

IL POLIFILO VIA BORGONIOVO 3 MILANO

> DUKE UNIVERSITY LIBRARY

Treasure Room
UTOPIA



DISCORSI POLITICI P2750

# PAOLO PARVTA

#### NOBILE VINETIANO

CAVALIERE E PROCVRATOR DI SAN MARCO,

Ne i quali si considerano diuersi fatti illustri, e memorabili Di Principi, e di Republiche Antiche, e Moderne.

DIVISI IN DVE LIBRI.

Aggiontoui nel fine vn suo Soliloquio, nelquale l'Auttore si vn breue essame di tutto il corso della sua vita.

All'Illustrissimo, & Reuerendissimo Monsignor FRANCESCO BARBARO, Patriarca d'Aquilegia.

CON MOLTI PRIVILEGII.

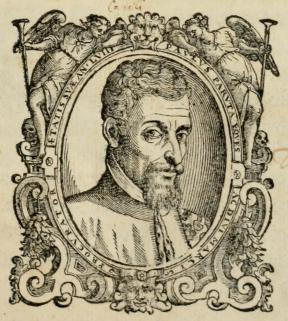

IN VENETIA, M D XCIX.

Appresso Domenico Nicolini.





# ALL'ILLVSTRISSIMO.

ET REVERENDISS.MO MONSIGNOR

FRANCESCO BARBARO PATRIARCA DI AQVILEGIA.





Alla gran riuerenza, che il Signor Procurator nostro Padre, (che sia in Cielo) portò à V.S. Illustrissima, & dalla stretta famigliarità,

ch'egli hebbe con esso Lei, & dalla molta stima, che sece ognihora della sua nobilissima assinità, Noi siamo assai ben persuasi, che s'egli sosse viuo, & hauesse nella publicatione di questi Discorsi, la parte, che

\* 2 come

come à loro Auttore gli conuerria, ei non hauerebbe fatto elettione d'altro nome per honorare i suoi scritti, ne adaltra persona hauerebbe appoggiata la fama de i parti del suo giudicio, che à quella di V.S. Illustrissima. Per tanto, hora che tocca à noi suoi figliuoli, à noi suoi veri heredi, & de i pensieri non meno, che delle facoltà, di sodisfare al mondo con la loro aspet tata editione, non dobbiamo alla paterna inclinatione contrauenire, ma tanto più volentieri concorrere a così lodeuole attione, quanto, che tutti concordi, seguendo l'obligo del maggiore di noi, fiamo per fare con la perpetua nostra deuotione, eterno quel vincolo con V.S. Illustrifsima, & col suo chiarissimo sangue, che troppo veloce morte tentò di voler interrompere, quando a pena cosi felicemente l'hauea stretto desideratissima parentela. Nostra speranza è poi donando a V.S. Illustrissima le vigitie di nostro Padre, di porla in certo modo in vna cortefe obligatione, di far sempre fede al mondo.

do, Ella che meglio d'ogn'altro seppe la vita, e li studi suoi, che somma sia marauiglia, come frà l'infinite sue occupationi egli habbia potuto leuare alla cura famigliare, all'amministratione della Republica ne i carichi più graui della Città, & ne' principali Reggimenti, & Ambascierie, alla scrittura dell'Historia della Patria, & à diuersi altri negotij di somma importanza, tanto di tempo, che oltre l'Historia già detta, oltre la guerra di Cipro scritta separatamente da lui, & oltre la Perfettione della vita ciuile già molti anni publicata al mondo, gli sia stato possibile il metter insieme questi Discorli; Ilche verrà adiscusarlo, se forse non hauerà dato loro quella perfettione, ch'egli perauentura hauea inanimo; potendo esser ben noto a ciascuno, che il quasi improuiso fine del viuer suo gli habbi prohibito il ponerui l'vl tima mano, sì che in essi come ne gli altri fuoi scritti, & la prudenza ciuile, & gli ornamenti oratorij più viuamente risplender potessero. Riceua adunque V.S.II-Iustrissima

lustrissima con la solita sua humanità questa memoria dell'amore del Signor Procurator nostro Padre, & questo segno del la seruitù nostra, & creda, che Noi in tutti i tempi altretanto ci pregiaremo di veder Lei nominata nella fronte di questo Libro, quanto che il·Libro stesso venga, & da più degni, & da più saggi, che si compiaceranno di leggerlo, commendato. Et a V. S. Illustrissima baciando riuerente, & vnitamente la mano, le preghiamo a gara aumento di dignità, & di ogni altra consolatione.

Di Venetia il di primo d'Agosto 1599.

Di V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilis. & deuotis. Seruitori

Gio. Paruta, & Fratelli.







# TAVOLA DE GLI ARGOMENTI DI CIASCVN DISCORSO.



LIBRO PRIMO.

DISCORSO PRIMO.



VALE fosse la vera, & propria forma del gouerno, co'l quale si resse la Republica di Roma, & s'ella poteua insieme hauere il Popolo armato, & essere meglio ordinata nel le cose ciuili. charte i

## DISCORSO SECONDO.

Se Alessandro Magno si fusse volto con l'essercito vittorioso in Italia, quale successo hauerebbono hauuto le cose de' Romani.

\*\* DI-

## TAVOLA:

## DISCORSO TERZO.

Quale fusse migliore, & più laudabile consiglio, ouero quello de' Cartaginesi d'osserire i loro aiuti a' Romani contra il Re Pirro, ouero quello de' Romani di risiutargli.

# DISCORSO QVARTO.

Di due famosi Capitani Romani, Quinto Fabio Massimo, & P. Scipione Africano, quale nel maneggiare la Guerra apportasse alla Republica di Roma maggior beneficio.

## DISCORSO QVINTO.

Se fusse buono il Consiglio d'Annibale, hauendo à muouere l'armi contra i Romani di portare la Guer ra in Italia.

## DISCORSO SESTO.

Se fusse ben fatto da' Romani, mentre Annibale guerreggiana contra di loro in Italia, portare la Guerra in Sicilia, & in Ispagna contra Cartaginesi, & Macedoni, & in Grecia contra il Rè Filippo.

## DISCORSO SETTIMO.

Se la distruttione di Cartagine fusse origine della ruina della Republica di Roma. 135

## DISCORSO OTTAVO.

Perche Roma doppo la morte di Giulio Cesare non puotè rimettersi in libertà, come haueua per l'adietro cacciati prima i Tarquinij, & dapoi Appio Clau dio, & gli altri Decemuiri.

## DISCORSO NONO.

Quale via sia più sicura per caminare in Republica à gli honori, & alla gloria, quella tenuta da Catone, ò quella che seguì Cesare.

## DISCORSO DECIMO.

A qual età della Città di Roma si conuenga dare maggior laude, & merito della prosperità, & grandezza, alla quale ella peruenne.

## DICORSO VNDECIMO.

Come l'Imperio Romano caduto spesso in persone scelerate, & vili habbi potuto per lunga serie d'imperatori conseruarsi, & per quali cagioni rimanes e messe e messe

charte 206

## DICORSO DVODECIMO.

Perche la Republica di Roma tutto che in diuerse bat taglie riccuesse grandissime rotte, nondimeno nella fine di tutte le guerre riuscisse con vittoria. 241

## DISCORSO DECIMOTERZO.

Se la Città di Roma, quando si susse conserunta nella libertà, & con sorma di Republica hauesse insieme potuto per più lungo tempo mantenersi nella gran dezza, & maestà de'l suo Imperio, che non sece sotto il gouerno de gl'Imperatori.

266

## DISCORSO DECIMOQUARTO.

Perche i Greci non stendessero molto largamente i confini del loro Dominio, come secero i Romani, & come essi ne perderono la libertà.

## DISCORSO DECIMOQVINTO.

Se l'Ostracismo vsato da gli Atheniesi sia cosa giusta. & vtile per la conservatione d'vna Republica. 328

## LIBRO SECONDO.

## DISCORSO PRIMO.

PERCHE la Republica di Venetia, non habbia acquistato tanto Stato, come fece quella di Roma. charte 3,1

## DISCORSO SECONDO.

Se dall'hauere la Republica di Venetia presa la difesa della Città di l'isa oppugnata da' Fiorentini si possa à lei dare alcun biatino.

## DISCORSO TERZO.

Che da gli infelici successi della Guerra doppo la rotta dell'essercito Venetiano nel satto d'arme di Giaradada, non si possa argomentare alcuna imperfettione nella Republica.

415

# DISCORSO QVARTO.

Se i Prencipi Italiani prendessero vtile partito con astalire l'essercito di Carlo Ottauo Rè di Francia, quando egli doppo l'acquisto del Regno di Napoli s'affrettaua per passare i Monti.

## TAVOLA:

## DISCORSO QVINTO.

Se le forze delle Leghe sieno ben atte al far grandi imprese. 465

## DISCORSO SESTO.

Perche i Prencipi moderni, non habbino fatto imprese pari à quelle, che surono fatte da gli antichi.

## DISCORSO SETTIMO.

Da quali cause sia nata la lunga quiete d'Italia di questi vltimi tempi. 525

## DISCORSO OTTAVO.

Se le Fortezze introdotte in vso molto frequente da' Prencipi moderni, apportino commodo, & vera ficurtà a gli Stati. 540

## DISCORSO NONO.

Se fosse buona l'opinione, & sicuro il Consiglio di Leon Decimo, Pontesice Massimo di voler cacciare le nationi Forestiere del Dominio dell'Italia con aiuto d'altre armi Oltramontane. 577

## TAVOLA:

## DISCORSO DECIMO.

Se meriti d'esser lodato, ò biassimato il Consiglio di Carlo Quinto Imperatore, & de'ssuoi Capitani di non partirsi dalle mura di Vienna, quando Solimano, con potentissime forze partito da Costantinopoli veniua ad assaltarla.

597

Il Fine della Tauola de gli Argomenti de' Discorsi Politici.







# TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI CONTENVTE NE' PRESENTI DISCORSI POLITICI.



A



DRIANO Imperatore perche si dispose andar in ogni parte de' suoi Stati visitandoli. 220. 284. Doue ristrinse i termini dell'Imperio. chart. 221 Affettatione fa rinscir poco gratele nostre operationi. 175 Agesilao, benche fusse Rè in Sparta fu vbidiente alle leggi della Patria. 146 Alcibiade, per troppo desiderio di gloria

ruino la sua patria. 20. Hebbe concetti d'animo maggiori de gli altri Capitani Greci. 206

Alessandro Magno, & grandez za delle sue imprese. so. Sua militia. 53.258. Vn Gimnososista Indiano gli mostra, come in vn' am pio regno ne auengono le solleuationi. 221. Quanto estendesse il suo Imperio presto, e in poco tempo. so 3. e cio per qual cagione. ch. s 10. s 11. & s 15. s 20. Arte, e modo suo laudabile per aprirsi la strada più facile a grandi acquisti, & a maggior gloria. s 22. Per la sua viriù li prego Dario da gli Dei grandez za e prosperità.

Ambitione

| Ambitione trabocco Rema in granifimi disordini. 34.           | 39.153.    |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Quando e leogerta rende gli huemini poco grati, ch            |            |
| I anceliam ins de Prencips cupidiesa di nousta, 527.1         | ) i quanto |
| er en meter er importança sia ne gli animi humani.33          | 6. Come    |
| fi de la anar ne Cistadini.                                   | 336        |
| An i polla parazonar ad Alefandro. 56. Si gos                 | verno con  |
| a er centieli nelle guerre contra Romant. 93. Con 9           | nale con-  |
| frem menelle la enerra a' Romani nell'Italia. 07. S'er.       | a propullo |
| d imperer jasse d Hereale. 100. Quali ragions dones           | 1710 rimo- |
| ueria dal fare la suerra à Romani in Italia. 102. Non n       |            |
| rome of force, 1 . 8. Configlio Antroco al muonere l'a        | erms con-  |
| trai manin Italia.                                            | 130        |
| A, Clando fenero contra la Plebe. 41. Fin auttore di l        | icentiare  |
| est Aubalizateri di Pirro.                                    | 75         |
| Appie : n. de Decemuirs superbo, e crudele, onde su leuato    | quel De-   |
| commitate.                                                    | 117        |
| Aracenel Re di Napoli cio che fecero per gran timore          | dell'armi  |
| I ranceft.                                                    | 439        |
| And sele reprende Platone circa la prima institutione         | della Cis- |
| la.                                                           | 20         |
| Arie fiermederne dell'arte più pregiate hanno agguaglia       | :1, 0 In   |
| milie parti auanzata la gloria de oli antichi.                | 100        |
| Armeliarce di quanto, e quale vio fiano alle querre. 13.11    |            |
| ce hebbero ou antichi machine merausoltoje dette I orn        |            |
| Alla che lue zo era apprepa Romans, er in che loro ziono.     |            |
| Alfalir nel 140 State preprio l'inimico, che ci muone gi      |            |
| unanta anan' 19910 fia.                                       | 07.002     |
| A Jentasere del popolo crano molti in Roma, er perche. 12     | molli an   |
| CO 172 . 4 17 C 75 C .                                        | 173        |
| Attantes Re de Gatti feende in Italia. 236. poi even con      | dollo ab-  |
| la firendia dell'Imperia.                                     | 237        |
| Avista li censenta perder la giornata, perche ne mora il Ca   |            |
| Remani, chi era valorejo.                                     | 280        |
| Athene, were he per delle prode la liberta. 1 s. 10.0 163. V. |            |
| erantuoro ets haomens affentetori del popela.                 | 178        |
| A.h. meli eran malta eran li nella Grecia. 204. Da quas po    |            |
| no ferunti, e fauorini. 295. Prenaleano a gli aliri di for    |            |
| marefehe.                                                     | 296        |
| Ath                                                           | reniels    |

Atheniesi furono impediti da Spartani di acquistar la Sicilia, e di assalir gli Stati de Re di Persia. 296.297. Perche non puoterono allargar il loro imperio.

'Augusto Cesare cresce l'imperio in molte parti. 20 9. Rimase solo Si gnore dell'uniucrso. 21 9. Ridusse l'uniuerso in pace, benche pronò alcune sollenationi. 213

Vedianco Ottaviano.

Austori della perfettione delle cose artificiali sono più laudati. 203

B

BARTOLOMEO d'Aluiano Capitano di che natura fuse. 428
Battaglie soggette a diversi inaspettati auvenimenti, ch'altra
nostra operatione. 86.632. Quando si può arrischiarsi alla battaglia.
627

Bruto, che fu al tempo de Tarquiny, come solleuò il popolo alla libertà i s s. perche codannò i propry figliuoli alla morte. 1 57.193 Bruto. M. Bruto, perche non potesse preservare a Roma la ricuperata libertà dopò la morte di Cesare. 1 55. Et fuor di tempo tentò la liberatione della patria.

C

APITANO, quando li conuenga temporeggiar co'l nemico. char. 85. Con quai modi vincendo il nemico meriti maggior laude.87. Deue fuggir quelle cose che piacciono a gli inimici. 93. Le cose che deue considerare, ouero nell'arrischiarsi alla battaglia, ouero nell'andar soggiornando, & nell'assalir gli Statialtrui, o nel difender le cose proprie. 94.6 i 8.V fficio di buon Capitano è regolarsi secondo la conditione delle cose, & altri acciden ti.94. Più vtile gli è la prudenza, che la forza dell'armi. 107. Capitani delle Prouincie ribellauasi da Romani Imperatori per v surparsi l'Imperio. 280. 283. Capitani che con la loro poco sincera fede defraudarono la Republica di Venetia delle sue giuste speranze nelle guerre. 386. Mancamento di Capitani di equal valore da sustituire all'altro che si perda, impedisce le imprese grandi. 46 9. Se vuole far grandi imprese caminando per la Strada de gli antichi, in quali cose debba quelli imitare. 524. Consiglio di Giulio Cesare buono a Capitani. 603. V tile ammae-Stramento

| framento del Capitano quando ha da far con potente nemico.            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| char.o 18. E quando s ha da arreschiarji alla baitaglia.car.s 27.     |
| I quando i risroua in auldisofi partiti. 626                          |
| Carinthia, esteria, State parrimoniale di Cafa d'Austria pelle da     |
| rarining the frant and.                                               |
| Cario Magne liberato e beble l'Italia Italia ferutiu de Barbari Set   |
| tensine is it res k. I train Pipino in holincle. con                  |
| Car. 1 111. Keas Francis gat om Italiaan occurredel Regnods           |
| Nopola in tempo chel Italia cia un esa quiese, e ve apporto gran      |
| calamita. a . 6. Actrisorno jue fu affalito da Prencipi Italiani.     |
| e je a coofare prefere buon confictionalungo li discorre. 447         |
| Carle Quimo peracenate a Solimano. S. Sua gran fortuna. S.            |
| e flato per orni qualità Preneipe cecellentifismo, soi. Le grandi     |
| contaje di guerra c'hebbe con Francesco i rimo Re di Francia, e       |
| befamole in clinens the face. cos. L'ampiezza de fuoi dans fu         |
| pur per here ista che col mezo d'arms. 50%. Perche gliriufi cro-      |
| no vanele in proje consta il Reeno di Francia. OS. l'erche felii-     |
| falle d'arrif. hiarfi con l'arms di Solimano. e 18. Come in lui cad   |
| delo Stato di Milano. 131. Se fubuon configlio il suo a non par-      |
| tirli dalle mura di Vienna, quado Solimano vi fu per all'aliarla.     |
| co i be mantità, e qualità era il fuo efferesto all'hora a? ien       |
| na. 623 6 635                                                         |
| Carriragenessi per be vennero per dar aiuto a Romani contra Pirro.    |
| 60. Amis: 2n1 mpo de Romani.61. Doucano temer piu i Roma              |
| ne, che l'irro 60. I rano più potenti di forze maritime to 4. Rice    |
| uenoin Sarderna melso notabil rotta. 131. Emuli de' Romani.           |
| 113. Im velse domati. 135. Per quals perdite si mostrarono ca-        |
| dan danimo Emulio. 444                                                |
| Calio, per he non posesse conservare à Roma la ricuperata li-         |
| terra.                                                                |
| Cate ne il mavorore vortati i fichi di Cartagine in Senato, con laba  |
| la disfiruttione a ella Città 136. Tal configlio, come potea de-      |
| Weath Mile.                                                           |
| Casone I suconfe : quals cose ols acquistassero la gratia del Senato, |
| & del popula. 166. Prenasfe pin volte contra Celare. 107. Per         |
| we più n bilif n tola fua ran lezza. 171. Quali dimoftratio-          |
| miri enelle deller orato al papolo. 17 a. Per non eller le que ma-    |
| niere ben accommodate alla forma della Republica, non pote fin        |
| all ulsimo                                                            |

|     | I M V O L M                                                                    |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| r   | all'ultimo conseruare la sua riputatione.                                      | 178     |
| C   | imbri, oue, & perche fussero superati da Romani. 120. E con                    | ne da   |
|     | Mario in Italia.                                                               | 030     |
| C   | Ettà ben ordinata quale deue essere. 16. Per introdurui buor                   | nior-   |
|     | dini si dene rignardara piu co e. 2 4. A consernaruit unio                     | ne ae   |
|     | Cittadini, & la quiete se più giouar possano le mansere to                     | enute   |
|     | da. Cesare, o quelle vsate da Catone. 16 9. Non in ogni Citti                  | a 310-  |
|     | uano le medesime maniere per diuentar grandi. 177. Qu                          | ando    |
|     | è molto cresciuta è cosa difficile a ben ordinarla.car. 32. 6                  | 218.    |
|     | La Città ch'aspira a grand'Imperio due cose deue hauere.                       | .383.   |
|     | Qual cosa sia più necessaria alla lunga duratione d'una C                      | ittà,   |
|     | ma di quella principalmente che sia ordinata a forma di l                      | Repu-   |
|     | blica. 329. Il sito di quanto momento sia a una Città. 359                     | o, e le |
|     | ricchezze,& ini.                                                               | 355     |
| C   | ittà ch'aspiri ad Imperio deue principalmente esser ben ac                     | com-    |
|     | modata nelle cose opportune alla guerra: ma non meno an                        | eco de  |
|     | buone leggi formata. 383. Se è pouera sarà sempre deboles.                     | re po-  |
|     | trà allargare il suo dominio.                                                  | 359     |
| C   | 'ittadini d'eccellente qualità bandinansi d'Atbene per diec                    |         |
|     | ni.7. & 328. Per far li Cittadini virtuosi tre cose siricer                    | cano.   |
|     | chart. 22. Per quali vie nella patria possano acquistar gran                   | ideZ-   |
|     | Za.169. La quiete e concordia tra loro è importantissim                        |         |
|     | lo stato loro felice, e come si conserui. 169.6                                | 383     |
| C   | ittadin molto potente, come si deue correggere, perche non                     | turbi   |
|     | la commune quiete. 334.336. ma meglio. 347. L'auttorità                        |         |
|     | cessa ad alcun Cittadin dalle leggi, non può pregiudicar a                     |         |
| -   | neficio publico, se da quelle anco è limitata, e corretta.                     | 300     |
| C   | ittadinanza donata da' Romani alle Città vicine di quani                       | _       |
| _   | neficio fuloro.                                                                | 312     |
| C   | leomene Re di Sparta non stimò le ricchez Ze de Persiani d                     |         |
| -   | d'esser acquistate contante fatiche militari.                                  | 307     |
|     | olonie quando poste in vso da Romani, & furono loro di segn                    |         |
|     | tissimo beneficio. 191.553. Colonie di Venetiani, perche n                     |         |
| ~   | date in Candia.<br>ostantino Magno Imperatore diuide l'Imperio a tre suoi fig. | 553     |
| C ( | li.207. A che effetto trasferì l'Imperio a Costantinopoli.                     | 221     |
| C   | offantino siglius!o del sopradetto, qual parte del Regno gli ti                |         |
|     | charte                                                                         | 207     |
|     | Costan                                                                         |         |
|     | 01.11                                                                          |         |

| Coffantino fratello, perche els muone l'armi.                  | 207   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Concordia, de enione ira Cittadini, come con le legge Squo co. | nier- |
| ware & quanto le osoni.                                        | 183   |
| Confaluo Ferrance per he fu depresso dal Re Ferdinando.        | 334   |
| Confoli di guanta auttorità in Roma. 2 b & 7.b. c              | -10.  |
| Consucialism tuone di quanto et le siano alle Cuita.           | 23    |

D

ALMATI. natione di gran valore nell'armi, e di feroce ingeono, con gran des piculta for riogais an' l'encisans. Decemurasosenena forma de Republica. 1 vo. Perche della fuatiranniae potene Rema liberary. 15 4. Per he fuje execuato di Ro ma. 1 (8. Dal senato chez : porpojecan la jeorta de due capi. 38 Decro Imperator de Costantinopolirotto in bastaglia da Gotti fue ee.esafoeainzna palude. Discordie nacquero in Roma dalle querre non dalla pace. Difuguiglian a melio cresciuta in alcuni Cittadini è stata cagio ne destutte quelle discordie, è han ridotto in rusnale Republiche e stati de tempiantichie moderni. Distatore, per quale occasioni si elequesse da Romani. s 4. Di quan-1: Grounmento fun Roma, e chi fuil primo. 189. Stimato neceffarienc gran jeriedice fua dismita. 200 Dodici Tanole, vedi, Leggi.

#### F.

| DE CATIONI buona de Cittadini quanto siavisle              | alla Cit- |
|------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                            |           |
| I teja attadoperati da l'irro nella guerra contra Romani.  | 69        |
| I garlinede bem, perche operuata in Sparta. 7. Equalit.    |           |
| s Curedini nel generno non e buona. 11. Qual equalit       | a ja con- |
| nentine a una città ridutta a flato de Republica a         | ccio duri |
| lunesmente.                                                | 329       |
| I fferest want suto al poffesso della campagna contra l'in | imico,di  |
| enous considers of the                                     | 144       |
| Illerett al vin tempo mantenuti da Romani in diner,        | Ce parisa |
| guerre gerare, tratti dalla fola Italia.                   | 195       |
| ω                                                          | Elle      |

Etio Capitano fu di tal valore; che lui morto, non hebbe Theodosio secondo chi opporre alla furia d'Attila. 279 Euento, vedi, Successo.

#### F

| ABIO Massimo: si discorre del suo fatto, e della sua                                                                           | virtu.80.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Haso Massimo: si discorre del suo fatto, e della sua<br>di prudenza, ma d'ardire. 8 s. Temuto d'Annibale. 8                    | le non pur   |
| di prudenza, ma d'ardire. 8 s. Temuto d'Annibale. 8                                                                            | 6. Supera    |
| Annibale vincitore.87. Perche procedesse con consigl                                                                           | io diuerso   |
| da Scipione.                                                                                                                   | 92           |
|                                                                                                                                | 3.6.258      |
| Fama, & riputatione molto importa in ogni nostra oper.                                                                         |              |
| principalmente nelle guerre.                                                                                                   | 84           |
| Felicità ciuile da quali attioni s'attenda secondo Aristo                                                                      | tele. 18     |
| Ferdinando Rè, fratello di Carlo Quinto, perche facea a                                                                        |              |
| sai contentarsi hauer per vicino Giouanni Rè d'Vngi                                                                            |              |
| tirarsi adosso la furia dell'armi Turchesche.                                                                                  | 621          |
| Ferdinando Rè di Spagna, come per sospetto deprese Con                                                                         | CaluaFer     |
| rante.334. Non fu giusto nella lega con Venetiani.                                                                             |              |
|                                                                                                                                |              |
| Filippo Macedone con quale arti, & forze s'impatroni                                                                           | 1 1222       |
| Filippo Cucondo Po di Macadomi Duencipo quando mala                                                                            | 4. C 3 = 3   |
| cia.  Filippo Secondo Rè di Macedoni Prencipe grande male a fo Romani.  Filippo Secondo Rè di Spannano, sua servizza prudere a | gjetto ber   |
| Plane in the Prince of the Comment of the                                                                                      | 124          |
| Filip o sciencio Re ai spagna per fua fomma prudenta                                                                           | emouera-     |
| tione a' au ma è stato cagione, che Italia ha potuto godo<br>vna l'arra pace, e sicura.                                        | ere, e goae  |
| ona turra pace, e ficura.                                                                                                      | 596          |
| Fiorena a perche non puote mantenersi in un fermo stato                                                                        | digouer-     |
| no lisero delle jeditioni ciuili.                                                                                              | 163          |
| no, libero delle ; editioni ciuiti.<br>Fiorent ne faccorrendo i Duchi di Milano, e di Ferrara                                  | di gente,    |
| edi i sar impedironi i Venetiani in quelle imprese.                                                                            | 394. Po-     |
| course remipilitalians, & ancoodictiper l'amic                                                                                 | itia, che te |
| neuano en Francesicar. 408. Come le loro fortizze l                                                                            | i posero in  |
| gran tranaguo, e danno, quando furono occupate de                                                                              | Francesi     |
| conditti da carlo Ottanolor Re. 55                                                                                             | 0.0 574.     |
| condetti da Carlo Ottanoler Re. 55<br>Fortezze di quanto gran quousmento sieno agli Stati. 50                                  | 7. Lidub-    |
| by er all proparer che non giouino. 5 41. & altr                                                                               |              |
| ne men granis 51. Perche le foriezze fur dette ceppi                                                                           |              |
|                                                                                                                                | scana.       |

#### TAVOLA:

| feana 350.5-4. Araamensi erasieri per dimefrare il svandif-                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fine beneficio delle fine zesss. Came debbance iere in uno                                        |
| State ben regulate e deposte. 567. Difesa e lode dell'arte de fa-                                 |
| bruar larie, 20.569. I dulby, & ar comenti in contrario delle                                     |
| forte compathe profatmone. 570.6 fea.                                                             |
| forte ze eppalts fi refalmane. 570.6 seg. Fortuna, per sal name, escathe fi demoqui intendere. 45 |
| Forsena de Remaniablattura da Annibale. 129.123. Perchefa-                                        |
| entmenserier effernasandeli in merlio. 134. In diuerfa for-                                       |
| Tunarisennero eli Resianimi. 146<br>Feriunamelte aduerfa de Venetiani. 341                        |
|                                                                                                   |
| Tranca, penarono alfas Kamans ver acquiftarla. 143. Lirecente                                     |
| tranaplicariferedie fas ande auennere. 334                                                        |
| France le que a lise affalirono con l'arms Roma. 186. 888. 6 103. 6                               |
| 243 Galle Gessatt riscuerano notabil rotta da Romani. 263. 1 po-                                  |
| goli ferori della I raneia, che fur vinti da Giulio Cefare. 286.                                  |
| Nell'aduer sta delle guerre d'Italia quante si mestrareno cim:-                                   |
| diase. For he non han pointo far grandi imprese in Italia, ne                                     |
| fermarus il lungamente.  1 rancosco Foscara Doge da Venetia dicea, che non potena la Repu-        |
| Min relieve molto de potent a la non faces imperte per ter-                                       |
| blica crescere molto de potenza, se non sacea imprese per ter-                                    |
| I rancesco primo Re di Francia, come manco del suo debito nella le-                               |
| gaven Prentipi Italiani. 484. 480. Per luc deti d'anime, & al-                                    |
| tre qualità fu eccellentissimo. 5 o 2. Ren bela sua fartuna cedesse                               |
| aquella de Carlo Quinto : acus die grande imo trauaglio 504.                                      |
| Per he su vanuel suos sorzo di affalir la Spagna. 5 o g. Es vane le                               |
| fue imprefe d'isalia. 517                                                                         |
| I riuli ananto lacerata, e quasto da nemici nell'ultime guerre della                              |
| Republica di Venetia. 559                                                                         |
|                                                                                                   |
| • G                                                                                               |
|                                                                                                   |

GENENTALIONE PER ARECON VENETIAMI CONTINUE. 120. DA

che profeso encorrenza con Venetiami emulatione gara,
e possucira em lese. 3-5

Giaduna con un desso mordace, taßo l'ingordigia, & auaritia
grand de Romani. 15

Giulio Cefare fujesto in Roma le parti di Mario per la propria fua
grandez-

grandezza. chart. 140. Con denari acquistati in querra corruppe il popolo. 141. Ritenne l'esercito contra la forma delle
leggi. 146. Prese nome, & titolo di Rè. 151. & 159. Con quali
vie s'acquistasse la gratia del popolo. 158. & 166. Conuenne
alcuna volta cedere à Catone. 167. Per vie facili, & certe
caminò alla sua grandezza. ch. 172. Molti de principali, e di
grande auttorità detestarono la morte sua, 156. Sottomise a
Romani più di ottocento Città. 200. & 503. Prosapia di Cesare quando sinì di regnare.

Giulio Cesare, quai popoli serocivinse in Francia. 286. & 503.

Perche hebbe dissicultà, e satica à domarli.ch. 511. & 521.

Fù di tal consiglio, che volea preoccupare il nemico, & venendosi all'atto della battaglia, esser il primo assalitore.

603

Gotti fatti famosi per la distruttione dell'Imperio, e di molte Provincie.232. L'origine loro, e perche scesero in Italia.233. Et altri suoi gesti sotto diversi loro Capitani, fin 240. Furono anco stipendiati alla militia da gli Imperatori.237.240. & 278.

Gouerno, come si possa conoscere la qualità di ciascun gouerno. char.2. & 1. Dritta forma del gouerno qual sia.2.3. & 11.18. Qual sia stato in Roma.char.2.b. Quale in Sparta.3. & 3.b. Qual in Venetia. 164. Ogni forma di gouerno ciuile non è conueniente ad ogni Città.2 a. Come la forma del gouerno è quasi l'anima che dà l'esser alla Città.417. Non da ogni gouerno ne risorge, e viene ogni gouerno, ma determinatamente. 161. Dal gouerno popolare si viene alla tirannède. 162. Mutatione di gouerno in Roma su cagione di più presto sine del suo Imperio. 283. Et della corruttione della militia sua. 201, & 200.

Grandezza ciuile per quali vie si possa in una Città acquistare. char. 169. Et di due vie à ciò ordinate, à quale l'huomo più si deue accommodare. 175. Quali arti, e quali studi più sicuri siano per acquistarla.

Grecia, perche si faticassero i Romani, perche non cadesse in poter di Filippo. 133. Hebbe un general consiglio deito de gli Antirioni, simile alle Diete di Germania. 203. In più sue Città hebbe humini eccellenti in ogni maniera di virtù. 202. Spartani, e Ateniesi surono in lei molto grandi, e eminenti. 204. Come in perpetue discordie si debitiana, estruggena. 295.

Fer non hauer hauuso in sermione non puote impiegar Gaim-

presegrands, & firantere. 200.208. & sequen. 370.

Grecia era ambisiofa, fichecontendena anco tra se delle oforia. chart.300. 6 370. Per le sue distordie non seppe vfar le vistorichaunte contra l'ertiani.

Greesa non hebbe li escellente militia come i Romani. 30 s. er 300. Attell non pur all arms, ma alle dottrine, er arts. 305. 6 370. Le fue vittoric contra l'enjimi, ande procedeffero.

Greera, come calle in peter la Maseami. 314. F come cadde in foter d'un'altro Filippo char. 319. Come anco fotto l'Imperio al limini.

Greeta per benon ferre depola morted Ale Sandro rimetterfi in liberts. 316. Peres sont fimilialle antiche non leppe, hauendo Elmser. in Confiantinopoli, confernario in tanta di gnita. 324. Fu particular map restione de Greet il non saper usar bene le sue jorze.; 26. Quanto i suoi soldati surono stimati da Filippo Macedone, e d' Alessandro.

Guerra ma la da Perro a Romani molto pericolofa, & difficile. 68 Cuerra fasta in cafa del nemico, di quanto auantaggio sia. 97. & 1 2. It quando si deue menar temporego ando. 85. 6 427. Guerra fasta in casa propria si sostiene, & ributta più facil-

7/3:1150 .

La cuerra, non la pare fu cariene della ruina di Roma char. 137. E foresta a dinerti fucciofi, e casi più chi altra nostra opera-110nc. Se. 0 3 2. 0 181. 187.

Garre fatte da Romant dopo debellata Cartagine. 1 44. Et fatwin pra prefia vn medelimo tempo, & mantenute.

Guerre chi apportationo ad alcuni popoli, e Prencipi gran terrore. char. 430. Quelle querre, & imprese restano a gran pericolo d euchio, levus! conucnyono dipendere da un folo Capitano, dovola per ina del quale non vi fia da sostimire viraliro di fimil antiorità, e valore, 46 o. Particulari più necessary alle esse di guerra. 17 o. La miniera del guerreggiare e potisima cavione, che l'imprese de Prencipi moderni non riescono al par de chants.ht.

Guido Vbildo Duca d'Vrbino, perche s'indusse à non voler Forsezze nel fuo Stato. 549.00 173

MPERATORI Romani fauoriti, aiutati, & mantenuti da Soldati, e dal popolo.212. & seguen.222. & 225. Fin trentadue ad vno stesso tempo si presero il nome d'Imperatore.2 13. Fatti di diuerse nationi.215. Buoni, e cattiui per diuerse età. char. 215. Quelli, che acquetarono le ribellioni de popoli. 216. Perche alcuni s'elessero in vita compagni, & in morte successori.222. Imperatori della prosapia di Cesare, quando finirono.224. Quali ammaz zati da soldati, perche volsero ridurli in buona disciplina. 227. Prouando i suoi soldati esser dinenuti effeminati, fu lor bisogno assoldar altri d'altre nationi. char. 228.230. & sequen. 278. & 584. Mal gouerno d'alcuni Imperatorial tempo de' Gotti.2 3 4. & sequent. Nome d'Imperatore, onde fu preso.270. Teneuano presso di sè per loro cu-Stodia numero grande di soldati, e nelle Prouincie, esserciti. char.271. Perche gli Imperatori non poterono sostener l'armi delle nationi Settentrionali, hauendo già i Capitani della Republica vinte, e domate altre nationi sì, ò più fiere.char.285. Mancarono di buoni Capitani, e soldati.

Imperio de' Romani, suoi confini, i medesimi con quelli del Mondo.206. & 219. Fin doue ristretti furono poi da Adriano Imperatore. 221. Quando nacque. 208. Quando cominciasse à declinare. 210. Molte volte percosso si sostento in piedi. 210. Si conseruò per l'auttorità, e potenza de gli esserciti Romani. chart.214. Diversamente acquistato, fu anco diversamente da quelli amministrato. 215. Perche si potesse conseruare per si lungo corso d'anni.216. Le cause della sua declinatione, e ruina.217. Hauea numero grandissimo di soldati essercitati in vna perpetua militia, & auezzi à vinere con molta licenza. char.219. Non poteua esser amministrato da un solo.220.223. Come fu accelerata la sua ruina. 223. Fu da Gotti grauemente scoso, e lacerato.232.233. & sequent. Et fatto loro tributario. 235. Assalito anco da V andali, Alani, V nni. 237. 6 sequen. Sel'Imperio Romano fusse durato più lungamente co'l gouerno di Republica, o de gli Imperatori.ch.267. Non da altro fu gettato à terra, che da genti forestiere, e barbare. 273. E termi-

no sotto Leone primo Imperatore. 274. Esendo corrotti i buoni costumi nella visa ciuile, e nella militia, si ridusse in debilià, e fiacchezza. 277. Quando su priuo d'huomin, e Capitani va loros. 279. Hebbe occasione della sua ruina dalla mutatione del gouerno. 283. 67. 200

Imperio militare, confermato in molti Capitani da Romani contra le level.

Imperututti hanno principio, accrescimento, & interito.ch.208. Vedi anco Stati.

Italia, quanto abbandasse à huomini da querra. 2 66. Romani con suoi propru Cittadini, & L'alire sue terre d'Italia sole tenne-ro somministrati Capitani, & soldati a tutti gli esserciti lo-ro.

Italia per propria colpa de suoi Prencipi al presente è sotto l'Imperio de stranieri, 346. La sua lunga quiete, e pace di questi visimi temps, onde, e da quali cause sia nata. 220. Quando comincio, 350. Come puo conservarsi, 538. Auanti Leon Decime l'onich e era stata in gran calamita per spatio di trenta anni, sendo data sempre afficia da querre. 587

Italia stette lungamente qui all'abidienza de gli Imperatori di Occidente: pur si sottrasse dall'Imperioloro, e si sottomise à più signori suoi protiru.

Italiani Fren ipi se prosero buon consiglio ad assalire Carlo Ottano Re di Francia nel partirsi fuor d'Italia. 447

## L

I ca, se le sorze delle Leghe siano ben atte al sar grandi imprée, a lungo si discorre 465. La causa per la quale si sanno le le he, e la loro serza, e potere.

Le he, che sono state de Christe uni fatte contra inse leste. 472. 482. 498. 29619. Quali siano piu serme. 473. Disette, che section e tenno hauer le Leghe. 476. Nel trattarsi la lega, on le s'hebi e la vittoria Nauale contra Turchi, come si disputò di e se imperiune. 484. I sa lega, perche su di poco seratto, char. 476. I perche vinse in mare. 627. Advice conoscere la serme e a, e la banta della lega, a che cose deuesi considerare. char. 488. Per quali cause le Leghe si sogliano sare. 488. Er seg. Lega

| L     | ega famosa di Cambrai contra la Republica di Venetia, perche                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | fu fatta, e come si disciolse presto, e quanto ingiusta.char.419.                 |
|       | 492.494.6 181.                                                                    |
| Z     | iega di Lodouico Duodecimo Rè di Francia, e di Ferdinando Rè                      |
|       | di Spagna contra gli Aragonesi, come, e perche poi si ruppe. 402.                 |
|       | Come, e quando si può attender ragioneuolmente alcun benefi-                      |
|       | cio dalle Leghe. 494. Perche non siano in maggiore stima. 495.                    |
|       | Buon auiso, e regola, quando si fà amicitia, & confederatione                     |
|       | con altro Prencipe più potente, e molto vicino, trattandosi di ac-                |
|       | crescerlipotenza. 592                                                             |
| 1     | Leggi, quale beneficio apportino. 39. Debbono esser confermate                    |
|       | con le buone consuetudini.23. Mentre sono vbidite, non può                        |
|       | nuocer l'auttorita de Cittadini. 145                                              |
|       | e leggi delle dodeci Tauole, quando fatte in Roma. 190                            |
| L     | alegge deue hauer la mira al leuar l'abuso delle cose, non le cose                |
|       | stesse. 345. Per quali rispetti sia di bisogno di buone leggi à una               |
|       | Città d'Imperio. 383                                                              |
| L     | egistatore, quali cose se gli conuengano per ben ordinare vna                     |
| _     | Città.                                                                            |
| L     | eone Decimo Pontefice se fece buona deliberatione di scacciare                    |
|       | le nationi forestiere del Dominio dell'Italia con l'aiuto d'altre                 |
|       | armi Oltramontane. 577                                                            |
|       | conida, sua famosa vittoria, qual su contra Persiani. 310                         |
| L     | epido fu d'impedimento alla ricuperatione della libertà dopò la                   |
| 7     | morte di Cesare.                                                                  |
| L     | icurgo indrizza la sua Republica più alla quiete, che all'Imperio.                |
|       | char. 21. Non curò, che la sua Republica molto crescesse. 141.                    |
|       | Perche riuscirono ottime le sue leggi.23. Hebbe multi mezzi,                      |
|       | che l'aiutarono à porre le sue leggi.25. Ordino la Città sua,                     |
| 7     | si, che non hauesse à crescer molto di Imperio. 141.6 218                         |
| L     | inio discorre sopra la potenza di Alessandro Magno, & de Ro-                      |
| 7     | mante                                                                             |
| -     | iuorno. porto di Liuorno commodissimo alle nauigationi, e negocij<br>per Ponente. |
| I     | odouico Rè di Francia, Duodecimo, di che qualità d'animo, e di                    |
| , and | natura fusse.ch.428.à torto congiuro, e perche contra V enetiani.                 |
|       | char.419.429. 5 29.                                                               |
| I     | odonico Sforza Duca di Milano quanto si mostro pauro so per l'ar-                 |
|       | July of a firm of the firm of the first of the first                              |

mi

mi collegate de Francesi, e l'enetiani chart. 441. Tirò in Italia. Carlo Ottano, Re di Francia, e poi con suo gran danno se ne penti. 447. 127.

Luigi Grissi, e Christofero Moro Proueditori nell'esfercisto di Giaradada quanto bene dopo la rossa si disportassero. 431

#### M

| A AGISTRATO, confirmatione de Magistratir.                                               | iusci in Roma  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MAGISTRATO confirmatione de Magistratir.<br>dannosissima char s. Debbono essere d'autto. | risa limitata, |
| er di breue tempo.                                                                       | 7              |
| Malta come si conseruo contra gli assalti di Soliman                                     | o Rè de Tur-   |
| chi.                                                                                     | 505            |
| Marco Antonio persuadeua il Senato a vendicarsila                                        |                |
| fare.                                                                                    | 150            |
| Mario per quale vie diede principio alla sua grande                                      | eza. 12. Con   |
| la ambitione apporte danno alla Republica. 19.135                                        | .139. Chia     |
| moi serui alla liberia. 452. Risposta sua superba                                        | tata a wittri- |
| date . ch. 1 41. Quar popoliferocivinse. 286. Co                                         | celi in Italia |
| mente si gouerno nella impresa contra Cimbri s                                           | 630            |
| Medici : la casa de Medici, come consegui la superior                                    |                |
| tennein Fiorenza.                                                                        | 332            |
| Militia de Grecio de Macedoni qual fusse.                                                | 53.0-218       |
| Militia de Cartagineli mercenaria e dannosa.                                             | 114            |
| Milinade Romani riusei di gran prositto alla Reput                                       |                |
| in mano di molte.                                                                        | 113            |
| Militia moito ben intesa, & essercitata da' Romani.                                      | 112.147.185    |
| 180.10 . pin 246.281.309. Por si corrupe, e diner                                        |                |
| 225. c- feg. 227.230.233.281. Il neruo de suoi e                                         | Terciti stana  |
| nella I anteria. 255.515. Frapiena solamente d                                           | e soldan del   |
| loro pacle 255. 11278. Come cranle sue ordina                                            | nzc.258.fur    |
| ledate da Pirro. 259. Che armi vanano. 260. C                                            |                |
| uano le prede. 261. Corrotta la buona militia, fur p                                     |                |
| tenations forestiere, e Barbare. 278. Come si corr                                       |                |
| 11A.                                                                                     | 288            |
| Militiabenor dinata quanto gious adogni fi 110.28 6                                      |                |
| serum i nella Mulitia, de soldati del suo stato prop                                     | Cilla-         |
|                                                                                          | C 111111       |

#### TAVOLA:

Cittadini, è grandissimo disordine, e danno.

Militia di Turchi quanto sia numerosa, ben ordinata, & continua si, che è possente a far grandi imprese. 600.601.615.623.628.

Militia de Prencipi Christiani, come è molto inferiore alla Turchesca.

600.6615

Militia del mare, ò nauale, e disc plina marinaresca, non sono tali, che possano dare grande Imperio. 361. Et le forze di Militia nauale crescono, e si mantengono per quelle di terra.

363

#### N

Nicolò Orsino Conte di Pitigliano si può rassomigliare à Fabio Massimo.

Nobili, perche ritenessero in Roma da principio poca auttorità. 3.

Contrary alla plebe, e perche fusero odiati da lei char. 6. & 8.

Auttori di distruggere le Tirannidi. 37. Come, e quando suffe la loro prima origine.

#### 0

Norio Imperatore, sua viltà, e detto sciocco. 230
Otio buono ciuile non disordina la Republica. 145
Otio vero e virtuo so quale sia, ilquale si deue cercar d'introdurre nella Città, & qual danno so. 148
Ottauiano, perche susse facilmente riceuuto dall'essercito dopò la
morte di Cesare. 155
Vedi Augusto.

#### P

PACE, come resta da se stessa introdotta ne Stati. char. 527.

Come si e stabilita ne gli animi de Potentati d'Italia in questi vltimi tempi.

Pace, concordia, & vnione tra Cittadini, come per le leggi si deue conservare.

Parma, e Piacenza tolte alla Chiesa, e fatte membro dello Stato
di Milano. 578. & 582. Ricuperate alla Chiesa.

Partiti

| Partiti quando seno dubbios, e difficili, si conuiene più tosto pi-<br>gliarlia quelle che ritira via dal Jare, che a quello che ipinge |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |
| innan-iai iai iaic.                                                                                                                     |
| Paulania presente in Delfo un Tripode d'oro per la vittoria ha-                                                                         |
| nuta contra Perfiant.                                                                                                                   |
| Persiam tensone à confine spatiose campagne, e deserte, per ales-                                                                       |
| curar li da efferessi memici.                                                                                                           |
| Fire jimaso primo Capitano de po Annibale. 50. 6 18-                                                                                    |
| Parrotemute da Cartagine las 2. Marienfelicemente. 66. Come                                                                             |
| furon li centiati i suei simbasciatori a Roma, mandati per                                                                              |
| trattar l'accordo cen quella, e Tarentini. 70. @ 277. Dache                                                                             |
| si mosse a di mandare la pace a Romani.                                                                                                 |
| Isja Cista di Tofiana fu preja a difendere contra Fiorentini da                                                                         |
| Venetiani per ragione di giufittia, e d'equita. 303. Et ancho                                                                           |
| per raesene di Stato 404. Da les traggono origine alcune fa-                                                                            |
| miglie nobili di Venetia.  2 c4 Pisani, perche sivolcano liberare dal dominio de Fiorentini 2 05                                        |
| Plebe Romans in Colente, & vile.42. Come, & quanto fulle fat-                                                                           |
| ta jouera. e E. Con la plebe suele giouar più à rassrenar-                                                                              |
| la, maniera grane e seucra, che la dolce & humile. 40                                                                                   |
| Plutarco antigone Lieureo a Numa. 23. Come si scusa descri-                                                                             |
| uende la visad Aleffandro Marno. 48                                                                                                     |
| Polibio chiama la Republica di Roma Republica mifia. 3                                                                                  |
| Pempeo fu dal Senato innalzato per abbalar Cejare.char.140.                                                                             |
| 6 332. Suo: Trionfi. 143. Lafeto l'efferetto dopo la guerra de                                                                          |
| Asstridate contra l'opinione di tutti. 152                                                                                              |
| Pempeo procuro di congiungerii in parentado con Catone. 168.                                                                            |
| Sottopose à Bomani più di ottocento Citti. 200. Quali Pro-                                                                              |
| umme unfe nell'Oriente. 5 03. Perche si presto puste far si                                                                             |
| orandi acoueffi. s 10. \$1 s. & s 21. Can che laudavil modo &                                                                           |
| arie ritrabena i popoli all'obidienza de Romani, e si facili-                                                                           |
| taus l'imprese.                                                                                                                         |
| Populo Romano, quale auttorità tenesse nella Republica. 2. 3.                                                                           |
| Come da prima hebbe poiere, e i ando crefiends char. 28. b.                                                                             |
| Come, e quando potenassi raffrenare. 34. Sua intelenza onde                                                                             |
| Ginto Colare. 150. I fondo amice della aberta, come la per-                                                                             |
| List in Care. I Co. I Chao amile action oction, come la per-                                                                            |
| delse poi. 150. Con le seditioni cerco di ottenere dai Senato                                                                           |

#### TAVOLA:

tutte le cose anco ingiuste.char. 158. A raffrenar il popolo più gioua la seuerità, che l'humiltà.

Popoli diuersi sono atti più uno dell'altro ad alcune, e certe operationi militari. 467.65615

Il Popolo per sua natural mutabilità suole fauorir un Prencipe straniero, e con seditioni, e sforzi, machinar contra il suo presente Signore. 547

Prencipe: è sauio & molto vtile consiglio del Prencipe hauer cura ch'alcun suddito per la sua grandezza non gli venga sospetto.ch. 334. & 335. Non deue per suo proprio solleuamento valersi di forze straniere, che siano molto più potenti delle sue char. 322. Saggio auuertimento ne consigli, e partiti di guerra, e nell'elettione de Capitani.

Prencipi Italiani vsauano di seruirsi de Capitani, e militia sorestiera mercenaria. 388. Che sorte di militia più gli giouarà adoprare nelle sue imprese: e de gli altri bisogni della guerra.

Prencipimoderni, perche non habbiano potuto far si grandi imprese, che possano andar del pari con gli antichi chart. so 1. Ciò su per cagione della dinersità del guerreggiare principalmente char. so 6. Se vorranno i Prencipi per sar grandi imprese, caminar per le strade de gli antichi, quai cose in loro imitar debbano. 524. Sono speso compagnati da due affetti, che lor muouono à far nouità.

Prencipe c'habbia forze sofficienti per mantenersi con l'essercito al possesso della campagna, quanto vtile da ciò ne rivorti. char. 548. Come à diuersi Prencipi non conuengan le medesime, ma diuerse maniere di proceder nel gouerno, e conseruatione de loro Stati.

Prencipi Christiani, come perdono la riputatione della lor militia con Turchi, stando solo alle difese, & aspettando i lor assalti.char.593. & 600. & 608. Non hanno militia grande, non ferma, & ordinaria, che possano continuar à mantener vn'essercito in campagna: onde la lor militia cede alla Turchesca.char.600. & 615. Vedi anco Stati.

# TAVOLA.

R

| 7) Fox a large, de amoia, verche lis sue e la               | azerra alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R Ecko largo, & ampso, perche sia atto, e so, sollenationi. | chart 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Republica di Roma piu d'una volta seggiogo le med           | elime Cit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                                                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regubliche, come si conoscano le i ro forme dinerse.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| je polla conoscere la sua duramone. 1. Come paffa           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vannide. 102. Nome di Rejublica non merita gi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oue comandano i Decress del pepolo, non le leves            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alla lunga confernatione, e ouicie dema Republi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cola e più necellaria, che l'amalità tra Cittadini          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Per far grandi acqui ti non badano gli intrinje             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| della Republica, ma molti altri rifpetti s banno a          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rc.                                                         | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reguldica pouera non può allargar il suo Dominio. e         | harb. 3 , 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vedianco Stati.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruchez e de prinati in Roma crescinte immoderata            | mente, co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| quanto in alcuni. chars. s. Senza ricchezze, or ab          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mal puo vna Città acquistare Stato.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koma fula lua Republica mista, ma imperfetta, & pe          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 24. In trospo popolare. o. Quanto tempo fi co             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| grande La. 200. Perche da principio non si puote            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nare.27. Perche non juscelle liberarfi da multi disc        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quando, e come poseuasi da molte sue male qualis.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tiliberare.                                                 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roma, come camina Te alla sua ruina. 12. & 44. Am           | vittone ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Just Cittadins la traboccarono in grauissimi disord         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39.65 140. A commodata più allo stato popolare.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rema quanto abbondasse di numero de soldati, e di Capi      | b.b33 b. L L & c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rema, come si facesse la strada alla Monarchia.             | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roma fratte al una volta de foldass Graniers.               | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roma ridored Annibale in sommi pericoli-                    | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esma non fu accommodata à tempt de pace.                    | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             | 7.0-219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Roma era folo ordinata alla militia, & più, che alle e      | The same of the sa |
| char.147.358.384. 390. Suoi coffumi corrotti.               | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10000                                                       | Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Roma sparse le sue corrottioni tra'l popolo, & tra Nobili. 153   |
|------------------------------------------------------------------|
| Quelli Cittadini le riuscirono più graui, che per conserua-      |
| rone della stessa libertà hauea troppo essaltati. 154            |
| Prima, seconda, & terza sua età quale, & quando fussero. 180     |
| Come preualsero in lei in diuersi tempi ancho diuerse specie     |
| di gouerno.char. 160. Suoi primi sette Rè, che giouamento le     |
| diedero. 182. Sempre con solenni sacrifici si honoraua il gior-  |
| no suo natale. 184. In qual tempo merito più lode di buon        |
| gouerno. 185                                                     |
| Roma quando, e come ella fu stabilita con più certi, & viili or- |
| dini nelle cose ciuili, e militari. 186. In qual età hebbe più   |
| eccellenti Capitani.                                             |
| Roma prese notabilissimo augumento, e stabilimento dalla cit-    |
| tadinanza, che diede a' popoli latini. 190. & 256. Quando fu     |
| nella sua maggior eccellenza.                                    |
| Roma per il felice suo genio hebbe gli huomini suoi con virtu    |
| proportionata à ciascun suo stato. 205                           |
| Roma assalita da Gotti riman loro preda. 238. Fin dalla sua      |
| fondatione per spacio di più di settecento anni si trauaglio in  |
| arme. 242                                                        |
| Roma fu essempio à tutto il mondo, & ad ogni età, di ogni vir-   |
| tù. 277                                                          |
| Roma sola nella Italia hebbe huomini di virtu segnalati, come    |
| la Grecia in molte suc Città. 292. Le partialità, e le corrof-   |
| tioni de' buoni ordini onde furon introdotti in Roma. 331        |
| Roma, quale sia il suo sito, e quanto opportuno à gli animi de'  |
| Romani.366. La condition de tempi, ne quali hebbe suoi fe-       |
| lici principy, & primi progressi del suo Imperio.377. E'me-      |
| rauiglia, che tal potente Città penasse tanto nell'ampliare      |
| sopra i vicini il suo Dominio. 382                               |
| Romani, perche ricusassero gli aiuti de Cartaginesi contra Pir-  |
| ro.68. Nelle guerre ricusauano gli aiuti de' Forestieri. 72.     |
| Ristano la pace con Pirro.                                       |
| Romani, perche volsero esser primi ad assalire la Macedonia.     |
| chart.98. Per quali cagioni principalmente riuscissero vin-      |
| citori de Cartaginesi. 112. & 113. Hebbero migliori ordini di    |
| militia, che Cartaginesi. 112. Vedi anco Militia.                |
| Romani non doueano disarmarsi in Italia, quando douca esser      |
| C 2 allalita                                                     |

| 1 11 4 0 12 11.                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| assalita da Annibale.                                            |
| Romans furen costretts demander denari à i Datiarichar. 121.     |
| Lor mal controlso nel prono ar iconera .l Re Filippo.char. 124.  |
| Non poteano easeiar Annibale a Italia, se non tranagliando       |
| Cartarine in Africa. 120                                         |
| Remani nan resquar danano tanto a pericoli presenti, quanto al-  |
| 11 fuines. 134                                                   |
| Romani d'una guerra faceano nascerne un'altra. 138. 6 359.       |
| Carrene della loro ruma fu il versare continuo su l'armi,        |
| non l'otro, e la pace. 137. Qual fu l'origine del elero discor-  |
| decimilie fludio delle parii. 139.0 151                          |
| Remant, perche non fi leppero metter in liberta d po la morte    |
| di Giulio Cefere. i ci. Ne dopola morte di Calicola, e di Ne-    |
| rone. 10 o. Hebbero moito cara, es in pregio la liberta.ch. 156. |
| La liberta, e la gloria.282. Piu d'una volta soggiogarono le     |
| medelime Citta. 200                                              |
| Romani . jerehe potessero finalmente rimaner vincitori, posehe   |
| haucano haunto grant sconficte. 241                              |
| Romans, perche fuser musti, secondo Polibio.243. Comelalo-       |
| roben ordinata militia la porto al colmo di si grande Impe-      |
| rio.257. & siguen. E per cio accompagnarono con le forze ier-    |
| restri le maritime.                                              |
| Remani Capitani di quanto valor furono al tempo della Repu-      |
| blua, & alquanto dopo. 287.6 lequen.                             |
| Romani come abedendo loro l'Italia hebbero potere di far impre-  |
| se grandi, & rimanerne superiori. 208 . perche constituirono     |
| l'Asilo per resugio de malfattori, e dierono la Cittadinanza     |
| alle Cista vieine . 312. I Romani per lor Militia eccellente po- |
| terono dominar all'uniuerlo. 300. 363. I Romani con qual ar-     |
| 1: hero, presedo, & professiones aprirono lastrada, piu faci-    |
| le a dinersi acquilis. 320. Altro loro artificio & modo. 422. Et |
| anconon volendo supportare, ne la potenza de vicini loro so-     |
| Spessa, ne l'in surse fatte a gli amici, & confederati, con que- |
| sti due presetti fetero notabilissimi acquisti. 359              |
| Romant in aduersita di quali Guerre dimostrarono gran timure.    |
| coarte 442                                                       |
| Bomani, ter quali carioni peterono facilmente far'ampi acqui-    |
| iti. Sis. Come colfar le Colonie manteneuanji i nouelli suddi-   |

#### TAVOLA.

Romolo huom feroce, ambitioso, & cupido di ampliarsi lo stato L' suoi costumi institui il popolo.

S

ALVSTIO attribuisce all'otio la cagione della ruina di 1 Roma. Sardigna combattuta da Cartaginesi è difesa da Romani. 131 Scipione Africano: si considera la sua viriu, & fatti. 80. & seg. Primo aperse la strada a Romani alia Monarchia.c.89. Suoi gran fatti.90. Perche procedesse con consiglio dinerso da Fabio. 92. Dal puffare in Sicilia riporto molti beneficy. Scipione: Gneo Scipione per fraude rotto, & morto in Spagna. 121 Scipione Nasica, presa che su Cartagine in Senato disconsiglia la distruttione di quella Città. 136. Se futal suo consiglio fondato sù buona ragione. Selino Ottomano per quali cavioni puote debellare affatto, & in poco tempo l'Imperio del Soldan del Cairo. Senato Romano di quanto numero fuße, es prima sua institutione.chart.30. & 36. Di quanta auttorità fuße.10. Risposta generosa che diede a gli Ambasciatori di Pirro.char.70.6 277. Poco stimato da Giulio Cesare.ch.139. Conuenne far grande Pompeo per abbassare Cesare.ch.140. Ilche disse Catone.332. Come restasse soggetto alle corrottioni. Seuerità in quale sorte di Republiche gioui.175. Fu grande in Catone. 174. Più gioua à raffrenare la plebe, che la humiltà. 40. Sicilia diede occasione alle guerre tra Romani, & Cartaginesi.3 1. Silla introdusse in Roma il viner licentioso. 152. Accrebbe l'ordine de' Senatori per dar contrapeso al popolo.35. Diede gradi, ericchize à suoi fauoriti. Soldano del Cairo, come, e perche ne perdette in breue tempo tutto il Regno. 512.00561 Soldati pretoriani stauano alla custodia de gli Imperatori. Solimano, e Carlo Quinto, in che paragonati insieme. 57. Fu di tali doti d'animo, e di Fortuna, ch'ad imprendere ogni maggiore impresa era attissimo, & ardente di gloria di guerra. char. 502. Le imprese grandich'egli fece. 505. Perche non fe-

#### TAVOLA:

Turchi, loro aiuto rifiutato da Venetiani, & pur da altri Prenctps Christiani ricercato. 434. Perche non così presto, nè facilmente possan sar imprese molto noi abili per terra. \$16

Turchi vsano per loro sicurezza di distrugger gli habitatori de
paesi acquistati, massimamente i Nobili, e vicchi. \$53

Turchi hanno militia numerosa, ben ordinata, & continua, per
poter sar imprese grandi. 600,601.623. & 628. La Canalleria e il principal neruo delle loro sorze. 605. La loro legge
promette eterno premio in cielo à chi lascia la vita per il loro Signore.

NATERIO Publicola, perche nel reformare il gouerno di Roma molice coje concedejfe al popolo 31. 6736. Poteua meglio ordinar la Città.

Venetie erano dette quelle I folette, oue poi fu fondatta la Città di Venetia.

355

Venetia, co il tempo ridusse il suo gouerno à perfettione char. 26.

I erche habbi potuto conseruarsi lungamente in libertà. 164.

Qual sia il suo gouerno, tui. Quando fu il suo nascimento, char. 241. 67369. I primi suoi fondatori in che conditione di cose se me viucano 355. Fondatori di Venetia amatori di pace, e di diuersa intentione, e sine da fondatori di Roma. 354.

L'imprese sue maggiori, e più dissici surono, o per disesa propria, o per religione, o per aiuto d'aliri 355. 67365. Suo sito nelle I solette dette Venetie 355. Il suo sito è grandemente al più delle cose opportuno, 67 in alcune merauiglioso.

360

Venctia ne suoi principy, quali guerre, & impeti di genti serocissime sossenne. 370. Ha la forma, e l'ordine del gouerno ciuile in 09 n: parce ben disposto, ma non tali gli ordini militari, che seruino a grandi acquisti. 384. Perche si valse de soldati, e Capitani sorestieri. 385. & 387.

Venessa per hauer vaso à suo serviçio Capitani forestieri, non hà potuto proseguir per loro poca fede le sue ben cominciate imprese. Non manca ne suoi Cistadini valor di milisia terrestre.

Venetia si e conseruata per tante età con unico essempio nella sua liberta. 301 & 437

V enetiants

Venetiani, quale configlio seguissero per liberarsi dal pericolo dell'armi de Genouesi.char.127. Quali furono i loro study, & essercity, e perche differenti da quelli de Romani.char.367. L'essercitio mercantile, perche non deue esser in loro biasimato.char.368. Sono d'essi molti Illustri essempi in ognivirtù.char.368. Alcuni loro Prencipi Illustri, e celebri. 369

Venetiani erano occupati nelle imprese di mare, quando de gli acquisti per terra, ò sprezzarano, ò non seppero vsar le occasioni, chart. 371. E che molto tardo vi cominciarono à far disegno à tali acquisti char. 372. Ma contra di loro s'vnirono in lega li Potentati d'Italia. char. 373. Graui impedimenti hebbero à gli acquisti di mare char. 374. Per l'acquisto loro di Costantinopoli, qual titolo ne assonsero i Dogi char. 374.

Venetiani, quando meraviglio samente accrebbero le loro mercantili facende. char. 375. Onde nacque l'emulatione, contesa, e guerra de Genouesi. chart. 375. Quanto sia stato loro nociuo l'Imperio Othomano. char. 376. Quanto gran difficultà hebbero à domar li Dalmatini.

Venetiani prendeuano il Stato di Milano, se la poco sincera fede de'lor Capitani non contrariana loro. 386

Venetiani presero à difendere Pisa contra Fiorentini per ragione digiustitia, & diequità. 393. Et per ragion di stato. 404. Non hebbero intentione di occuparsela. 400. Ancorche hauesser procurato di possederla per se, non sarian però da esserne biasimati.

Venetiani hanno tolto imprese solo per cause giuste, & concernentiil ben commune d'Italia. 402. Graui sue imprese, & gloriose per mare, e per terra contra Sarraceni, per gli Imperatori di Constantinopoli, & contra Genouesi. 410

Venetiani, perche chiamarono in Italia Lodouico Re di Francia.

char.

Venetiani si difendono à lungo dalla mala opinione di chi biasima i loro ordiniciuili per le aduersità loro auuenute alla rotta di Giaradada. 416. Perche quasi tutti i Prencipi Christiani congiurarono contro essi: & à vn'istesso tempo li denunciarono la guerra. 419. 6 581. Loro buona risposta data all'Araldo. 424. Quanto accorto consiglio su loro al maneggiare quella guerra. 425. Rev stato delle cose loro dopò la rotta di Giaradada.

|    | 1 11 4 0 2 12.                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dada. 45 2. Loro prudenza, o benta, à permettere, ch'all ho-                                           |
|    | rale sue Citta si arrendessero as Vinessori. 433. Riprona i con                                        |
|    | buone ragioni l'orassone, che'i Guicesardino vuole sia stata                                           |
|    | recitata dal Giultiniano all'Imperator Massimiliano con of-                                            |
|    | ferirli la Republica iributaria. 436                                                                   |
| r  | enetiani con prudentissimo consiglio si collegarono co France-                                         |
|    | si alla ricuperatione del loro Stato, dissoluendo cosi l'inimica                                       |
|    | 139.0 103                                                                                              |
| I. | enetiani furono inganitati dalla ingratitudine di Lodouico                                             |
|    | Duodecimo, e da Francesco Primo Re di Francia nilla Lega.                                              |
| ** | charle 484. C 488                                                                                      |
|    | enetiani, quanto prudentemente s'halbiano mantenuti neu-                                               |
|    | trali nelle discordie de Prencipi, perche restasse la pace in                                          |
| 77 | Italia in questi relimi tempi. 538.0 595                                                               |
| ,  | enctiani, quanto grandi spese habbiano fatto nel fabricare.                                            |
| 1  | tener munite le tante loro Fortezze. 551<br>enetiani, perche mandarono in Candia nuone Colonie de suoi |
| 0  | Gentilbuomini.chart.553. La vittoria di mare contra Tur-                                               |
|    | chi auuenne, perche le lor Galce große dissiparon l'armata                                             |
|    | chi auuenne, perche le lor Galce große dissiparon l'armata<br>nemica.                                  |
| 1  | irtu vera, & Virtu ciuile per quali rispetti siano differenti.                                         |
|    | char. 160. 6 244. Due virtu necessarie a chi gran cose si pro-                                         |
|    | char. 160. & 244. Due viriu necessarie à chi gran cose si pro-<br>pone, & aspira alla gloria. 244      |
| 7  | irtuosi, a far gli huomini virtuosi tre cose vi conuengono.22                                          |
|    | L'operar virtuoso, come piu si stabilisce nella gratia de gli                                          |
|    | huomini.                                                                                               |
| 1  | ngheria, onde cosi fu detta.char.240. Onde procedano le guer-                                          |
|    | re face per les tra als Austrians, e Turchi. 628                                                       |

Il Fine della Tauola delle cose notabili de' Discorsi Politici.







# DE DISCORSI POLITICI SOPRA DIVERSI FATTI

ILLVSTRI, ET MEMORABILI DI PRENCIPI,

ET DI REPVBLICHE ANTICHE, ET MODERNE,

## LIBROPRIMO.

Quale susse la vera, & propria forma del gouerno, co'l quale si resse la Republica di Roma; & s'ella poteua insieme hauere il Popolo armato, & essere meglio ordinata nelle cose ciuili.

# DISCORSO PRIMO.



ONO molti, che alla grande Zza della Romana Republica riguardando, pieni di certa merauiglia per le tante prosperità di lei, per lequali siorì gran tempo, Es sina! me te n'ottenne la mag

giore d'ogni aitra Monarchia, giudicando, che A basti

basti assai l'ammirare le cose fatte in guerra, ò in pace da quel popolo, poco si curano di cercarne di loro la ravione, & con essa ciascuna operatione bilanciando conoscere, quale veramente sia degna di laude, & d'imitatione, & quale altra di biasimo, & diripudio. Ma certo mostrano questi di non conoscere, à quanti, et quanto vary accidenti siano l'operationi humane soggette, & quale sia la vera regola, & misura; onde si comprende la perfattione de gli Stati, che già non è questa semplicemente la grande Za dell'Imperio, a'Iquale bene spesso da principio certa sorte, & lo accresce l'ingiustitia: ma ben la dritta forma del gouerno, per cui viuendo i Cittadini in pace, & vnione, ponno virtuosamente operare, et conseguine la ciuile felicità. Però, chi vorrà, senza lasciarsi offuscare dallo splendore delle grade Ze Romane, giudicare rettamente delle attioni di quella Republica, rappresentandosele dauanti, spogliate di quella riputa tione, che loro presta l'antichità, et la potenZa dell'Imperio di lei, fra le molte cose degne veramente di quel chiaro grido, che s'ha acquistato presso à sutte le genti, alcune altre perauentura ne ritrouerà, che più sono da esser osseruate per correggere, quando occorà, con tale essempio l'impersettione de presenti gouerni, che per imitarle con speranta

di vera laude, ò d'enidente vtilità. Ma, come tra sutte le cose, niuna è più importante in una Città, che la forma del gouerno, dallaquale, come da ani. ma viene prodotta ogni sua operatione, così trà tutte le considerationi, che si ponno fare della sittà di Roma, niuna è più vtile, & più degna, che l'an dar con discorso essaminando, quale fosse la più vera forma del suo gouerno, per conoscer appresso, s'ella potea esser meglio ordinata, che non fu nelle cose ciuili, senta disordinarsi nelle militari, & hauere insieme il popolo armato, & vbbidiente al le leggi. Per saper dunque, quale fusse la qualità del suo gouerno, et quindi insieme comprendere, se in esso ui sia veramente stata quella soprema eccel lenZa,c'hanno alcuni istimato, seruendo si dellare gola, che ci insegnò il Filosofo, dicendo, che non ad ogni (ittà, ogni forma di Republica è conueniente, ma, secondo la diuersa natura del popolo, & d'altri accidenti, deue esser diuersa: si conuiene essami nare, quale fusse in se medesimo quello stato, et appresso, quale proportione hauesse con quella Città: ma, perche troppo difficil cosa sarebbe l'assignarle alcuno stato certo, che à tutti i tempi vgualmente corrisponder potesse, non hauendo ella così appunto serbata sempre una stessa forma, ma uariata questa alquato, secondo che più, ò meno inchinaua al-

lostato popolare: doucrassi à quella età hauere maggior risquardo, nella quale più fiori l'Imperio di quella Republica, non lasciando pero di toccare de gli altri ancora quelle cose, che à tale proposito Seruir potranno. Chi vorra con diligenta tutte le parti della Republica considerare, tanta, non pur diuersità, ma quasi contrarictà, vi ritrouarà in esse, che per certo non saprà facilmente risoluersi, quale forma di gouerno sia stata più sua propria: percioche, se si risquarda alla somma auttorità de Consoli, massimamente ne gli esserciti, potrà no sen La ragione credere, quella Città sotto nome di Republica esfere stata ordinata con leggi conuenienti à vero Regno, veggendosi tale Imperio hauere vsa to quel Magistrato ne'l maneggiare la guerra, ne'l conchiudere la pace, & nell'accordare le differenle de potenti Re, che quasi con più libera potestà non hauerebbe un solo, & vero Prencipe potuto trattare quelle cose; in ciò solo dalla Monarchia differente, che riteneuano per tempo breue tale auttorità, & quellariconosceuano dal volere, & fauore del popolo. Ma, chi si volge à pensare, quanta parte nelle deliberationi più importanti della Republica, vi hauesse il Senato, come quello, che gouernaua il publico erario, fundamento principale dello Stato, & à cui crariserbata l'auttorità

mo i whe

l'auttorità di trattare prima, & risoluere quelle cose, che s'haueuano à proporre a'l popolo, verrà in opinione, che tale Republ. più allo stato de gli Otti mati, che ad alcun' altro si accostasse. Nondimeno passando più innanti ad altre considerationi, & ritrouandosi così spesso l'auttorità de' Consoli, & de'l Senato, da quella de'Tribuni della Plebe efsere stata ributtata, & resa nulla, & i sopremi Magistrati bene spesso contaminati dalla viltà de gli huomini popolari, che gli hanno essercitati, conuerrà darne diuersa sentenza, et stimare que'l go uerno, uno stato tutto popolare. Per questo rispetto, Polibio volendo nel sesto libro delle sue Historie assignare alla Città di Roma qualche certa forma di gouerno, non la ristrinse sotto alcuna par ticolare, ma la chiamò Republica mista, come fu quella di Sparta; laquale opinione seguirono poi al cuni moderni, trattando delle diuerse forme delle Republiche; & in particolare di quella di Roma, & riferendo appunto quanto Polibio di ciò ne lasciò scritto. Et per certo rettamente questa parte fu dall'uno, & da gli altri giudicata, cioè, che sotto un nome solo non potessero le diuerse maniere d'Imperio, con che si reggeua quella Città, esser coprese; percioche, che altro da la vera forma alla Città, che la communicatione del gouerno?il qua-

le, come'è da Cittadini diversamente participato, così fà alteratione nello stato, an li pur mutatione tale, che volse il Filosofo, che rimanedo in ogni par te la Città la medesima, questo solo variandosi, habbi for La di tramutarla in modo, che più chiamar non si possa quella stessa, ch'era prima; peroche, non le mura, ne gli huomini, ma la qualità de'l gouerno fà ch'ella sia tale. Però determinar volendo la forma di una Città, bisogna hauer risquardo à tutto ciò, che in essa gioua, per conseguirne i Magistrati, per abbraciare tutte le parsi, che hanno luogo ne' l maneggio della Republica. Onde, perche in Roma, erano huomini d'ogni conditione admessi al gouerno, secondo i uary rispetti, ò della libertà, ò della nobiltà, ò delle ricche Ze,ò della virtu, queste tali comunicationi diuer se fan no, che alcuna propria, & particolar forma non possa esserle ascritta. Conuenendo dunque in ciò con Polibio, cercaremo hora quello, che e più difficile à consscere, & di maggiore stima, cioè di qual sorte fusse quella mistione. Percioche, quantunque la Republica mista possa riuscir perfetta, non è però, che da ogni mescolan La ella sia tale prodotta; antiche, oue sono parti diuerse, insieme legate, siche dall'unione loro se ne produca quasi una terZa natura, tale compositione verrà an Zi ad accresce-

re l'impersettione allo stato, & esser cagione, che nonpossa così fatto misto sproportionato lungamen te conseruarsi. Et, come ne' corpi nostri auuiene, che essendo di quattro elementi composti, fin tanto dura loro la vita, che si mantiene quella proportione, la quale distrutta, restano essi ancora subito quasti, & corrotti: percioche quella parte, che troppo è fatta potente cangia l'altra in se stessa, & ne dissolue la forma, che tutti insieme lor dauano: così parimente quella Republica, la quale è di par ti diuerse formata, tanto potrà in uno stesso fatto conseruar si, quanto con debito temperamento sarà l'auttorità de'l gouerno in ciascuna, come se le con uiene, compartita: ma, come cominciarà alcuna troppo innal Zarsi, è ciò manifesto segno, che già sia vicina alla corrottione: percioche quella l'altre consumando, à poco à poco in se stessa il tutto ridu ce, & fà, che la Città tolta da'l suo primo essere, venga à cangiare l'aspetto. Però à questa forma di gouerno si richiede una tale di positione, che qualche ordine vi si scorga, in modo, che quella mescolantanon resti rolta, et confusa. Onde, come diverse potente insieme concorrono à formar l'huomo, ma sono però in quella unione, così ben disposte, che tutte di qualche ufficio participando, tengono gradi diuerfi di dignità, così diuerfi (ittadini

diniridotti à viuer insieme in una Città : benche tutti habbino in qualche parte à partecipare de'l gouerno, deuono però i carichi diuersamente esser disposti: siche vengano alcuni à tenere il primo luo go, & à ouisa di certe prime cause nell'operationi, che si hanno à fare nella Republica, dare il moto alle altre. Queste considerationi alla Città di Roma applicandosi, faranno chiaramente conoscere, che in essa non fu, ne ugualità, ne ordine tale, quale in una Republica mista si desidera per farla riuscire eccellente, & di lunga vita. Percioche l'immoderata auttorità, ch'era per legge à diuersi Magistrati conceduta, ma molto più quella che estraordinariamete si diede à molti sittadini, dimostra, quato male in essa si serbasse quella cotanto necessaria proportione; & da altro canto la potenta de'l Popolo, & l'esser questo senta different a admesso ad ogni maneggio, da manifesto indicio di una confusa dispositione, veggendosi tutti gli ordini sent a distintione d'usficio, ò di grado insieme mescolati, & la parte più vile sopra la più degna bene spesso essaltata. Quindi ne nacque, che in tanta confusione si potessero molte vsanze introdurre, non pur corrotte, ma anchora tra se stesse cotrarie, come su quella di prolungare il tem po a Magistrati, cosa repugnante alla grande auttorità,

auttorità, ch'erariserbata al popolo, et quell'altra anco di lasciare tanto crescere le ricchezze de pri uati in una Città, oue non era per legge alcun censo Statuito, per esser Cittadino: delle quali leggi, ò vsanZe altre tendono, come si vede, alla potenZa de pochi, & altre sono proprie dello stato popolare. Ma più oltre anchora procedendo, ritrouaremo questi disordini esser così innanzi passati, che non potendo insieme starsi in un soggetto, furono cagione della dissolutione di quella Republica. Fù da principio sotto apparen La di qualche vtilità, ma con peffimo essempio, introdotto il conferma re l'auttorità à quelli, che già erano per lo tempo ordinario dalle leggi statuito vsciti del Magistra to, accioche hauendo in paesi lontani cominciate importantissime imprese, potessero lor por fine, & debellare i nemici, prima che alla Città si ritornassero. Così à Marco Fuluio, che nell'Asia guerreggiaua contra Antioco, fu lasciato il carico della Prouincia, dopò ch' egli era vscito de'l Consolato, il che su fatto ancora in Gneo Manlio, per porre freno all'ardire de gli Etoli, et acquetare le cose della Grecia; & parimente, per così fatte occasioni in diuersi altri, & ne' tempi, che seguirono appresso molto lungamente, & con più pernicioso essempio. Ma non si fermò quì il disordine,

che ancora senta bisogno i Magistrati della Città furono prolungati si lungamente, che fin dicci volte si vide ne'l Tribunato della Plebe esser rifatti gli stessi; il che accrebbe vna immoderata ambitione ne' Cittadini, & diede loro occasione con si lungo Imperio di poter machinare molte cose, & per dinerse vie, con le sollenationi del popolo trauagliare lo stato della Republica. Ne fu di minor danno il lasciare così immoderatamente crescere le ricche Zze de' prinati, che già agguaglian do quelle de' potenti Re, si trono alcun Cittadino. Romano di tanta grande Zza, che affermaua, non douersi stimare ricco, chi non potesse con le sue entrate nodrire vno essercito; onde ne auuenne, che essendo venuti per tali cagioni i Nobili in molta inuidia, & sospetto presso la Plebe, su apertala strada a' Gracchi di eccitare quelle graui discordie, le quali non cessarono poi, se non con l'oltimaruina della Republica. Eragia molto innan-Li stato perlegge à tale disordine proueduto, hauendo Licinio Tribuno, per porre freno all'auari tia, & alla superbia della Nobiltà, statuito, che non potesse alcun Cittadino possedere più, che cinquecento moggi di terreno; ma la deboleZa di quegli ordini nelle cose ciuili portaua seco tale impersettione, che facilmente si potearompere una legge

legge con introdurui una contraria usanta: però i Nobili poco conto facendo della legge Licinia, haueano molto ampliate le lor facoltà, an li con fraude maggiore vsurpatisi i terreni publici, che à beneficio del popolo soleano seruire, vi haueuano habitori forestieri condutti, che quelli lauorassero; talche la Plebe fatta oltra modo pouera, vedendo i Nobili godersi tutti i frutti delle communi fatiche della militia, grauemente tale ingiuria sopportando, volontieri prestaua, & l'orecchie, & il fauore à chiunque le daua speranta di ridurre le cose ad una giusta ugualità, onde prendeuano occasione gli huomini seditiosi di tentare nouità, si che all'ultimo ne' tempi de' Gracchi si conuenne venire all'armi, & con esse decidere le differente ciuili; il qual fine, come poco appresso più chiaro si dimostrerà, poteuasi da lontano preuedere. Percioche questi tali costumi disordinaua no molto la Republica, non solamente, perche fussero da certa modestia ciuile lontani; ma molto più ancora, perche erano in tutto contrary alle leggi di quella Città, le quali per lo più s'accostauano allo stato popolare, essendo per esse data tanta auttorità al popolo ne' suffragij, & ancoranelle deliberationi più importanti dello Stato, che pare appunto, che alla sola libertà nel participare tra Cittadini

Cittadini il gouerno, si volesse hauere risquardo: erano tutti i Magistrati a tutti vgualmente communi, & il poco censo non teneua alcuno lontano dalla Republica; poteansi insieme mescolare i parentati, facilmente donauasi à forestieri la sittadinanta, erano concedute le appellationi d'ogni Magistrato à quello de' Tribuni: la maniera del viuere, non pur eralibera, ma molto licentiosa: ma sopra ogni altra cosa dimostra più chiaro, quale quel gouerno si fusse, la suprema auttorità de' Tribuni: i quali, essendo loro da tutti hauuto grandissimo rispetto, & riueren La: si che erano con superstitioso titolo chiamati sacrosanti, con tanta insolen a effercitauano il Magistrato, che quasi un Tiranno non haucrebbe potuto vsare più seuero Imperio. Vedasi con quale ardire vn Tribuno della Plebe facesse prendere Mario Violano, huomo Nobile, commandando, ch'egli fusse subito dal sasso Tarpeio precipitato, senta aspettarne la sentenza de'l Popolo; non per altra cagione, senon, perche egli in una concione hauesse vsate parole verso il Popolo alquanto seuere. Ma Supicio Tribuno, vsando maggiore for La, venuto una mattina in pia La, con grande compagnia d'armati, cacciati i Consoli, che voleano opporsi à tale ingiusta attione, fece destina-

re à Mario l'impresa contra Mitridate, senza niuno rispetto di contrauenire in ciò alle leggi; le quali in nessuna cosa ben osseruandosi, ogni buona institutione veniua ad esser fatta indarno, restando violata, & distrutta dalla smisurata potenza de Tribuni. Chi dunque tali cose considera, non dirà, che elle indrizzate fossero à fare vna Republica in ogni parte popolare? nondimeno molte altre cose erano à queste contrarie, come de'l perpetuare il gouerno de gli esserciti, & della grande Za delle facultà de' Cittadini, si è considerato. V sarono alcune Republiche popolari, come fece Athene con molto diuerso consiglio di bandire per dieci anni dalla Città, quei Citta dini, che per alcuna loro eccellente qualità di mol to gli altri auanZassero: in alcune altre, perche in qualche parte riteneuano de'l Popolare, fu introdotta la equalità de' beni, per tenerne il Popolo per tal via sodisfatto, & contento, come si fece in Sparta. Et per ciò sono principalissimi precetti de' Legislatori, che vogliono instituire vna Città libera, il concedere a' Magistrati l'auttori tà limitata, & per breue tempo, perche possino tutti i Cittadini partecipare de'l gouerno, manessuno liberamente disporne, accioche à proprio suo commodo non lo conuerti, & appresso procurare

di ridurre i beni à qualche vgualità, ò almeno prouedere, che così immoderatamente non crescano, che alcun Cittadino sia per la troppa potenta inuidiato, è sospetto à gli altri. Non è dunque merauiglia, se non essendo state queste cose in Roma, ella fusse molto divisa; percioche tale diversità de gli ordini veniua à farla, quasi un corpo di due capi, & di due forme; onde fu sempre da domestiche discordie trauagliata. Però che i Nobili, fatti superbi dalla dignità del Consolato, vsata con si grande Imperio, laquale per lo più si conservio tra loro, & insieme dalla potenta delle ricchelze, voleano tutto il gouer no vsurparsi, & d'altro canto il popolo, hauendo in ogni cosa tanta auttorità, & sidandosi molto ne'l Magistrato de' Tribuni, era talmente insolente, che non voleua conoscere alcuna vbbidienZa, ne vsare alcun rispetto verso le leggi, & il Magistrato; ma solo, & secondo il suo commodo, o'l suo appetito, ogni cosa d'liberare; il che rendeua molto debole nelle cose ciuili, & domestiche quella Città potentissima nelle militari, & esterne. Percioche tale dinissime di potenta in huomini di voglie diu rse, tiene con grande pregiudicio de l publico diuise le forze della Città; mentre, che l'una con l'altra contendendo, impedisce le deliberationi, ol'este-

d'essecutioni delle cose importanti, come spesso auenne in Roma. Percioche stringendo il bisogno di descriuere gli essericiti, per andare contra i nemici, i Tribuni erano subito à solleuar il popolo apparecchiati, si che alcuno non si trouaua, che dar vo lesse il nome alla militia. Alle quali insolenle accresceuagli l'ardire il poterlo sicuramente fare; perche i Tribuni à niente altro auertendo, che à rendere la sua fattione potente, accettauano le appellationi d'ogni huomo popolare, benche in causa ingiustissima, per far la Plebe più rispettata da' Nobili, & più pronta, & ardita alle seditioni, con le quali vedeuano di acquistarsi sempre potenta maggiore, hauendo per questa via ottenuto molte cose dal Senato. I Nobili parimente, non meno solleciti di accrescere la loro auttorità, per riputare la insolenza della Plebe, cercauano sempre di tenerla oppressa, & debole, & con pari studio difendeuano in ogni giudicio quelli dell'ordine loro, talche nel condennare, ò nell'assoluere molti delitti, era spesso posto in maggiore consideratione l'esser Nobile, à Plebeo; che l'esser Reo, à Innocente. Et quindi ne nacquero grandissimi danni alla Republica; percioche si venne tosto à corrompere ogni giustitia, son-La cui non può alcun buon'ordine rimaner saluo,

& per lo desiderio della propria grande Za poco istimando ciascuna parte la salute publica, si viene à ridurre spesso la Città à graui pericoli: così la Plebe Romana quasi giudicando, non hauere vna patria commune, ma quella effer solamente de Nobili, abbandonandola si ritire nell' Auentino, facendo maggiore stima di accrescere la sua potenta, costringendo il Senato con tale necessità, à condescendere alle sue richieste, che di mettere la Republica in tanto disordine. I Nobili parimente più solleciti d'abbassare la Plebe, & di accrescere le loro facoltà, che di conseruare la pace, & vnione nella Città, con vsurpare i beni communi, & con le vsure, riducendo la Plebe à grande pouertà, nutriuano i semi delle discordie ciuili. Comprendesi da tale discorso, quanto male fossero insieme proportionati gli ordini in quel gouerno inisto, ma più chiaro anchora si potrà conoscere, paragonando questa Republica à quella di Sparta, la quale in tal maniera di gouerno mistoriusci sopra ogni altra eccellentissima, & si conseruo lungo tempo libera di ogni discordia per viriu delle ottime sue leggi. Erain Sparta l'Imperio de'l Re perpetuo con la vita di lui, accioche, essendo egli all'osseruanta delle leggi preposto, meglio potesse farlo, non ritenendolo alcun rispetto di 1e

se stesso, d'hauere à deporre il Magistrato, & ad esser giudicato da'l Popolo:ma fu però la sua auttorità dentro à così stretti termini limitata, ch'eglieranella Città, più tosto, quasi un custode della commune libertà, che vero Prencipe. Il Popolo tanto era di quel gouerno partecipe, quanto la conditione sua lo richiede: percioche, hauendo egli ad vsare i Magistrati, pare, che meglio possa conoscerli, come nelle altre arti veggiamo auuenire, che meglio la eccellen La dell'opera da colui, che ha da vsarla, che dal maestro di essa vien conosciuta. Fu dunque al Popolo data potestà di eleggere, & correggere i Magistrati, ma a'l Senato, perche era quasi un mezzo per difendere la Republica dalla potenza de'l Re, & dall'insolenza de'Ipopolo, su maggiore auttorità,. che all'altre parti conceduta, accioche con essa l'una, & l'altra parte temperar potesse. Hor vedasi, come nell'unione di questi tre gouerni certe conditioni à ciascuno proprie, fussero insieme inserte, ma non già tante, ne tali, che rendendogli di qualità in tutto contrarie, non potessero in vno istesso soggetto ben vnirsi: percioche hauea il Regno la perpetuità dell'Imperio, ma questo era poi dalle leggi così corretto, che facilmente poteua con gli altri stati accommodarsi. Il Senato, perche

che era solo di quaranta otto huomini de primi della Città, rappresentaua una vera Republica d Ottimati, ma, perche riconosceuano la dignità da'l Popolo, non era la lor potenta tale, che si togliesse à gli altri il godere della libertà. Ma l'auttorità de'l Popolo di dispensare il premio, & le pene, come non era pericolosa, così daua luogo ad vn modesto stato popolare, & rendeua quel gouerno per la mescolanta di tutti tre i migliori più perfetto. Masopratutto era in Sparta una merauigliosa proportione ne'l giusto compartimento diquelle cose, per le quali vengono i Cittadini alle ciuili contentioni. Percioche i Nobili ne gli honori vi haueano la maggior parte, ma il Popolo nelle facoltà vi era vguale, essendo tutte l'entra-. te communi: onde era insieme sodisfatto all'ambitione di quelli, & a'l bisogno di questi, & re-Standone perciò tutti di quel gouerno contenti, godeuano una somma pace, & tranquillità: onde puote quella Republica durar più lungamete, che alcun'altra delle antiche: & se da principio hauesse alquanto più largamente communicato il go uerno, con l'accrescere il numero de Senatori, si che si fusse leuata l'occasione di douer poi ne tempi di Theopompo, per temperare la troppa auttorità di quell'ordine, introdurui il Magistrato de gli

gli Effori, per il quale ne diuenne la Città troppo popolare, & lasciati gli antichi instituti di Licurgo, si diede alla vita licentiosa, non restaua luogo di desiderare in quella Città alcuna cosa, per ridurla à somma perfettione. Però quanto da questa siritrouerà la Romana diuersa, tanto bisogna confessare, che ella cadi dalla vera eccellenza. Haueano i Consoli di Roma una grande auttorità, et forse più libera di quello, che à Magistrato di Republica conueniua, ma peresser que sta di poco tempo, riusci però in ciò di minore beneficio alla Republica; percioche il rispetto de'l douer presto deporre il Magistrato, gli faceua nel prendere la causa publica men diligenti, & men arditi, perche deposto il Consolato, era co'l melo de Tribuni aperta la strada di vendicare le priuate ingiurie. Così Cicerone, hauendo dalla congiura di Catilina liberata la Patria, dopò vscito del Magistrato, ne su cacciato in esilio. Ma il Senato, perche non hauea alcun Magistrato ordinario senza appellatione, co'l quale potesse frenare la insolenZa della Plebe, mancò di quella riueren La, con la quale il volgo ignorante siregge. Onde non essendo la Plebe da questo freno ritenuta, in tanta licenza trascorse, che contra il sommo Magistrato de Consoli ardi commettere diuer se

diverse indignità, come sece, quando tirò giù da'l Tribunale Camillo Hettare Confole, per ottenere à fri a di effer ammessa à quel sopremo Magistrato. Fis parimente cazione la deboletta de'l Senato, che le forte di alcuni sittadini potessero immoderatamente crescere : percioche preualendo alle deliverations de l'Senato quelle de'l Popolo, fu aperta la strada à gli huomini ambitiosi di acquistarsi co'! faucre de'l Popolo molta potenza, senza che potesse il Senato darui rimedio. Così Mario si fice dichiarar Confile contrale leggi, & Cefare confermare nella Prouincia, & per opprimere la immoderata grandi Za di questi, la quale si vedes caminare alla tirannide, fubisogno mancando la Republica di via ordinaria, per poter cio fare, di inna! are altri Cittadini dalla parte della Nobiltà, la grande La de quali non le fu poi men perniciosa di quella de medesimi, che si cercaus con la loro auttorità d'opprimere, essendos percio tutta la Città divisa; onde con horrende crudelta surono da Silla V incitore vendicate le prinate inciurie, benche facesse professione di hauere ricuperata la salute publica; Es Pompeo per sostentare la sua grande La, fece piu difficili le prattiche dell'accordo con Cefare; onde venutosi all'armi, consenne finalmente cadere la Republica.

blica. Tali disordini partori la deboleZade'l Senato; mail popolo occupato il luogo altrui, s'vsurpanai più degni carichi nella Republica, & essendo pari à Nobili nella libertà, volea senza che fusse haunto ad altre cose rispetto, vgualmente esser del gouerno participe. Onde restaua confusa la dritta dispositione de gli ordini, & honori della Città, la quale ricercala proportione Geometrica, & non l'Aritmetica; si che à tutti non siano l'istesse cose concedute, ma ciascuno ciò, che più gli è conueniente. Et per certo l'instituire con tal forma una Città, che tutti i (ittadini siano in essavguali, altro non farebbe, che comporre un canto delle istesse voci, che come questo non produce alcuna vera armonia, così da quella non ne. risulta alcuna buona concordia. Pero è d'aduertire, che serbi ogni ordine lo stato suo, si che, ne troppo s'innal Zi, ne troppo s'abbassi; onde à quisadituono, o troppo grane, o troppo acuto, se ne causi dissonanta. Come appunto in Roma auuenir si vide, oue male si seppe questa giust a proportione serbare, agguagliandosi spesso con pari dignità gli buomini dispari di conditione, & di viriu, ondi ne rifulto un gouerno pieno di confusione, Es di disordine, non terminato in alcuna forma, ne ben d'hosto à poterle tutte riceuere. Ma pui quanda 1. 37043. 15

quando a'l corpo misto di quella Città assignare si voolia alcuno stato particolare, quasi predominante à gli altri, niuno altro si potrà dire più suo proprio, che il popolare. Il che quantunque fin hora comprender si possa, nondimeno meglio si vedrà passando ad altre più particolari considerationi. Lo stato della Republica si conosce, risquar dando presso à chi siritroui il sommo Imperio, ma la Maestà di questo apparisce chiaramente ne'l creare i Magistrati, nel fare nuoue leggi, ouer dis fare le antiche, ne'l commandare le guerre, ne'l dispensare i premi, & le pene : le quali cose tutte, come per molti essempij si vede essere state in potere del popolo, così fanno certo testimonio, che lo stato di questa Republica fusse popolare. Il Popolo era quello, che daua l'auttorità a' Magistrati, et si può dir a'l Senato stesso, autenticando, & inuigorando le sue deliberationi, & quasi anima di quel gouerno, in vary modi moueua l'altre parti della Republica all'officio loro; tal che da lui solo si può prenderne la sua più vera, & più propria forma; anzi pur si vede, che le deliberationi della Republica obligauano il Senato, & haueano la stessa forza, come i commandamenti de'l Popolo, prolungando i Magistrati creati da lui, & similmente terminando le guerre prese, con la sua auttorità.

auttorità: onde più oltre si comprende la corrottione dello stato popolare, per l'immoderata poten La de gl'infimi Cittadini. Risguardisi appresso al fine vltimo di quella Republica, il quale per certa ordinaria, & quasi naturale mutatione de gli Stati, farà conoscere, quale fusse la prima sua forma.Percioche essendosi ella cangiata nella Tirannide, la quale suole nascere dallo stato popolare, si vede, che quella Città era dian li gouernata da'l Popolo,& per li corrotti costumi hauea aperta la strada alla Tirannide, si che per la somiglianZa dello stato era già fatto facile questo transito. Percioche, oue commanda il popolo con licenza, si può dire, che sia quella Città à molti Tiranni soggetta, ne altro si venga à cangiare, saluo che, oue erano molti capi di quel disordine, ne diviene Signore un solo. Furono ancorain Romain ogni tempo molti assentatori popolari, i quali à guisa di adulatori de Tiranni, seguendo l'humore de'l popolo, andauano vecellando fauori, & contai meli, ne acquistauano credito, & dignità. Il che, diceua il Filosofo, è manifesto segno, che intale Città commandino, non le leggi, mail Popolo, & ciò vi si vede per molte isperiente, tra quali su chiarissimo l'essempio di Mario. Costui nato d'humilissimi parenti, essendo 18

dosi da principio a'l gouerno della Repubica app'icato, sin a la scorta della gloria de maggiori, o di a'cuna sua notabile attione, che da principio volo introducesse, ma solamente in una certa er and animo confidando, comincio à penface d'acquistarsimolta potenta; siche hauendo ottenutoil Tribunato della Plebe, si volse tutto al abhafare l'autorità de Nobili, come fece nel publicare la legge de suffragij, minacciando fin a'l Consolo Corra, difario porre in prigione, se non cessaua di opporseli. Onde co'l suo ardire, tanto inniza si pose nella gratia de'l Popolo, che puote poi a logni sus piacere disporne in qualunque, benche ingiusta cosa, o per vendicarsi de suoi neinici, come sece ne l'eacciare in esilio Metello innocente, o per aggrandire se stesso; onde ne fu contra la legge creato Confole contra Cimbri, effendo assente, & intempo di contumacia, & all'oltimo ne'l farsiassignare la Prouincia, ch'eratoccata a Silla. Con tali mezi, fu spesso aperta la stra da a'l'immoderata potenta de' (ittadini, la quale ni l colmo d'lle sue maggiori prosperita condusse quella Republica all'ultima ruina. Percioche questi dis ralini hauendo già molto innanzi, sinne suoi primi frincipij haunto origine, crano poi con la grandel a della Citta tanto cresciuti, che il Popolo

Popolo fatto per lo gran numero de Cittadini potente, prendendo per le tante sue prosperità maggiore licenza, & ardire, non contento d'hauersi agguagliato a' Nobili, volse farsi alle leggi superiore. Onde ne cacciò molti Cittadini in esilio senLa vdirne la causa, concesse auanti l'ordinario tempo i Magistrati, confermò l'auttorità à coloro, che già n'erano vsciti, & di ciascuna cosa dispose, non secondo l'equità ciuile, ma come più gli piacque. Le quali operationi assai manifestamente scoprono le impersettioni di quel gouerno; dicendo il Filosofo, che, oue commandano i decreti del Popolo, non le leggi, è quello Stato tanto corrotto, che ne pur merita nome di Republica, non potendo segli assegnare alcuna certa forma di gouerno. Il che più facilmente suole auuenire nelle Città molto grandi, & potenti, quale fu quella di Roma. Ma, se appresso si considera la qualità de gli huomini, in mano de quali era posto quel gouerno, per tale rispetto ancora si vedrà, che tra le varie forme de gli stati popolari, si può quella stimare la più corrotta, come quella, nella quale erano ammessi gli artesici: i quali, perche sogliono essere di peggiori costumi; & perche più frequentano le concioni per la commodità del con uersare insieme, però constituiscono uno stato più imperfetto,

imperfetto, & più soggetto alle mutationi; & quindi si tragge, che essendo questa parte, che erain quella Republica più potente, così imperfetta, & corrotta, l'altre ancora conueniuano risentire dell'istessa impersettione, percioche di due gouerni buoni, & un pessimo, non si può formaretale unione, che insieme conuengano per dare laforma ad un gouerno. Onde, ne anco per breuifsimo spatio di tempo s'haucrebbono potuto insieme conservare. Da che si puo similmente comprendere, che quelle altre parti della Republica, le quali pare, che s'assomigliassero a'l Regno, & allo stato de gli Ottimati, come i Consoli, ò il Senato, mancassero assas della persettione, che e propriadi questistati, declinando alla parte contraria. Percioche nelle attioni de Confoli, molte cose ponno notarsi fatte con maggior ardire, & auttorità di ciò, che in Republica si conuenga; & per tacer molti altri essempij, Cesare confermato in quella potenta, che come Console hauea prima riceunto, occupo la liberta della Republica. Nel Senato parimente erano molte corrottioni, che dimostrano quanto questa parte fosse soggetta à varij disordini. Percioche ne'l tempo appunto, che la Republica si ritrouauane'l maggior colmo della sua grande Za, crano fatti i Schatori così vena-11,

li , che Giugurta , hauendo corrotti molti di loro, & comperata con l'oro la sua salute, puote dire con ragione, che i Cittadini Romani hauerebbono venduta la lor Città, se ritrouato si fosse il compratore. Aggiungasi à queste vi altra consideratione, cioè, che quella Republicanell'istesso stato popolare, al quale tanto attese, non si può dire bene ordinata. Percioche il formare ogni gouerno perbreue tempo; in qualunque stato, è facilcosa; ma la sufficienta de'l Legislatore, & l'eccellen La delle leggi, dalla lunga conseruatione di esse si comprende. Però quegli ordini, peri quali troppo s'accresce l'auttorità de'l popolo, non s'hanno à stimare veramente popolari; maben quelli, che ponno lungamente conseruarla. Onde essendo in Roma, senzatale temperamento ordinate molte cose in gratia de'l popolo; queste istesse leuarono ogni fermeZZa à quello stato. Così auuen ne, che la licenta de'l viuere, la frequenta delle concioni, le appellationi à Tribuni, la libertà dell'accusare, & altre tali vsanze, che paruero fatte à fauore de'l popolo, seruirono per certi machinamenti della Tirannide, & gli apportarono tosto l'ultima ruina. Il che per innanzi s'era veduto in Athene, la quale ordinata da Solone in vno stato troppo popolare, perde subito la libertà, occupata

occupata da Pisistrato suo Cittadino, seguendo quella strada, che lo stesso Legislatore co'l troppo attribuire a' l popolo gli hauca aperta, così ciò, che è ordinato à salute, torna le più volte, se non è ben intefo, all'oltima ruma della Città. Ma, poiche della forma del gouerno s'e ragionato affai, non surà dal nostro proposito lontano essaminare alcune altre più generali conditioni, per le quali meglio si può la perfettione di ciascuno stato conoscere. A due tempi conviensi nell'ordinare una Città bauere risquardo, cioè à quello della ouerra, & a quello dellapace; accioche nell'uno; & nell'altro possa concerte leggi, & non à caso gonernarsi, & dalle insidie de gli esterni, & dalle ciuili discordie sia vyualmente sicura; & come non sempre si può viuer in pace, così cercarnon si deue di star di continuo in guerra. Ma chi considera l'attioni de' Romani, & gli instituti della lor Città, gli vedra con tale studio alle cose militari indrizzati, che potrà facilmente giudicare, niuno altro sine hauer si eglino proposto, fuor che l'ampliare l'Imperio, co'l fare d'una guerra nascerne vi'altra; onde per far gli huomini valorosi, & arditi contra il nemico, furono instituiti molti esferciti di militia, & molti premij alle virtu militari, ma per aueZargli alla giu-Stitias

stitia, alla temperanta, & ad altre virtù ciuili, per le quali potesse la Città nella pace vinere in concordia, & tranquillità, nessuna vsan-Za, ò certo poche vi furono introdotte. Però non è merauiglia, che ne' tempi di guerra ne acquistasse quella Republica tanto Imperio, & tanta gloria; & all'incontro in quelli di pace, à gui-Sa di ferro irruginito, ne perdesse ogni splendore; si che non così tosto erano cessati fuori li trauagli de' nemici esterni, che molto maggiori se ne eccitauano in casa dalle dissensioni de' Cittadini: le quali non terminauano prima, che fussero con la occasione della guerra riuocate le cose à quell'ordine, & à quella disciplina di militia, nella quale era la Città ottimamente instituita. Il che puote per qualche tempo conseruarla: ma, poiche mancando quasi à fatto il bisogno di adoprar le armi, non puote correggere per tal via i molti suoi disordini, ne per alcuno spatio di temporidursi à fermo stato, agitata da continue tempeste di seditioni ciuili, conuenne finalmente gire à perdersi miseramente, quando era tempo di cominciare à godere la sua grande Za, & prosperità. Per questo Scipione Nasica huomo prudentissimo, non volea consentire alla distruttione di Cartagi-

ne conoscendo, che quella Republica ordinata solamente alla guerra, non potea nell'otio conseruarsi. Come dunque si potrà chiamare buon gouerno quello, che per conseguire il vero fine della Citta sia così male disposto? & chi può dubitare con ravione, che'l vero fine della Città sia la vita virtussa de' Cittadini non la grande La dell' Imperio? Pero ben dice il Filosofo, che la vera felicita civile, non s'attendi dall'attioni, c'hano rifetso a els esterni, ma da quelle, che si essercitano tra Cittadini. L'hauere dunque quella Republica dominato il Mondo, non dimostra però in essa una perfettione di gouerno eccellente, di cui è proprio far la Città virtuosa, non farla Signora di molto parse, antiche l'acquistare grande stato, come per lo piu e congiunto con qualche ingustitia, così e cosarimota dal vero sine delle buone leggi, le quali mai si dipartono dall'honesto. Sogliono ancora tali gouerni indriZati all'Imperio riuscire dibreue vita; il che è indicio della loro imperfettione, & cio ausiene non solamente, perche non sono a migliori tepi della pace accommodati, ma ancora, perche ad allargare molto i confini, e necessario nodrire ne' Cittadini pensieri ambitiosi, & troppo desiderosi di dominare: i quali facilmente si riuoltano in danno della propria Republica.

blica. Che già no è da dire, che in tal modo si possa tale affetto introdurre nell'animo de gli huomini, che si persuada loro una stessa cosa esser il fine della Città, & hauere nel publico ragione di bene, & da' prinati, come cattina doner si quella stessa fuggire: percioche una stessa è la felicità, & in vninersale di tutta la Città, & in particolare di ciascun Cittadino; solo per certo rispetto differente. Da queste cose dunque prendendo argomento, poteuasi fare non incerta congiettura del fine di questa grandissima Republica, ruinata, come disse colui, sotto il peso della sua propria mole. Ma, quando ancora venga fatto à talistati di poter allungare la vita, certa cosa è, troppo essere difficile, il poter fuggire molti altri trauagli, & pericoli. Vedasi, quale frutto partorisce ne'. Cittadini questo immoderato desiderio di gloria, & di dominio, per l'essempio di Mario, il quale nutrito sempre nell'armi, & per quelle acquistatone credito, & dignità, veggendo, che per la pace egli cominciaua à cadere dall'antica suariputatione, solleuò contra la Republica Mitridate Re di Ponto, accioche venendo bisogno di seruirsi de'l valore di lui, egli ne ritornasse nella stima di prima. Così Athene, hauendo un tempo per lo buon gouerno di Pericle, goduto d'un tranquillisfimo

simo stato, poscia che riuolti gli study della pace, & della quiete all'armi, & al dominio, mutar volse costumi, ne colse simiglianti frutti dell'ambitione, che con tali nuoui ordini hauea seminata nell'animo de' suoi Cittalini. Percioche Alcibiade per souerchio desiderio di gloria fu egli stesso l'auttore di concitare contra la Patria i Lacedemoni, da' quali fu ella poi spogliata della libertà, & dell'Imperio. Per tutto ciò già non si dice, che si debba sprezzare lo studio dell'armi, le quali in qualunque stato sono grandemente necessarie per difendersi dall'ingiurie de' vicini, & conseruarsi la liberta, anzi Aristotele riprende Platone, perche hauesse stimato non essere da principio alla Cit: à bisogno d'armi: ma solamente quando cominciasse ad hauere Imperio. Ma, come sono que ste villi per rispetto ad altro sine, così non deue ne gli essercity militari fermarsi lo studio de' Cittadini; si che non conoscano, nè stimino alcun'altralaude, che quella della militia; & in questa solaripongano il maggiore, & più vero bene loro, & della Città, ma sappino, che più innanzi caminar bisogna à trouare la felicità, la quale di altronde non derina, che dalle operationi virtuose, riserbate nella pace, come veri frutti delle fatiche della guerra. Concludasi dunque, che questa

questa parte, che fuin Roma eccellente, perche non fu debitamente vsata, come melo à conseguire il vero fine della Città, le scema molto di quella laude, che per l'eccellen La di tali ordini potrebbe per altro giustamente hauere meritata. Che, se Aristotele si rise di quelli, che laudauano la Republica de Lacedemoni, perche ella con l'ottima disciplina militare hauesse reso i suoi Cittadini così valorosi in guerra, che di ampie Za de' confini auanZo le altre Città della Grecia; che cosa hauerebbe detto della Republica di Roma, nella quale senza dubbio molto più s'attese à gli esserciti militari, per debellare anco le più lontane nationi? Peroche in Sparta, oltra le institutioni, che apparteneuano alla militia, vierano ottime vsanZe per alleuare i Cittadini nelle virtu ciuili, & l'intentione di Licurgo, si vide non essere così indrizzata all'Imperio, come fu quella di Romulo, hauendo quegli hauuto molto più la mira alla quiete della Città, & alla concordia de' Cittadini, in tanto delle cose militari sollecito, in quanto necessarie sono alla conseruatione della libertà contra le forze esterne. Aggiungasi à questi altro rispetto di non minore stima, cioè che in vna ben' ordinata Città deuono le leggi con le consuetudini, & con la buona educatione E

de Cittadini effer confermate. Percioche questa è di macquer for La per far gli huomini virtuosi, che none il imore della pena, anti che da essanascono l'operationi, secondo la vera virtu, perche procedono dall'habito virtuoso, il quale non altrimenti, che con l'effercitios acquista. Però, oue mancano le buone institutioni della vita, non basta la seucrità de' Magistrati, per tenere i Cittadini obbidienti alle leggi. Percioche quando l'appetito e cià fatto potente, & auel lo alli vity, è troppo disficile, chiegli si possacon alcuna forla superare. Per questo dicena Aristotele, che poco giouano le leggi, benche per se viilissime, se gli huomini da principio instituiti non sono di quei costumi, & di quella disciplina, che allo stato della Citta e conueniente. Onde nell'Ottano della Politica, volendo insegnare, come s'habbino à fare i Cittadini virtuosi, propose tre cose ricercarsi, aggiungendo alla natura la ragione, & la consuetu line; ma questa tanto si potra più dell'altre due stimar necessaria, quanto che l'essere naturalmente inclinato alla virtu, non fà l'huomo virtuoso, se egli assuefacendosi al ben operare non conferma con gli habiti la naturale dispositione, ne la ragione può vsare la forta con l'appetito, ma ha bissono di trouarlo prima domato

mato con la buona educatione, se deue di esso seruirsi nell'operationi delle virtu. Quanto dunque si conosce questa parte esser più necessaria, tanto si scuopre nuouo mancamento in quella Republica, nella quale, non furono tali ordini alla buona educatione de' Cittadini indrizzati, per la via ciuile. Onde ne nacque, che non hebbero le sue leggi quella diligente offeruanta, che si videro hauere quelle di Sparta, non scritte in Carta, ma quasi scolpite nell'animo di ogn'uno con la for La de'l costume. Onde riusci veramente meravigliosa, per virtu delle ottime vsanze, introdotte da Licurgo, per alleuare i Cittadini nella vita Cinile, & virtuosa. Però Plutarco, paragonando Licurgo à Numa, antepose Licurgo, perche hauendo egli con buoni costumi confermati i Cittadini in quelli ordini, che hauea introdotto nella Città, fu cagione, che fussero lungamente osseruati, doue Numa contento delle sole leggi scritte; benche buone, & alla pace ordinate, senta pensare più oltre all'educatione de' Cittadini, non pote, ne anco per breuissimo tempo farle osseruare, che terminarono con la vita di lui. Et in fatto per isperienZa si vidde gli ordini di Licurgo essere stati di tanta virtu, che conseruarono alla Città di Sparta più lungamente la libertà, che non fece alcun'altra

cun' altra delle Republiche antiche. Onde Filopomene hauendo superato i Lacedemoni, non pote però debellarli compiutamente, & ridurli sotto la Republica de gli Achei, fin tanto, che non cancello tutte le antiche institutioni della loro Città, nelle quali erano i giouani così alleuati alla libertà, che per nessuna via si poteano disporre à sopportare la servitu. Horada tale discorso si può hormai concludere, che l'gouerno della Republica Romana fusse di formamista; ma però male tra se proportionata, & troppo inclinante alla corrottione dello stato popolare: & che in tre cose ella sia inferiore alla Spartana; cioè, nell'eccellenta de'l gouerno, ne gli study della pace, & nelle buone consuetudini. Resta hora ad essaminare l'altra parte, che su proposta, cioè, se poteua la Città di Romariceuere altraforma di stato migliore; percioche non sempre dalla prudenta de'l Legislatore, dipendono i buoni ordini d'una Città, ma da molti altri accidenti insieme. Innanti ad ogni altra cosa, si conviene hauere riguardo alla natura de' Popoli, con li quali quasi con certa materia deue la forma de l gouerno hauere giusta proportione. Onde dicono i Politici, che non solamente deue il Legislatore considerare, quale sia ottima forma

di gouerno, ma quale ancora à ciascuna Città si conuenga, & altri cosi fatti accidenti, li quali fanno tante alterationi ne gli stati, che non può negarsi, che certa sorte ancora, non ve ne habbia alcuna parte. Fu con ragione stimato ottimo Legislatore Licurgo, ma molte cose concorsero in lui, che furono di grande aiuto per mandare il suo pensiero ad effetto, cioè, ch'egli fusse Re, & che adoprando da principio la for-Za, com'era mestiero, potesse introdurre tale forma di gouerno, per cui si tenne à freno la insolenza del Popolo, & s'accrebbe l'auttorità a'l Senato; gli tornò anco molto à proposito, che in pochi si ritrouassero le RiccheZe della Città, si che co'l dar loro l'honore, quasi per certo contracambio pote più facilmente disporgli à contentarsi dell'ugualità de' beni, con la quale si sodisfece a'l desiderio de'l Popolo di Sparta poco di numero, però debole, & più facile ad esser in ogni maniera di gouerno ordinato. Quindi ne nacque, che altri Legistatori d'altre (ittà, benche fussero huomini sauj, non potero però formare vna Republica in ogni parte così ben disposta, come fece Licurgo; percioche non ritrouarono soggetto atto à poter una tale forma riceuere; & perche mancarono di quella auttorità, & poten-Za,

Za, che perciò erabisogno, ò per altri similiaccidenti, che non ben corribosero alle operationi loro. Però Solone, quando ben hauesse hauuto gli stessi pensieri, non hauerebbe potuto introdurre un simile gouerno in Athene; perche egli era prinato Cittadino, & cletto da' Nobili, & da'l popolo con pari consenso alla riforma della Città; onde conuenne cercare di compiacere in molte coseal'uno, & agli altri, & la poca auttorità della persona toglicua alle leggi ordinate da lui molto di quel rispetto, & riuerenza, che hauer lor si deue. Onde molti publicamente biasimauano lui, & gli ordini, che hauea instituiti; si che finalmente per suggire tal noia, egli su costretto a partirsi dell'ingrata patria. Hebbe anco quest'altra disficoltà, che ritroud la Città dinisa, & il Popolo già auel 20 à godere della libertà, & all'horamolto concitato contra i Nobili, per la graue La delle vsure, dalle quali era oppresso, tal che eraglinecessario, perche hauesse à rimanere de'l nuouo stato contento, sgrauarlo de' debiti, & farlo de'l gouerno partecipe. Il che non si pote fare senta grande ingiuria de Nobili. Ha la Republica di V enetia ottenuto vn gouerno molto eccellente, ma non pero intal modo, che da principio sia stata con l'istesse leggi ordinata, con le quali hoggidi si gouerna:

gouerna: ma diuerse occasioni hanno aperta la strada alla prudenza di molti suoi sittadini, i quali aggiungendo nuoui ordini à gli antichi, l'hanno à tal colmo di perfettione ridotta. Il che si è potuto fare più facilmente, perche quella Città nacque libera, & fu fin da'l suo primo nascimento ordinata a'l vero fine ciuile, cioè, alla concordia, alla pace, et alla vnione de' Cittadini. Ma in contrario le altre Republiche moderne, essendo per l'adietro quelle Città, oue furono tali gouerni formati, con lunga consuetudine auelle di vbbidire à gli Imperatori, poiche per vary accidenti si posero in libertà, non seppero, come cosanon ben conosciuta, bene vsarla, per le varie dispositioni de gli animi de Cittadini; talche girando spesso con incerta forma di gouerno, ritornarono in non lungo corso di tempo sotto alla Signoria di un solo. Tali considerationi applicate alla Città di Roma faranno conoscere, che la pruden La de' susi Cittadini, benche sauj, & valorosi huomini, non era basteuole di ridurla ad vna forma di perfetta Republica; ma ben si poteano in les correggere alcuni più graui disordini, che molto le abbreviarono la vita. Percioche, chi alla qualità de'l Popolo Romano riguarda, la ritrouerà tale, che nessuna forma di gouer-

no potea meglio conuenirsele dello stato popolare; percioche era tutta d'huomini bellicosi, alleuati sin da principio della Città ne gli essercitij dell'armi. Et quantunque possa tra questi ancora una Republica formarsi, c'habbia certa somiglian La di stato d'Ottimati, quando i Cittadini gouernandosi con certe leggi più, & meno secondo il valore di ciascuno, participano di quel gouerno (peroche la disciplina militare ha pur specie di virtu, benche non sia di quelle, che immediatamente giouano ad acquistarsi l'ultimo fine della Città,) nondimeno questo tale gouerno più di rado siritroua, & quasimanchi di vera, & propria forma, co'l nome commune di Republica è solito di appellarsi. Onde ancora, che da principio la Città di Roma vi si accostasse assai, in breue spatio di tempo il popolo, che vi hauca molta parte, non sapendo moderare se stesso, la sece trascorrere nella licenza. Ma chi risquarda sin al suo primo nascimento conoscerà, che insieme con essa surse, & ando poi simpre con la Città crescendo l'auttorità del popolo: conciosiache, non pur dopò la cacciata de' Tarquini, ma quando anchor era sotto all'Imperio de' Re, hebbe molto potere, & molta libertà il popolo, dando fin'all'hora segno quella Città, d'essere più à forma

à forma di Republica, che di vero Regno naturalmente disposta; percioche dopò la morte di Romolo, il popolo ritrouandosi potente, per hauere le armi in mano, & per essere stato primo fondatore di quella Città, si vsurpò l'auttorità dello eleggere i Re, i quali all'incontro per confirmarsi ne'l nuouo Regno, cercarono di accommodarsi alla natura di que'l popolo, Es' ad acquistarne la gratia, concedendogli molte cose importanti; sì che fin sotto il gouerno Regale ne ottenne l'appellatione, come appare ne'l caso di Horatio, il quale condannato da' Magistrati, per la morte della sorella, appellatosi a'l Popolo, fu da esso liberato; fu ancora in gratia di lui diuisa sutta la Città in Centurie, con un certo ordine di leggierisimo censo, secondo il quale s'hauessero à distribuire i gradi della militia, & l'auttorità de' comitij, cose pertinenti tutte allo stato popolare: oltre queste leggi faceua ancora la parte del popolo molto potente, & ardita il numero grande de' Cittadini, che fin allhora ascendeua alla somma di cento trentamila, & parimenti l'essersi in tante imprese, sent a alcun stipendio riceuerne, per la Republica adoperati con tanta prontezza, & felicità; ma la parte de' Nobili fu gran tempo di poche for Le, & di poca stima; percioche essendo Stati

Stati i primi fondatori della Città Pastori, & di una stessa conditione, non vi era tra loro altra distintione di grado, che quella, che poco appresso fu introdotta da Romolo, il quale eleggendo di entto quel primo numero il Senato, perche fusse di aiuto a'l Re ne'l provedere alli bisogni dello Stato, con questo ordine dinisse nella nuona Città a cuni quasi più deeni da l'rimanente del popolo, & questi dieders origine alla Nobiltà Romana; ma questo steffo ordine resto però debole, perche fu da principio instituito da Ramolo di poco numero d'huomini, & ben che aliri ve ne fussero aggiunti dapoi, però fin à tempo, che la Città si pose in libertà, non eccesse mai il numero di ducenso Senatori, anti questo stesso era stato dalla crudeltà di Tarquinio Superbo scemato assai, El la loro auttorità fu sempre dentro à stretti termini ritenuta da'l contrapeso della potenta Reale ; onde quando la Città si mise in libertà, non furono i Nobili bastanti à poter formare uno stato di Ottimati. Taleritrono Pub. V alerio la (ittà di Roma dopò la cacciata de' Tarquini, quan do egli rimasto per la morte di Bruto solo Console, bebbe à constituire le leggi, & à darle nuoua firma di Republica: onde volendo introdurre vio stato da'l primo dinerso, sotto nome di libertà,

libertà, eragli necessario accrescere, non scemare l'auttorità de'l Popolo, perche altrimenti non l'hauerebbe esso sopportato, & facilmente accostandosi a' Tarquini, potea confondere quel gouerno, & ritornare la sittà in potere de' Re; per la qual cosa Bruto ancora, che su primo creato Console, non volendo perdere la gratia, & l'aiuto de'l Popolo, senza cui stimaua non potersi ben confirmare i nuoui ordini della (ittà, persuase) al Collega Tarquinio Collatino, che in sodisfattione de'l Popolo, al quale fin il nome de' Tarquini era fatto odioso, & sospetto, donesse deporre il Consolato. Per tali rispetti dunque pare, che V alerio fusse constretto ad ordinare molte cose à fauore de'l Popolo, come furono l'appellationi dal sommo Magistrato de' Consoli, la pena capitale constituita à chi senza l'auttorità de'l Popolo entrasse in alcun Magistrato, il leggiero castigo à coloro, che non hauessero vbbidito à commandamenti de' Consoli, che non fu di altro, che di pagare cinque buoi, & due pecore: oltre à ciò leud egli molte grane Ze a' poneri, & dinerse altre leggi fece molto popolari, onde ne acquisto il nome di Publicola; da che si comprende, che nell'ordinare la Republica, conuenne accommodarsi in molte cose alla necessità, & alla qualità di quei tempi: così parimente gli altri accidenti considerando, gli ritrouaremo à tale bisogno molto contrarij; percioche il nuouo Legislatore non era Prencipe, come fu Licurgo; mateneua per breue tempo un Magistrato, la cui auttorità non era ancora appena ben conosciuta, non che molto istimata, onde non potea vsare la forta per ritirare la Città dallo stato popolare, come sarebbe stato mestiero, ritrouando il popolo nella maniera, che si è detto disposto. Però hauendosi dopò qualche tempo à riformare vn'altra volta la (ittà, ne fu eletto il Magistrato de' dieci con maggiore autterità, che non era quella de' Consoli, leuandogli l'appellationi, accioche effendo di maggiore timore, & riuerenta à tutti, potesse sinta alcun rispetto, & con molta firme Za constituire le nuoue leggi; & s'allhora l'ambitione di Appio non rumana il negocio, potena forsi quella Republica à qualche migliore stato ridursi; ma non però molto perfetto, essendo cosa troppo dessicile il potere ben ordinare le Città, che già sono molto cresciute; non altrimenti di quello, che auuenir veggiamo in ciascun huomo particolare, che come nella prima ancora tenera età, si può facilmente ad ogni maniera di vita piegare, così essendosi poi con l'essercitio in una certa, quasi Jua

sua propria natura fermato, non può di leggiero esser da quella rimosso; & se pur alcuno s'è ritrouato, che habbia potuto ordinare una Città già cresciuta, si vederà però, che quella così grande, & potente, non sarà stata, come à quei tempi della nuoua riforma era la Città di Roma, & però molto si scemauano le difficoltà, essendo opra sopra modo dissicile, & che quasi eccede, come dice il Filosofo, la virtu humana, il potere con ottima forma di gouerno, ben disponere vna grande moltitudine. Queste cose dunque, come furono cagione, che da principio quella Republica non fosse ben ordinata, così co'l tempo la condussero à grandissimi disordini, & seditioni, & sinalmente all'ultima distruttione; percioche egli è ordinario, che quanto più và innanti, chi vna volta ha smarrito il dritto camino, tanto più intricato siritruoua, & da quel segno lontano, à cui s'era indrizzato; così auenne, che conuenendo, per queste prime institutioni insieme con la grande Zadella Città crescere sempre più l'auttorità de'l popolo, ella molto lunghe si conducesse da quel fine, della vera libertà, al quale pareua, che si fosse inuiata; & perche nacque da principio quella Republica contali infirmità, però non fu bastante la virtù, benche molto eccellente

lente d'alcuno de' suoi Cittadini à poterla liberare, & prolungarle la vita; come ne' corpi nostri auiene, li quali contraggendo da'l suo nascimento alcuna mala dispositione d'humori, sono in breue tempo da quella oppressi, & condotti à morte, senza, che la virtu naturale, benche per altro forte, possa prestare loro rimedio: egli è per tutto ciò vero, che quantunque tali accidenti, tirando la Città allo stato popolare, la rendessero incapace d'un eccellentissimo gouerno, non però veniuano à darle così terminata dispositione, ch'ella non hauesse potuto, da molte sue male qualità liberarsi, se l'ambitione de' Cittadini, accrescendo queste sue, quasi naturali imperfettioni, non l'hauesse traboccata in maggiori disordini. Comincisi ad essaminare fin dal primo nascimento della Republica quali fussero le attioni di Publicola, che facilmente si scopriranno i suoi ambitiosi pensieri, da quali fu mosso à cercare con suerchio studio di compiacere in ogni cosa à gli appetiti de'l Popolo: sono di questo animo di lui assai certi indicy, il vedere, che così grauemente sopportasse l'essere stato rifiutato nella elettione de' Consoli, che per buon pezzo si astenne dalla Republica, quasi, che per la propria grandel-Za, non per lo ben publico, hauesse posto mano

al gouerno, ma molto più, che dopò conseguito tale grado, veggendo di se insospettita la plebe, perche egli hauesse in sito alto, & forte la sua casa fabricata, temendo di perdere, insieme con la gratia de'l Popolo, la propria sua auttorità, & potenta, elesse di talmente humiliarsegli, che scordato quasi della dignità, che al supremo Magistrato di tanta Città era conueniente, fece nella concione deporre i fasci, insegne del Consolato, per mostrare, come egli stesso dicea, che alla dignità, & auttorità de'l Popolo era quella de' Consoli soggetta. Questo desiderio di esser istimato popolare fu cagione, ch'egli nella nuoua riforma, non si volgesse à far ciò, ch'era grandemente necessario, per correggere in qualche parte quei difetti, che non si poteuano de'l tutto leuare. Ciò era il dar giusto contrapeso all'auttorità de'l Popolo, temperandola, con quella de'l Senato con l'accrescere assai il numero de' Senatori, & far proprie di quell'ordine le deliberationi più graui dello stato; la qual cosa si vide poi per isperien-Za, quanto fosse necessaria, ma tardi fu mandata ad effetto; cioè ne' tempi di Silla, da cui furono altrettanti Cauallieri ascritti all'ordine primo de' Senatori, macon poco profitto, per essere già immoderatamente cresciuta l'auttorità de'l Popolo,

Popolo, & per tale disordine sparsi molti semi di corrottione nell'animo de' Cittadini; MaValerio a'l numero de'l Senato non aggiunse più, che cento huomini, ne statui alcuna legge à fauor suo; & pur l'uno, & l'altro potea allkora facilmente fare; percioche hauendossi à tempo di nuoua riforma ad eleggere nucui Senatori dell'ordine Equestre, ò di altri de'l Popolo, egli non pur, ne sarebbe stato contento, ma si hauerebbe recato ad honore, che molti de' suoi fussero essaltati à quella dignità, come si vide, che egli fece per cagione di quei pochi, che ne furno eletti; & assai hone to luogo hauerebbe tenuto il Popolo nella Republica, se senta communicargli le cose più graui, fusse stata à lui riserbata l'auttorità dell'eleggere, & del correggere i Magistrati; & appresso concessegli le appellationi, per le quai cose, non pur veniua ad hauer parte nella Città, mainsieme (ciò, che grandemente suole essere da'l Popolo stimato) ad afficurarsi dall'ingiurie de' Nobili, & dal pericolo di perdere la libertà; & in cotal modo accrescendosi l'auttorità, & lariputatione del Senato, s'haurebbe più facilmente ne gli accidenti, che poi auennero, potuto moderare la infolent a della Plebe; la qual cosa, ancora, che per altro paresse, come s'è detto, in quel-

la Città più difficile; nondimeno la riuolutione de'l gouerno ne' primi tempi della nascente Republica, scemaua in parte le ordinarie dissicoltà; percioche facendosi transito da'l Regno, il quale sotto l'Imperio de' Tarquini era già passato quasi nella Tirannide, ad vn nuouo stato, si apriua la strada a'l Legislatore di darli forma di Republica di Ottimati, portando certa quasi naturale. mutatione de gli stati; Che'l gouerno, che solea essere in potere de'l Tiranno, passenelle mani de' Nobili, i quali sogliono esser primi auttori di distruggere la Tirannide, come anco in Roma, oue Tarquinio, & Bruto furono i primi fondatori della libertà. Però, se'l Popolo, perche hauca aiutato quest'opra, meritaua premio di essere fatto partecipe de'l nuouo gouerno, molto più doueano i Nobili crescere di dignità, & di privilegi, hauendo da loro principalmente hauuto origine questo commune beneficio della (ittà; nè il Popolo haurebbe haunta giusta occasione di dolersene; ma Publicola in luogo di accrescere la dignità a' l Senato, con molto pernicioso essempio vi introdusse un pocorispetto verso il Magistrato de' Consoli; onde ne nacquero molti disordini, i quali hauerebbe un giusto timore potuto facilmente correggere, come per molte isperien le assai chiaro si vide;

vide; ma principalmente per questa, che essendo la Plebe solleuata, & contumace all'Imperio de' Consoli, il creare il Dittatore, Magistrato di somma auttorità, & riuerenta, riusci sicuro rimedio per sedare il tumulto; ma qual più manifesto indicio potena dare quel popolo, che si sarebbe potuto domare, & rendere più obbidiente co'l timore, & co'lrispetto de' Magistrati, di quello, che diede nella occasione de'l Decemuirato di Ap pio; percioche essendo da lui, & da gli altri suoi Colleghi così mal trattato, che non fuor di ragione pareua, che egli temesse della Tirannide; nondimeno l'auttorità di quel Magistrato, che era sen-La appellatione, & la seuerità, con la quale era amministrato, tenne talmente la Plebe à freno, che sopportò con patient a ogni ingiuria, ne ardi pur di far alcuna pruoua, per scuotersi da quella seruitu, fin tanto, che non vi si interpose il Senato, & che Valerio, & Horatio si dichiarirono Capi della solleuatione contra i Decemuiri. Doueasi dunque, ouer fare più rispettata l'auttorità de' Consoli; ò pur, se la più seucra, & libera podestà di un ordinario Magistrato, non parea à quello stato di Republica conueniente, ristringendolo alla osseruanta di certe leggi, delle quali effi fussero posti, quasi custodi, trasferire questo

questo rispetto, & riueren La dalla dignità della persma de'l Magistrato, alla auttorità delle leggi, constituendo seuere pene, à chi ne susse stato poco di igente offernatore; percioche à questo modo si toglieua la occasione a'l Popolo, di douere sdegnarsi contra i Nobili, quando fusse stata in virtu della legge la insolenta di lui castigata, nascendo anco questo presso molti altri beneficij dalle leggi, che chi è punito de' suoi falli, non può di alcuno dolersi, rimanendo dalla dispositione della legge, non dalla volontà de'l Giudice condannato. Ma quello, che di Publicola in quella prima età si è dimostrato, si può parimente conoscere in ogni altro tempo, & in molti altri de' primi Cittadini Romani ; i quali essendosi per le ambitioni loro accostati a'l fauor della Plebe, furono instromenti della superbia, & insolenZa di quella; così Valerio, & Horatio Consoli, non hauendo potuto ottenere il trionfo da'l Senato, cercarono di hauerlo da'l Popolo, & il Senato tutto per non moltiplicare in essempi, volendo, che si creasse il Dittatore, per opprimere l'auttorità di T. Quintio Cincinnato, & di Gneo Giulio Mentone Consoli, che si opponeuano à tali deliberationi, ricorse a' Tribuni, i quali minacciando loro le carceri, gli astrinsero ad assentire a'l partito; & si vede hauere

hauere per l'ordinario tenuto quei Nobili strada diuersa da quella, che si conviene vsare con la Plebe, con la quale molto più giouar suole certa maniera graue, & seuera, che la dolce, & humile non fa; ma l'ambitione accecò talmente gli animi loro, che tale errore non conoscendo, o non curando, cercauano l'vno à gara dell'altro, con doni, con spettacoli, & con procedere dimesso di insinuarsi nella gratia de'l Popolo; & pur da gli essempij dell'istesso popolo di Roma, poteuasi prendere questo ammaestramento; percioche più volte s'era veduto, che à quei pochi, che haucano con la Plebe saputo vsare il rigore, era stato hauuto maggiore rispetto, che à coloro, che se le erano humiliati; & fu certo tra le altre cose notabilissimo il giudicio, che segui nella causa di Menemio, & di Spurio Seruilio, i quali essendo da' Tribuni di una stessa colpa accusati, cioè, che essendo essi Consoli s'hauessero opposti alla legge Agraria; Menemio, il quale con preghi, & con humiltà si sforto di ottenere l'assolutione, resto condennato; ma Spurio Seruilio gagliardamente ribattendo la furia de' Tribuni, & parlando a'l Popolo con molta seuerità, su liberato dal giudicio; Es' poco appresso, essendo accusati Furio, & Manilio, che erano stati Consoli, i Nobili volendo al tutto

tutto liberarli da tal pericolo, ammaZzarono in casa il Tribuno, che gli hauea citati in giudicio; il che spauento talmente i suoi Collega, & tutta la Plebe, che nessun'altro de' Tribuni volse pigliare quella causa; & quietate subitamente le sollenationi, che erano allhora nella sittà, tutti prontamente si fecero scriuere alla militia. Appio Claudio fu sempre contra la Plebe scuerissimo, & tra le altre attioni sue fu molto notabile il castigo, co'l quale puni seueramente la insolenZa dell'essercito, hauendolo fatto decimare, la qual cosa fu senza alcun tumulto sopportata, per l'antica opinione della seuerità de'l Capitano, & per quel nuouo timore, che la sententa capitale data contra alcuni senturioni, incolpati di esfere stati auttori di quella sollenatione, hauea posto nell'animo de' soldati; Il che su bastante di tenere talmente tutti à freno, che quantunque allhora appunto hauessero le armi in mano, ogn'uno si stette quieto spetiatore della morte di tanti parenti, & amici, & della sua dubbiosa sorte; & ciò, che forse è degno di maggiore meraniglia, & che più conferma questa verità; essendo Appio, dapoi che depose il sonsolato, di tale sentenza accusato da' Tribuni, vsando egli la medesima seuerità ne'l difendersi, fu temuto non meno reo, di ciò, che

che era stato prima Console; si che non volendo la Plebe assolverlo, ne of and condannario su differita la causa, & eg'i lasciato partire dal giudicio; & ne gli vltimi tempi, quando la potenta del Popolo era grandiffima nella Republica, tenrando Tiberio Grasco di proporre la osseruanza della legge Licinia, i Nobili mutando vesti, & dimostrando in ciascuna cosa vna grande humiltà, si faticarono di piegare la Plebe à loro fauore; ma da poi che, veggendo per questa via non poter far profitto, si risolsero per vitimo partito di vsare la for La, vecidendo l'autrore di queste seditioni, il Popolo rimase talmente sbigottito, che sopporto senta vendesta la morte de'l Tribuno, tanto de lui fauorito, il quale per difendere la causa di lui, haucua perduta la vita; & poco appresso ripigliands C. Graccola causa, dal fratells indarno tentata, i Nobili vsando le prime arti cercau ano pur con una maniera dolce di spogliarlo del favor popolare, siruendosi à ciò de'l meko di un altro Tribuno, co'l farne proporre altre leggi popolari, di consinso de'l Senato; ma non fece questa volta l'humiltà prositto maggiore, che tante altre per l'adietro satto s'hauesse; onde conuenendo da nuouo ricorrere alle armi, vecisero C. Gracconell' Auentino, & dopo la morte di due fratel-

li annullarono tutte le leggi fatte da loro; nè il Popolo si mosse mai per contradire, ò risentirsene; la qual cosa, quando si hauesse potuta fare per via ordinaria co'l melo di un Magistrato, come di sopra fu considerato, senza dubbio questi più forti rimedij, come più conuenienti alla infermità di quella Republica, haurebbono potuto da molti mali liberarla. Confermano ciò ancora diuerse altre isperiente, veggendosi, che fin tanto, che'l Senato seppe serbare la sua Maestà, minacciando di creare un Dittatore, n'ottenne, che non fusfe posta la legge Terentilla di creare il Magistrato di cinque huomini, che correggessero l'auttorità de' Consoli; ma quando volse acquetarne la plebe co'l cedere alle importune sue richieste, altro effetto non fece, che di inuitarla à tentare nuoue cose; si che l'humiltà la rese, non più quieta, ma ben più insolente; onde conseguite le appellationi, volse ancora un proprio Magistrato, con somma auttorità; ma datogli quello de' Tribuni, non seppe però sermarsi, fin che non fu ammessa al Consolato, alla Dittatura, & adogni altra dignità, & in vltimo conseguiti tutti gli honori, cominciò ad aspirare alle facultà de' Nobi li; i quali tardo conosciuto l'error loro, per non lasciarsi di ogni cosa spogliare affatto, non bastando allho-

ra il prouedere co'l melo delle leggi, ò di Magistrato, conuennero ricorrere alle armi, per moderare la insolen La della Plebe; onde si può conchiudere, che'l non hauere i Romani vsato, ne da principio nel formar le leggi, ne dapoi quasi per alcun tempo nelle altre attioni quei modi, che erano conuenienti, per superare certe sue male qualità, contratte dal suo primo nascimento della Republica, sia stato cagione, che rimanendo ella sempre quasi un corpo di mala temperatura, in cui de'l continuo s' andau ano diuer si cattiui humori generando, sia vissuta quasi sempre inferma, trauagliata da tante discordie ciuili, & sia giunta al fine di sua vita più tosto, che non deuca per tante altre sue nobilissime conditioni. L'essempio di questa potentissima, & famosissima Republica, se gli ordini suoi ciuili, & le operationi, che indi ne nacquero, saranno da noi ben conosciute, & con le regole più generali, & più vere misurate, potrà darci ottimo ammaestramento, per discernere molte perfettioni, o imperfettioni de gli stati moderni: & oue giouar non potrà tale cognitione, per correggere gli errori già troppo dalla corrotta consuetudine consirmati, sarà almeno viile, per sapere, quanta stima far si conuenga di ciascun Imperio, & quanto spatio di vita possa per ragione

gione essergli prescritto; tenendo però per vna regola più vera di tutti gli ordini que'l disordine;
che spesso è introdotto da varij, & impensati accidenti, da quali dipendono le attioni nostre ciuili, non solo regolate dalla prudenza humana, ma
in molte parti à certo, per quello, che à noi pare,
quasi caso soggette; benche veramente indrizzate da certe, benche occulte cagioni, riseruate nel
seno della Divina providenza, a' quali non può
giungere il nostro Discorso. Però, se in questi
nostri Discorsi saranno spesso, seguendo l'vso del
parlar commune, posti innanzi questi nomi di
Sorte, & di Fortuna, intendansi però con questo pio, & vero sentimento.

Se Alessandro Magno si susse volto con l'essercito vittorioso in Italia, quale successo hauerebbono haunto le cose de' Romani.

## DISCORSO SECONDO.



N molte cose riuscì la Republica di Roma sopra ogni altro potentato fortunatissima, in modo che su data ragioneuole occasione à quel Sauio di dire; La Fortuna per l'ordi-

nario nemica delle virtù, kauere con lei fatta tre-

gua, per essaltare quella Città a'l colmo d'ogni maggiore grande Za: ma principalmente si puote ciò conoscere dall'essere à quella Republica Stata leuata la necessità, nella quale l'hauea l'ordine de' tempi condotta d'hauer à far prona dell'armi sue con quelle di A'essandro Magno, à cui dopò vinto Dario, & Segiogata la Persia con altre nationi, non venisse pensiero di volgersi più presto verso l'Europa, & l'Italia massimamente, che all'estreme parti dell'Oriente, come fece; ouero dopo fornite tante, es così segnalate imprese nell' Arabia, & nell'India ritrouandissi ancora in giouenile età, non gli susse prolungato più di vita per poter correre vittorioso le altre parti del Mondo, non ancora tocche dalle sue armi, ma ben inuase con l'animo dall'inmenso suo appetito di dominare. Ma degna cosa è per certo il considerare, quando, ò prima fusse ad Alessandro venuto così satto pensiero, ò dopoi gli hauesse più servito il tempo per mandarlo ad effetio, quale successo hauessero haunto le cose de Romani. Fin questo dubbio promosso da Tito Liuio, il quale nel nono libro della prima Deca delle sue Historie, si pose à discorrere di ciò, che potesse esser auenuto; se i Capitani Romani hauessero hauuto à guerreggiare

con Alessandro. Ma senta considerare alcuna delle cose, che potessero essere alla sua opinione contrarie, volge tutte le ragioni à dimostrare, che gli esserciti Romani incontrandosi à combattere con quelli d'Alessandro Magno sarebbono riusciti vittoriosi; il che, come cosa certa conclude, non altrimenti, che se ne fusse seguito l'effetto. Nondimeno diuersi argomenti à tale senten a contrarij si ponno traggere da molte di quelle medesime cose, che Liuio de' suoi Romani racconta. A conoscere delle cose ancora non fatte la verità, quale potesse essere il loro successo, niuna via habbiamo più sicura, che quella delle cose già fatte, le quali per certa congiettura ci guidano poi à penetrare à ciò, che seguire ne fusse potuto dell'altre, quando venuto si fusse all'acto d'esse. Poniamoci dunque innanti, quali siano stati i fatti, così d'Alessandro, come della Republica di Romain quei tempi; & si vedràciò, che della virtu, & delle forze dell'uno, & dell'altra si fusse potuto promettere, quando hauessero hauuto trà loro à farne la proua. L'Imprese d'Alessandro Maano furono assai samose, & à tutti note; poi che hanno siancato tanti Scrittori ne'l raccontarle: & Plutarco, che scrisse le vite de più H = 2valorosi,

valorosi, & più Magnanimi huomini di tante età, nella prefatione di quella d'Alessandro, si scusa (ciò che non fà nell'altre,) se non potra à sufficienza scriuere tutti i fatti di lui, per lo numero, & per la grande Zaloro. Mal'imprese de' Romani di quella età non furono per se stesse molto grandi, ne per grido altrui molto chiare, & celebrate; si come quelle, che ne seguirono dopoi, auan arono di dignità, & di gloria le cose fatte d'ogni altro potentato: talche la riputatione, & la fama, che tanto importa in ogni nostra operatione, ma principalmente nelle guerre, fu sent a paragone maggiore in Alessandro, che in quelli Capitani Romani, che fiorirono à tempo dilui, quando la grande Za della Romana Republica era ancora nascente, & si può dire ne i suci primi principij. Ma vegniamo à qualche altro particolare maggiore. Non hauea all'hora la Republica allargato i confini del suo Dominio più oltre, che nel Latio, & in qualche parte nell'V mbria, & ne'l Piceno trà popoli molto vicini de' Volsci, & de gli Equi: Non erano ancora vsciti mai gli esserciti suoi d'Italia; il che non fece prima, che con l'occasione della guerra contra Cartaginesi. Onde si comprende, che la Republica fusse ancora debole,

& non auelza à quelle più graui, & importanti fattioni di guerra, nelle quali fece poi nelle seguenti età grandissime, & per vero dire meranigliose proue. Ma à questo tempo pare, che con più ragione si possa essaltare molte egregie virtu de' Cittadini Romani, & i costumi della Città non ancora corrotti, che il valore militare, il quale, tutto che potesse esser grande nell'animo loro, mancarono però le occasioni più Illustri di essercitarlo: & quei tanto famosi Capitani, i quali afferma Liuio potersi paragonare ad Ales-Sandro, Fabio Massimo, Valerio Coruino, Lucio Papirio Cursore, Tito Manlio Torquato, & altri di quella età, in quali imprese si adoperarono? La guerra faceuasi ancora quasi su le porte della stessa Città di Roma: ne questi, come Consoli, o come Dettatori condussero esserciti à guerreggiare con altri, che contra gli Equi, Sanniti, Toscani, & altri popoli vicini, che altro non erano, che deboli Communità, che non stendeuano il lor dominio oltre le proprie (ittà, & li Territorij loro: non essendo fin all'hora alcuna di quelle contrade ridotta sotto la potestà d'un solo Signore: nondimeno le parole di Liuio, & il fatto stesso dell'esser più volte ricorsi al Dettatore, & dell'hauere per tanti annı

anni continuata con li medesimi popoli la guerra; dimostra, quanto potentati così deboli fussero temuti da' Romani, a' quali però non si può dire, che sussero di molto per forze, ò per virtu della loro militia superiori; poiche con essi conuentiero venire tante volte à battaglia, & a pena dopò molti pericoli, & fatiche in lungo corso d'anni gli potero spegnere, ò più tosto farseli compagni, & amici. Queste cose dunque, chi può di gratia giustamente paragonare à grandissimi fatti di Alessandro, alle tanie sue vittorie riportate di grandissimi, & potentissimi Re di tutta l'Asia? Dicasi, che le genti di Dario erano rolze, & vili, non si potrà negare, che non sussero trecento mila huomini armati, & di quella natione, presso alla quale era pure stata alcun tempo la Monarchia: & tanto paese corsero nello spario di poco più di dieci anni l'arun vitieriose di Alessandro, quanto nell'età, che saurono poi ne'l colmo della maggiore loro grande za non fecero quelle de' Romani in molto this land corfo di tempo. Sono di dinerse virtu le dati quei Capitani Romani, de' quali poco fi si secomentione, & ne furono veramente degni: ma quale in Alessandro si puote desiderare per farlo Eccellentissimo Capitano: Chi era intrauenuto

uenuto in più battaglie di lui? Chi hauea dimosirato maggior' ardire ne'l prendere l'imprese, maggiore constanta ne'l proseguirle, may giore speran-La nel condurle à fine? quale fu altro Capitano più stimato, o più amato da soldati? quale più bramsso di gloria, & d'Imperio? Talche quelle virtu, che diuise in molti soggetti hanno fatto molti Capitani degni di gran laude, sono state in lui solo, & in gran colmo unite. Hauerebbe forse il douer passare in Italia spauentato l'animo d'Alessandro, che si mostro intrepido nell'entrare ne' deserti dell' Arabia, & ne'l porsi a' tanti viaggi de' paesi incogniti, senta altra speranta di poterricondurre se, & l'essercito saluo, che quella, che gli prometteua il suo medesimo ardire, & il suo felicissimo genio. Ma all'Italia quanto eragli facile il traggetto, stando à dinotione di lui la Grecia già soggiogata da Filippo suo Padre, & oltre le commodità, che il passe abondante, & la sua forta gli bauerebbe potuto somministrare, non poteua sperare d'esser riceuuto, & aiutato da tanti popoli nemici espressi della Republica di Roma? Li quali non hauerebbono recusato d'ubidire ad un Prencipe grande, come era Alessandro, per fuggire di hauer à sottoporsi al Dominio d'una sittà sti-

mata sua pari, con la quale haueuano antiche, & graui contese: an Li l'odio, & l'inuidia, che gli altri haueuano alla grande La de' Romani, gli hauerebbe armati tutti contro di loro à fauore di Alessandro. Non su per tale rispetto chiamato Pirro da' Sanniti, & da' Tarentini in Italia? & per la medesima cagione molte delle Città, che vbidiuano a' Romani non si posero di loro volontà in potere d'Annibale, mouendole à ciò più la noia d'esser commandati da' Romani, che il timore d'esser oppressi dall'armi de' Cartagenesi. Resta hora à considerare alcuna cosa della militia d'Alessandro, & di quella de' Romani, ne'l che non sarà difficile à chi non vuole prendere voluntario inganno il conoscere, da quale parte potesse esser l'auantaggio, ouero il disauantaggio; Conciosiache, se si hà da stimare il numero de' combattenti, chi può dubitare, che gli efferciti di chi era Signore di tante Prouincie, come era Alessandro, non fussero per auanZare d'assai quelli, che potesse porre insieme una sola; benche molto popolata, & molto bellicosa (ittà, come era Roma: Et se Alessandro co' suoi Macedoni soli volse fare il più de' suoi gran fatti, ciò su per sua elettione, & giudicio, non per deboleZa, perche stima-

ua egli alle imprese grandi riuscire più opportuno vn'essercito di pochi valorosi, & esperti soldati, che la grande moltitudine, laquale suole bene spesso apportare più d'incommodo, & di confusione, che di aiuto. Onde dopò vinto Dario, hauendo fatto quell'ordine di soldati, cosìmemorabile di trentamila giouani, scielti del fiore di molte Prouincie soggiogate, & fatti instituire nella militia Macedonica, poco curò i medesimi suoi Macedoni; a quali si scriue, che per gratia, & per premio delle loro fatiche, così essi medesimi ricercando, permettesse il poter seguire le sue insegne, & passare con esso lui nelle Indie ad altre fatiche. Ma della eccellenza della sua disciplina nella militia, ne ponno rendere assai buon testimonio le tante battaglie così felicemente fatte, & l'acquisto di tante (ittà, i lunghi viaggi, il perpetuo essercitio nelle opere militari; dalle quali cose si comprende, niuno altro essercito essersi à quei tempi potuto ritrouare più veterano, più esperto in ogni fattione della militia, più obbidiente al suo Capitano, & più osseruante di ogni ordine militare di quello, che conduceua Alessandro. Viene hoggidi ancora celebrata quell'ordinanZa de' soldati, la quale vsò Alessandro, che fu chiamata falange, nella quale stando le schiere de' Coldati

soldati strettamente insieme ordinate, & quasi tessute, & con grandi scudi coperte, veniuano à fare un solidissimo, & sicurissimo corpo di essercito da poter sicuramente sostenere qualunque incontro di nemici. Considera appresso Liuio, che sarebbe il consiglio di uno prudentissimo Senato, come era quello di Roma, preualso alle deliberationi, che hauessero potuto nascere da vn'huomo solo, come era Alessandro; manon considera in contrario, che nelle importanti operationi, & in quelle della guerra principalmente ci vuole la soprema auttorità, & l'imperio di un solo: Così giudicorno anco gli stessi Romani, li quali ne casi più difficili ricorreuano alla creatione del Dettatore, ne à lui erano limitate le commissioni, ma solo imposto, c'hauesse cura, che la Republica non ne venisse à patire alcun danno, o incommodo. Ne per tutto ciò l'auttorità, o la riueren La del Dettatore, Magistrato di breuissimo tempo, Es soggetto arendere conto delle sue operationi, si può giustamente paragonare alla Maestà dell'Imperio di vn Re, & di vn Re si grande, & si stimato, come era Alessandro. Quante volte auenne in Roma, che, quando doueasi mandare all'essercito il supplimento delle genti, dalla insolenza de Tribuni erano importunamente suscitate discordie,

die, & posto impedimento a'l descriuere i soldati: qual cosa simile in Alessandro? presso il quale solo era la soprema auttorità, & il sommo 7mperio, nè gli mancauano però alcuni più fidati amici, de'l Consiglio de' quali era solito di valersi, pochi, ma sauj, & intenti al solo beneficio di quel Prencipe, dal quale dipendeua ogni loro grandeZZa; come deue essere il Consiglio nelle cose graui, per poter maturamente risoluerle, & prestamente essequirle; ilche non auuiene, oue commandano molti con pari auttorità, & bene spesso con pensieri, & sini diuersi. Ma più chiaro ancora potrà apparire, quale hauesse haunto ad essere il successo delle cose de' Romani, contra Alessandro, co'l farsi co'l pensiero un poco innanzi, considerando le cose delle seguenti età. Durò la prima guerra Cartaginese, per spacio di vintiquattro anni, ne' quali dalle for Le de' Romani fu debilitata, ma non spentala potenza de' Cartaginesi, in modo, che presto ella puote risurgere à trauagliare i medesimi Romani vincitori: Et quando Annibale quarantatre anni dapoi, essendo già la Città di Roma molto cresciuta di sorze, & di riputatione, passò con l'essercito in Italia, non ne fu la Republica di Roma non pure spogliata di quasi tutto lo stato, che possedena, maridot-

ta la stessa Città di Roma à sommi pericoli. Et pure Annibale non era Alessandro, non bauea la Fortuna, non le forte, non l'auttorità di Alessandro conducenal'essercito per terra per lunghissimo camino, & per poter riceuere soccorso eraclichius il mare, per lo possesso, che teneuano i Romani della Sicilia, & per la potenta delle loro ar nate. Ne minore impedimento eragli posto da suoi propry Cittadini, emuli della sua gloria, che da suoi stessi nemici ne l'mantenere fuori l'essercito. Main Alessandro niuna cosa etale, anti, che con breue traggetto di mare poteua portare il suo essercito alle marine d'Italia, & facilmente farsi somministrare tutte le cose necessarie: ne ad Alessandro si puote opponere ciò, che feceriuscire Annibale minore di se stesso, cioè, ch'egli sapesse vincere, ma non sapesse vsare la vittoria: an li fu molto proprio di lui tra le altre singolarissime sue doti, di esser molto ardente, & sollecito nel proseguire il corso delle vittorie, si che niuna difficultà, niun pericolo lo ritardo mai minimo spacio di tempo, per ben vsare il beneficio della prospera Fortuna: onde su data occasione à Plutarco d'introdurre Alessandro à parlare di se stesso in modo, che volesse, le landi, che se gli dauano, esser debite più al merito della propria Jua

sua virtu, che al fauore della ventura. Per tali ragioni dunque si può conchiudere ciò, che da principio fu detto, cioè tra li migliori, & più fortunati auuenimenti della Città di Roma potersi annouerare, che ad Alessandro Magno non cadesse in pensiero di venire più presto in Italia, o che la vita di lui non sia statapiù lunga per poteruisi condurre dapoi; però che conueniua quella Republica, ò rimanere oppressa da potent a tanto maggiore, o pure se vogliamo parlare più mitemente, & con più rispetto alla grande \--Za Romana, correre molto pericolo della sua Fortuna. Et per certo quel felicissimo genio, che guidò à tanto colmo di grande Zza, & di prosperità l'vno, & l'altro di questi Imperij, gli tenne lontani, si che non hauessero le sue armi ad incontrarsi insieme, dal che ne conueniuano restare, se non in tutto rotte le forze di alcuno di loro, almeno oscurato il nome, & la gloria. Questo si può dire, che sia à questi vitimi tempi succeduto di due grandissimi, & fortunatissimi Prencipi, Carlo Quinto Imperatore, & Sultan Soliman' Ottomano, li quali fiorirono in una stessa età, & concorrendo insieme (se pur'e lecito per la diuersità della fede, che tennero, venir' à que so paragone) con grande emulatione di grande Za di ani-

mo, & di virtu di guerra, pare, che sempre, ò per propria elettione schiuassero l'incontro, ouero per certa quasi occulta for La, & virtu vi fussero tenuti lontani, tal che non hebbero ad arrischiare quella gloria, che con tante fatiche, & pericoli in altre guerre contra altri Prencipi s'haueuano acquistata: Ma particolarmente fu con grande meraniolia ossernato da tutti, & à questo rispetto attribuito, che essendosi gli esserciti dell'uno, & dell'altro Prencipe numerosissimi, & potentissimi, ridotti nelle Campagne dell'Austria, & già molto approssimati, con animo, come pareua, di venire con la battaglia à fare pruoua delle forZe, & della virtu di ciascuno di loro, & de' loro esserciti, riuscisse da ogni parte vano tanto apparecchio di guerra, non si essendo mosso co'l suo campo Solimano per farsi innanzi à sfidare, come haueua fatto prima professione di voler fare, i Tedeschi alla battaglia; ne hauendo Cesare voluto punto allontanarsi con le sue genti dalle mura di Vienna, tutto, che auanti la venuta de'l nemico, magnificamente hauesse detto di voler assalirlo, per vendicare le passate ingiurie, fatte al fratello, & à tutta la Germania. Ma, perche sono queste considerationi lontane dal presente nostro primo proponimento, & forse altra occasione sarà di trattarne, resterà qui posto fine al presente Discorso.

Quale fosse migliore, & più laudabile consiglio, ouero quello de' Cartaginesi d'offerire i loro aiuti a' Romani contra il Rè Pirro, ouero quello de' Romani di rifiutargli.

## DISCORSO TERZO.



R A le molte guerre fatte d'àl Popolo Romano, molto graue, Es pericolosa su quella, che hebbe à sostenere contra Pirro Rè de gli Epiroti, quando egli passò con potentissimo essercito

in Italia à fauore de' Tarentini. L'altre guerre furono per lo più mosse ad altri da' Romani, que-sta venne mossa loro da un Re grande per le sue forze, & maggiore per lo proprio valore di lui, & per la isperienza nelle cose della guerra: onde meritò d'essere dopò Annibale stimato il primo Capitano della sua, & delle passate età: Fù anco fatta questa guerra ne tempi, che la Republica non haueua così ben confermata la sua potenza, come sece dapoi, essendo precessa questa alla prima Cartaginese; per occasione della quale i

Romani

Romani vscirono la prima volta à guerreggiare fuori d Italia; ma come in questa occasione diedero i Romani dinersi essempij di chiara virtu, cosi à chi discorre soprai fatti, & le operationi loro, e data opportunità di trattare alcuna materia distato, per traggerne precetti villi a'l gouerno civile. Mentre dunque ritrouauasi Pirro con l'essercito in Italia, i Cartaginesi mandarono Magone loro Capitano con cento, & venti legni armati, per soccorrere alle cose de Romani. Ma i Romani ringratiando i Cartaginesi di questa lor pronta volontà, nerimandorono dietro il Capitano contutte le forze de Cartaginesi. Questo fatto da qual parte meriti laude maggiore di prudenla, & di magnanimità, è cosa degna di consideratione. L'offerire, & prestare aiuto à chi si ritroua in stato di bisogno, massimamente à chi ha già goduto di buona, & alta Fortuna, è cosa propria di grande, & generoso Prencipe; & il rifiutarlo, se è fatto con modestia, non con arrogantia, dimostra una non minore generosità per la considenta di se stesso : così ancora il mantenere la guerra in casa altrui, perche dalla propria stia lontana, e sauio, & vtile consiglio, & il non stimare tanto i presenti pericoli, che si metta da parte il rispetto de' più lontani, è non leggiero indicio

indicio di prudenta. Ma vegniamo à più particolari considerationi di così fatte cose, per conoscere la qualità di queste operationi, & con quale giudicio elle debbano essere da gli huomini commendate, ò biasimate. Teneuano i Romani in quei tempi amicitia con Cartaginesi; con i quali haueano più volte rinouate per l'adietro le confederationi; l'essere fin' allhora i confini de' loro dominij molto separati, & lontani; onde rimaneuano leuate le occasioni alle ingiurie, rendeua tra quelle Republiche, & quei Popoli più ferma la concordia, & la pace; talche era opera conueniente ad vn Prencipato grande, come era quello de' Cartaginesi, non lasciare gli amici soli ne' pericoli, tutto che, non fussero da particolare obligo costretti ad aiutargli, & come il mancare di tale víficio, hauerebbe alla loro Città potuto arrecare alcuna nota; così l'hauere prontamente sodisfatto à questo debito, deue prestare loro non poco di laude. Ma questi ne' Prencipi sono perauenturarispetti di minor for La, & di minore stima; Onde degna cosa è à credere, altre cose appresso, & più importanti esser allhora venute in consideratione, per douer persuadere i Cartaginesi ad aiutare in questa guerra i Romani. Grande era à quei tempi la fama de l'valore, & delle

delle forze de'l Re Pirro, & non minore quella della sua ambitione, & de vastissimi suoi disegni di assalire dopo vinti i Romani la Sicilia, & l'Africa. Onde i Cartaginesi non sent a moltaragione doueano vsare ogni loro studio, per non hauere à far pruoua con que sto Prencipe delle armi, & della Fortuna loro: & à tenere da se tali pericoli lontani, niuna cosa era più vtile, che il far fermare Pirro in Italia, il quale trouando per gli aiuti de Cartaginessi maggiore contrasto dalle for-Le de' Romani, sarebbe posto in necessità di douer lungamente trattenersi in Italia, & come auuiene nelle lunghe imprese, consumarui molta della sua gente, & diminuire di quella riputatione, & di quel terrore, che suole acompagnare gli esserciti grandi ne primi, & improuisi assalti. Il mantenere la guerra nella casa altrui è seinpre viile consiglio, ma più sicuro à quelli, che ne sono più lontani, quando sperar si possa, che lungo tempo sia per nutrirsi ne gli altrui Paesi un tale incendio. Le for Le de' Romani per se stesse er ano assai potenti, ma conciunte con quelle de Cartaginesi, faceuansimolto maggiori, & più atte à sostenere le impressioni de gli esserciti di Pirro; il quale da altro canto, hauendosi posto à quella impresa, con vasti pensieri, & con ostinato ani-

mo di arrischiare ogni sua Fortuna, per desiderio di nuoua gloria, & di maggior Imperio, & trouandosi egli valorosissimo Capitano di un valorosissimo essercito, non era facilmente per cedere,nè per dipartirsi d'Italia, se non, è vittorioso, ò vinto, & affatto distrutto. Se Pirro superasse i Romani abbandonati da' Cartaginesi, & dapoi altiero per la riputatione della vittoria, hauesse potuto libero, & ispedito di questa guerra passare in Sicilia, come egli fin'al partire de'l suo Regno hauea disegnato, per trauagliare le cose de Cartaginesi, in quanto pericolo conueniuano elle rimanere, ò quali aiuti hauerebbono essi potuto aspettare da' Romani, non soccorsi da loro in tantanecessità, & già fatti deboli per le rottericeuute da Pirro? Ma quando i Romani fussero stati aiutati da' Cartaginesi, & che Pirrostanco di tentare più la sua Fortuna in Italia, lasciando quella, & le cose Romane, si fusse volto sopra lo stato de Cartaginesi, come hauerebbono potuto i Romani ricusare di non prestare a' Cartaginesi l'istesso soccorso, che hauessero essi per li medesimi bisogni della guerra riceuuto? Onde ne seguina, che quelle genti, che haucano i Cartaginesi mandate in Italia, veniuano à combattere, non più per la salute della Italia medesima, che della

della Sicilia, & dell' Africa, & con non minor beneficio di Cartagine, che di Roma. Ma quando ancora si susse veduto, che hauessero da se stessi i Romani potuto fare resistenza à Pirro, & riuscirne con vittoria, non metteua men conto a' Cartaginesi di valersi di questa occasione, per obligarsi i Romani con questo beneficio, essendo fin' allhora grande la loro potenza, & molto riguardeuole la lor viriu, & già palesi i pensieri di acquistarsi maggiore Imperio. Onde alla sicurtà di Cartagine, si conueniua hauere l'occhio alla grande La di questo nuouo Potentato, & non potendo spegnerlo, ogni ragione consigliaua à douerlo mantenere amico, perche in altra parte, che contra di loro, hauesse à volgere le sue forze, & i suoi pensieri. Ma qual' amicitia e più ferma, che quella, che si legaco'l vincolo de' benefici grandi? poiche, & chiriceue il beneficio, per certa occulta for la di Natura, conviene piegar l'animo ad amare il suo benefattore, & chi lo fà, ama in altri questo suo nobile parto de'l benesicio, & amando maggiormente inuita ad essere amato. Grande à questo tempo erail bisogno de' Romani, i quali non haueuano per l'adietro hauuto à sostenere vn'altro forse più formidabile nemico di Pirro, & però grande ancora era la occasione,

casione, che s'offeriua a' Cartaginesi di legarsi con Romani in più stretta amicitia, & confederatione. Ma incontrario si può dire, che l'volere i Cartaginesi soccorrere i Romani, era un voler fare sue proprie le guerre altrui, ne il superare i Romani era cosa così facile, che potesse Pirro ispedirsi da quella impresa si presto, ò con le for Le così intere, che ne hauessero à temere i Cartaginesi, anti l'irritare Pirro con le ingiurie, poteua più prouocarlo alla vendetta in modo, che lasciato di trauagliare le cose de' Romani, si volgesse sopra quelle de Cartaginesi. Ma quando le cose della guerra fussero a' Romani, benche congiunti con Cartaginesi, succedute aduerse; come sono sempre queste ad incerti accidenti soggette, quale speranza rimaneua a' Cartaginesi, non pur di poter difendere quanto in Sicilia possedeuano, ma ne pur le marine stesse dell' Africa, essendo rimasi priui del maggior neruo delle sue armate, & delle sue genti, per mandarle in soccorso de Romani; & perche doueuano i Cartaginessi temere più della grande Za del Re Pirro, che di quella de Romani? Pirro teneua il suo stato in parte più lontana, & più incommoda per trauagliare le cose de' Cartaginesi, che non faceuano i Romani; era vn'huomo solo, & benche valoroso, rimane-

ua però la sua vita à vary casi soggetta, come poi ancora auuene, essendo stato morto dal colpo d'un sasso, tirato da una vecchiarella; ma la Republica di Roma abondaua di Capitani valorosi, & veniua, si può dire, à conseruarsi sempre la medesima; talche doueano gli altri Prencipi hauere più l'occhio, à non lasciare crescere i Romani, che alcun'altro Potentato, perche la potenza della Republica era più stabile, & però veniua ad apportare à gli altri maggiori, & più lunghi pericoli: onde l'esser i Romani più lungamente occupatinella guerra contra Pirro, per la quale conueniuano rimanere abbattute te loro forte, assicuraua gli stati de gli altri da quella ambitione di dominare, che in loro era già cominciata chiaramente ad apparire; all'incontro l'aiutare i Romani à sbrigarsi dalle molestie della guerra, & tanto più, se ciò fusse seguito con l'hauere essi riportato alcuna segnalata vittoria, ch'altro era, che accrescer adaltri molto di riputatione, Es di ardire, per accelerare à se stessi i pericoli? conciosiacosa, che rimanendo libers da tale impaccio, & con pensieri di cose maggiori, come suole sempre recargli seco la buona Fortuna, non crano per Starsi i Romani quieti, ma per prendere facilmente ogni impresa, come ne auuenne; percioche poco tempo

tempo dopò la guerra fatta con Pirro, successe la prima guerra Cartaginese; perche i Romani non trouando dopo la riputatione acquistata per la vittoria contra Pirro, chi loro in Italia facesse resistenza, cominciarono con gli animi, & con le forze adallargarsi in altre Prouincie, passarono in Sicilia, chiamati da Mamertini, come primaerain Italia venuto Pirro à richiesta de' Tarentini. Et alle vittorie riportate in quella guerra diede occasione non tanto la debole La delle forze di Pirro, quanto la sua inconstanza ne'l proseguire le imprese incominciate, la quale, come che in lui fusse naturale difetto, si può però credere, che alla sua presta partita d'Italia prestasse assai d'occasione la ingiuria fattagli da Cartaginesi, i quali non prouocati, haueano contra di lui prese le armi, & venuti quanto à loro à ritrouarlo ne gli altrui Paesi . Ma forse allo sdegno, che lo moueua ad assalire lo stato de' Cartaginesi, per desiderio di vendetta, s'aggiungeua altrorispetto maggiore, cioè, di volere hauer' à fare con li soli Cartaginesi, come prima hauea combattuto con li soli Romani, entrato in sospetto, per hauere già in ciò scoperta la volontà de' Cartaginesi, che fermandosi egli più lungamente in Italia, & crescendo il pericolo de' Romani, vi fusse potuto seguire

guire tra loro, & Cartaginesi quella confederatione, che prima era statarifiutata: onde ogni impresa, che hauesse contra gli vni, & contra gli altri tentata, nell'aumenire fusse per riuscirgli più difficile; quindi dunque ne nacque, che Pirro, non sornite ancora le cose d'Italia; ne pur ben'assicurati i pericoli de' Tarentini, si mouesse per passare in Sicilia, contanto trauaglio, & pericolo delle cose de' Cartaginesi, che s'egli hauesse saputo così bene vsare della vittoria, sarebbono forse fino allhora stati i Cartaginesi ridotti à quegli estremi mali, che furono loro ad altri tempi differiti, più per la felicità, & maggier gloria de' Romani, che per loro Fortuna, & salute; & quanto alle cose da Cartagine si operate, potrà bastare quanto fino qui s'è considerato. Hora passiamo a'lfatto de' Romani, per conoscere, se l'hauere essi risiutati gli aiuti, volontariamente offerti, anti sino à casa portati loro da' Cartaginesi, sia stato buono, & laudabile consiglio. La guerra, ch'cra da Pirro mossa alla Republica di Roma, conueniua stimarsi grande, & dissicile, facendosi da vn Prencipe bellicoso, che conduceua molta genre, ben disciplinatanell'armi, si che co'l solo nome, & riputatione delle sue for Le haueua presto tirato à sua dinotione molte Città d'Italia, leuandole

nandole dalla vbbidien La de' Romani, & tutto ch'egli fusse forestiero, hauendo fermo, & sicuro ricetto in Italia, oue era venuto chiamato da Tarentini, non hauea da sentire di quegli incommodi, che sentono gli esserciti ne gli altrui Paesi, ma ben le sue armi veniuano fatte più formidabili per quel terrore, che sogliono apportare seco le cose di gran nome, non prima conosciute; & principalmente recauano à tutti molto di spauento gli Elefanti, con i quali era a Romani fino allhora nuouo, & incognito il modo del guerreggiare. Intanto pericolo dunque, doue si trattaua della somma delle cose, il confidare troppo di se stesso, & delle proprie for Ze, & il voler pensare alla gloria, quando più si conueniua esser solleciti della salute; pare, che interpretare si possa, anti per temerità, che per maturo, & sauio consiglio: & come poteuano i Romani tanto promettersi contra Pirro, che sprezzare douessero g'i aiuti de' Cartaginesi? essendo à quel tempo soliti à fare la guerra, con i Tarentini, Popoli imbelli; dati alle delitie, di che dal medesimo Pirrone furono ripresi; & douendo allhora combattere con veri soldati, esperti in ogni sorte di fatica, & di essercitio militare nelle recenti guerre, fatte da Pirro nella Macedonia; & quando, non ch'al-

tro la Fortuna stessa, tanto incerta della guerra, hauesse loro portata alcuna cosa auuersa, à quale Prencipe poteuano più ricorrere per soccorso, hausendo dispreZzati gli aiuti così grandi, mandati loro con molta prontelza da un Potentato di tanta stima, & auttorità, com'era allhora la Republica di Cartagine? Nondimeno d'altro canto egli pare, che appunto alla grande Za, & generosità de gli animi Romani si conuenisse il non volere confessarsi vinti da'l timore dell'armi di Pirro, si che fusse loro bisogno per sostenerle d'aiuti forestieri. Haucano i Romani potuto ottenere da Pirro la pace, il quale giunto in Italia mandò à Roma suoi Ambasciatori, facendo per essi dire a'l Senato, ch'egli era venuto per comporre le différente tra loro, & i Tarentini, à quali, quando hauessero i Romani voluto dare la pace, egli similmente l'offeriua loro; & à questi su data per risposta, che la Republica de Romani non hauea eletto lui per Arbitro, ne lo temeua, come nemico; però ch'egli primaritornar si douesse ne'l suo Regno, & allhora, come amico della Republica trattasse di concordia, & di pace, che sarebbe stato volontieri vdito. Macon la Republica di Cartagine sin'allhora la Città di Roma hauea cominciato ad essercitare certa inuidia.

inuidia, & emulatione, più forse stimata da lei, che non facea l'aperta nimistà co'l Regno dell'Epiro, co'l qualle riputaua, benche l'ambitione di Pirro l'hauesse allhora portato in Italia, non douer così facilmente hauere negocio, ne di guerra, ne di pace; però, se non haueano i Romani volutoriceuere da Pirro la pace, men doueano riconoscere da Cartaginesi la salute. Stimauano essi ancora nelle loro proprie for Le poter porre tanto di confidanza, hauendo de' lor medesimi molti soldati di valor grande, & di ottima disciplina, che altro dubbio non rimanesse per poter in quella guerra riportarne vittoria, che quello, che mai separar si può dalla incerte Za de casi della guerra: considerauano per gli aiuti de' forastieri crescere il numero delle armate, & de gli esserciti, ma non così insieme farsi maggiore la potenza, & la sicurtà, per resistere a nemici, mentre, ò i diuersi fini de Prencipi, ò li voleri poco conformi de' Capitani, ò li costumi contrarij, & la varia disciplina de soldati sono bene spesso cagioni nell'amministrare la guerra di molti disordini; i quali non hanno luogo, oue vn medesimo Prencipe, & vn solo Capitano commanda, & dispone tutte le cose, & da' soldati di un medesimo dominio viene prestata una più ferma vbbidienZa. L 2

v hidien a. Però molte altre volte i Romaniricusarono gli aiuti sprestieri, come particularmente fecero nella guerra contra Antioco, chericusati i soccorsi, mandati loro d'altri Re dell' Africa, con loro pochi, ma proprij, & valorosissimi soldati, ruppero l'essercito numerosissimo di Antioco, raccolto di molte, & varienationi. Tali rispetti dunque cader poteuano in consideratione, quando anco fusse stata certa, & sincera la fedein coloro, che haueano à prestare gli aiuti; machi potea d'ogni sospetto di Cartaginesi potenti, & antichi Signorinell' Africa, & nella Spagna, possessori della maggior parte della Sicilia, assicurare i Romani, i quali già molto ampiamente stendendo il loro Dominio in Italia, non poteano più, molto crescere, sent a ingiuria de' Popoli più lontani? & come non era, chi potesse porre alla loro grande Za maggiore impedimento, che i Cartaginesi, così era necessario, che questi temuti per tale rispetto da' Romani, temessero parimente loro, per la conseruatione della propria quiete, & sicurtà: & quale charità doueano dire quelli sauj antichi Senatori Romani può hauer mosso questa gente Africana à prendersi dinoi tanta cura, che senza alcun' obligo di confederatione, nonvicercati da noi habbiano

biano voluto mandare in nostro aiuto vn lor Capitano così principale, come è Magone, con tanto numero di legni armati, & di soldati, & à spogliare il proprio loro stato delle sue difese, per conseruare l'altrui? quanto erano le apparenZe di fuori maggiori, tanto anco stimauano prestare queste occasioni sospetto maggiore, che elle non nascessero da un cuor mondo, & sincero. Se ciò fatto hauessero i Cartaginesi, perche tenesseroi Romani così vili, che fussero per cedere al primo empito dell'armi di Pirro, sì che hauessero arestarnei loro Stati esposti a' medesimi pericoli, già non esser bene, che s'andasse ne Cartaginesi nutrendo una tale opinione, per la quale non così presto fussero essi liberati da' trauagli di Pirro, che i Cartaginessi non men di Pirro desiderosi di abbassare la potenza Romana, venissero ad assaltargli; & così, mentre si cercasse di afficurare la guerra, che era mossa, & dalla quale, se fussero stati quelli, che sempre erano soliti di essere contra i loro nemici, pur'era data grandissima speranza di poter difendersi, ne venissero à suscitare vn' altra di questa piu grane, & più difficile; se non hauea la generosità Romana sopportato, che per altrui fraude co'l solo loro assenso, & con leggierissimo premio susse leuata à Pir-

ro la vita, come da un famigliare di lui era stato loro offerto, benche venisse perciò assicurato ogni pericolo, che an Li per leuare dalla Republica anco ogni sospetto di tale nota al medesimo nemico, hauea il Capitano Romano con generoso consiglio voluto communicare l'inganno, che gli cratessuto, come si poteua, o doueua tolerare, che i Cartaginessi, a quali, non per desiderio della salute di Roma, ma per inuidiare alla gloriadi lei, le haueano mandati i loro aiuti, si potessero vantare di essere i Conseruatori della libertà di Roma? Quando per alcuno aduerso accidente auuenisse, che Pirro, che era venuto ad assalirgli riuscisse vincitore, che altro s'hauerebbe potuto incolpare, che la Fortuna della guerra; quando per essi medesmi si fusse fatta ogni cosa con ardire, & con buoni consigli per sostentarla? ma all'incontro, quando accettati si fussero gli aiuti de Cartaginesi, poter ne'l giudicio de gli huomini parere, che i Romani auanti la battaglia, si fussero confessati vinti, & già molto inferiori al nemico, non pur di forze, ma di viriu: Non hauere Pirro tolta quella impresa per alcuna necessità, ma solo perdesiderio di nouità, & per speranta di gloria, però douerne lui presto, se i suoi primi empiti sussero sostenuti, sentir-

ne satietà; & inuitato d'altra occasione, che già per le discordie di Sicilia, intendeasi andarsegli apparecchiando, come era anco per sua natura d'ingegno vario, & instabile, effere per volgersi ad altre imprese; & come leggiermente sen La alcuna cagione, s'era mosso à venire in Italia, per fare à loro guerra, così facilmente da ogni accidente aduerso douersolasciare persuadere ad abbandonare le cose d'Italia per altre Imprese: se egli si sentisse per for le così gagliardo, & potente, come parena, che fusse stato stimato, non hauerebbe egli mandato Cinea suo Oratore, à procurare l'amicitia de'l Senato, & Popolo Romano, & à cercare di persuadere con parole ciò. che hauesse potuto facilmente conseguire con la for Za, cioè, di dare a' Tarentini suoi confederati la pace. Tale si deue credere, che sia stato il parlare di quello Appio, Senatore d'inuecchiata prudenza, che fu auttore di licentiare lo Ambasciatore de'l Re Pirro, & di accettare con pronto animo la guerra, che veniua intimata, ò d'alcun'altro de' più stimati di quella Città, i quali chi s'appresenta di vdire ad esponere tante, & si viue ragioni de'l loro preso consiglio di licentiare gli aiuti de Cartaginesi, conuiene restare persuaso, che tale fatto sia stato degno del-

la prudenta, & generosuà Romana: Nondimeno, chi vorrà farne sicuro giudicio, & veni re ad un giusto paragone con ciò, che secero i Cartaginesi, douera porsi innanti i vary rispetti, con i quali sogliono tali attioni esser gouernate. Se dunque simisura l'viile solo, & più certo della cosa; vilità mazgiore, & massime per lo stato delle cose, che appresentauansi all'hora, appariua ne'l Consiglio de Cartaginesi, conciosiacosache co'l arrischiare quelle poche forte, che mandauano in aiuto de Romani, veniuano à preseruare il loro stato dall'incursione di Pirro; & pareua assai ragioneuole, che la guerra à lui fatta dalle forte de Romani, unite con quelle de Cartaginesi, douesse andare molto in lungo; poiche la risolutione, con la quale era Pirro partito da'l suo Regno, faceua credere, ch'egli non così facilmente ceder douesse, & abbandonare le cose da lui tentate, & rimaneua in libertà de' Cartaginesi, trouandosi essi con neruo possente di sue gentine gli esserciti Romani, il tirare in diuerse maniere la guerra in lungo; onde venissero in modo à debilitare le forze dell'uno, & dell'altro, che, ne di Pirro, ne di Romani hauessero poi à temere per molto tempo. Ma ne'l consiglio de' Romani di hauere risiutati gli aiuti de' Cartaginesi, pare,

pare, che principalmente laudare si possa la magnanimità de' loro animi, poiche da' medesimi, che rifiutauano la pace con nemici, & gli aiuti da gli amici, era nondimeno stimata quella guerra grauissima, & piena di molti pericoli, i quali poter soli superare, riputauano opera di più eccellente viriu, benche di maggiore difficoltà. Ma tale risolutione poi per altri già considerati rispetti, veniua à recare loro alcuna viilità, non tanto per le cose presenti, quanto per quelle, che haueano ad auenire; & veramente si conobbe, che à vincer Pirro non men gioud la generosità dell'animo di Fabricio, che volse à lui, benche nemico, conseruare la vita dalle altrui insidie, che la disciplina militare di Valerio Coruino, & de gli esserciti Romani, che con lui combatterono: onde più per quell'atto nobile, che per il danno riceuuto ne'l conflitto, si mosse à mandare (inea à Roma, à donare la libertà a' prigioni, & à desiderare, & procurare con Romani la pace; il che fà anco credere, che da questi rispetti mosso, prendesse consiglio di vscire più presto d'Italia, & di lasciare quiete le cose de' Romani. Nondimeno potrà perauentura parere assai debole un tale rispetto, paragonato all'utile, che conseguir se ne poteua, perche miraua à cose incerte,

certe, & a' pericoli più lontani; oue a' più certi, & presenti giouar poteuano gli aiuti de' Cartaginesi: la onde rimarrebbono gl'istessi Romani in questo giudicio forse conuinti; quando non si dicesse, tanto essere stato ne' loro huomini il desiderio di gloria, che à questa, ò solo, ò principalmente mirando, faccuano le deliberationi delle loro imprese, accesi di tanto ardore, che superauano, non che altri, ma quasi se medesimi. Per il che nelle occasioni dello accettare gli aiuti forestieri, stimauano douer farsi in ogni euento la conditione loro peggiore; conciosiache, se fusse loro venuto fatto di vincere Pirro in compagnia de' Cartaginesi, rimaneua diminuita assai quella laude di valore militare, che per altro conueniuasi à tanta impresa, & à tanto loro pericolo: Ma se fussero essi stati superati, accresceuasi il vituperio, & la nota di viltà; poiche, ne anco in compagnia di tante for Le forestiere, sussero state le armi Romane bastanti di sostenere gli esserciti di Pirro: aggiungeuasi forse appresso il dubbio co'l riporre alcuna parte delle loro sperante sopra aiuti forestieri, di non rendere i suoi medesimi Senatori men pronti, & men caldi ne'l prouedere alle cose della guerra, & i Capitani, & i soldati men solleciti alle loro fattioni,

tioni, & opre militari, come per lo più delle cose raccommandate alla cura di molti aue nir suole, che mentre l'uno per serauare in parte se stesso cerca di caricarne altri, viene il peso più debolmente dalli molti, che dalli pochi sostentato. Ma la verità di queste cose si può andar così con ragioni probabili discorrendo, per prendersi certo gusto, & diletto di questa varietà di cose, che ci si appresenta ne'l bilanciare le ragioni dinerse, che ponno concorrere in questi gran fatti, perche à douer darne più certa sentenza, manca il fondamento di quegli particolari, de' quali non possiamo hora noi in cose tanto antiche hauer notitia, & da' quali soli ponno essere ben regolate le nostre operationi, & massime le civili, & militari à tante alterationi soggette. Certissima cosa è; che i Romani già prima pieni di alti pensieri di gloria, & d'Imperio, dopò l'hauere con le proprie armi, senza aiuto d'altri, cacciato Pirro d'Italia, & superatolo in più battaglie, ne acquistorono tanto d'ardire, & di riputatione, che, come più facilmente prendeuano ogni guerra, così non fu poi alcun'altro Popolo Italiano, che ardisse d'opporsi alli loro disegni, & s'aprirono presto la via ad vn'amplissimo Imperio.

M 2 Di

Di due Famosi Capitani Romani, Quinto Fabio Massimo, & P. Scipione Africano, quale ne'l maneggiare la guerra apportasse alla Republica di Roma maggior beneficio.

## DISCORSO QVARTO.



A B 10 Massimo, & P. Scipione Africano, nati di nobilissime Famiglie Romane; & dotati d'eccellenti virtù, fiorirono nella medesima età, & abbattutisi a' tempi, che

la loro Republica era grauemente trauagliata dall'armi de' Cartaginesi, hebbero occasione d'adoprare in servitio della Patria la loro virtù, & acquistare à se stessi molta gloria. Fù in loro pari il Zelo del ben publico, la carità verso la Patria, la forteZza dell'animo, la cognitione delle cose militari: ma diversa l'opinione ne'l maneggiare la guerra, & diversa parimente l'occasione, c'hebbero d'essercitarla: grandissimo sù il servitio, che dall'opera di questi ne riceuè la Città di Roma; ma li modi, & i sini, che tennero, molto diversi. Fabio condusse gli esserciti per l'Italia contra Annibale, per la salute del-

la Città di Roma; Scipione combatte in Africa contra il medesimo Annibale per la gloria, & per la grande Za di Roma già liberata da pericoli dell'armi Cartaginesi. Quegli alle cose afflittissime de' Romani in opportunissimo tempo presto soccorso, & rimedio, & solleuo la Fortuna quasi cadente della Republica. Questi con la sconsitta de' molti Capitani Cartaginesi, & de'l medesimo Annibale non pur pose i suoi Romani in perpetua sicurtà dalle for Le, & dalle insidie de' Cartaginesi, da' quali per si lungo tempo erano stati trauagliati; ma rese loro vbbidiente, & soggetta tutta l'Africa. Conseruò Fabio l'Italia dalla seruitu dell'esterne nationi, nella quale manifestamente cadeua senza l'opera, & consiglio di lui, essendo già le più principali Città peruenute in potestà d'Annibale; ma Scipione allargo molto i confini alla Republica, & fece, che da'l valore Italiano confessandosi gli Africani vinti, mettessero il collo sotto all'Imperio de' Romani. In queste così fatte imprese dimostrarono questi eccellentissimi Capitani gran dissima virtu, grande isperienta nelle cose della militia, ma vsando à ciò ciascuno certe loro proprie doti, & qualità. Amaua Fabio la costanta, la grauità, seguina i consigli più tardi,

ma più sicuri: Scipione misurando tutte le cose con la grande Za de' suoi concetti abbracciana volontieri nuoue imprese; niuna cosa, che fusse molto gloriosa, parenagli molto difficile. Fabio temena Annibale per prudenta, non per viltà d'animo; Scipione per confidenta di se stesso, & de'l valore de'l suo essercito lo disprez-Zaua: Però Fabio riputaua d'hauer finita l'impresa, se Annibale ridotto à sommi disagi, fusse stato costretto di partirsi d'Italia: Mà Scipione, quasi hauesse per certa la vittoria, ricusato ogni, benche auantaggioso partito d'accordo, che da' Cartaginesi era proposto, volse arrischiarsi alla giornata ne'l luogo samosissimo di Zama, nella quale s'hauesse à decidere fra due potentissime nationi della somma dell'Imperio. Et veramente pare, che la Fortuna de'l Popolo Romano facesse nascere à questo tempo tali huomini eccellentissimi, ma con diuersi pensieri accommodati alla salute, & alla gloria di quella Repulica: perche l'uno con molta patien-La vinta l'acerbità della Fortuna, & insolen La de'l nemico, la riparasse da' tanti pericoli, ne' quali craincorsa; l'altro con il suo nobil ardire, trouando la Republica già solleuata, & sapendo meglio vsare della sua buona Fortuna, che

non hauea fatto Annibale, vi aggiungesse grandissimo splendore, & gloria. Ma pare in ciò degno di consideratione il conoscere, quale di questi due si possa stimare, hauer operato cose più prestanti, & più vtili alla loro Republica. L'operationi di Fabio furono drizzate alla salute della Patria, ridotta à sommo pericolo, & più co'l meZo de' buoni consigli, che di molte forZe, condotte à buon fine. Ma l'Africano si propose d'accrescere alla Città di Roma gloria, & Imperio; onde non contento dell'imprese felicemente fatte in Ispagna, si propose di passare in Africa, cue rifiutando ogni conditione di pace volse venire alla giornata con Annibale, nella quale continuando la sua prosperità, ne riportò una grandissima, & gloriosissima vittoria. Da vna parte dunque pare, che il merito di Fabio sia molto grande, poiche egli conseruò la Città costituita in stato quasi d'estrema disperatione; talche di quella laude, che suole darsi a' primi fondatori delle Città, si fece egli per questo suo fatto partecipe, saluandola da gli estremi pericoli: Et certa cosa è, che à quel tempo tale era la Fortuna d'Annibale, tanta la virtù, & la riputatione del suo essercito, che ogni sforzo tentato contra di lui da' Romani, era riuscito non pur vano >

vano, ma molto dannoso. Et l'essere stato lui giudicato da'l Senato, & Popolo Romano Capitano pari ad Annibale, & solo atto à reprimere gli sfor li maggiori di quello, quando pur viuena, & fiorina Gn. Scipione valorosifsimo, & chiarissimo Capitano, dimostra, che la virtu di Fabio fusse in così alto concetto, che non si possa trappassare un tal segno; si come lo confirmo poco appresso il graue testimonio di Paulo Emilio celebratissimo frai più chiari Romani, che douendo, come Console conferirsi a'l Campo contra Annibale, celebrando con sopreme laudi le cose dian li fatte da Fabio, mentre era Dettatore, & affermando di voler seguirle, disse; che più stimana ne' fatti della guerra esser lodato da lui solo, che far cose dalle sue dinerse, che potessero piacere à tutto il Popolo Romano. V so veramente Fabio in qualunque sua operatione singolare virtu, & eccellentissimo consiglio; conciosiacosache non fu men valoroso ne'l sostenere i nemici nella battaglia, & correggere l'errore, & la temerità di Minutio Maestro di Cauallieri, che importunamente, & contra il suo parere haucua attaccata la Zuffa, di ciò, che egli si fusse stato prima prudente ne'l preuedere, & ne'l procurare di tener lontano il pericolo. La

La costanta d'animo, che dimostraua nelle auuersità, rendeua certo testimonio, che egli non mancasse d'ardire, ma perche abondaua di pruden la, fuggisse l'arrischiar si alla battaglia. Onde dopò la sconfitta di Canne, niuno si dimostrò più di lui costante, & pronto a'l prendere partiti. Però leggesi, che a'l consiglio di lui, come all'Oracolo, ricorreuano i sittadini in quella deiettione d'animi, & confusione di tutte le cose. Ma il paragone de gli altri, à chi toccò l'amministratione della guerra contra Annibale, fece più chiara la virtu di Fabio, poiche innan-Zi, che egli prendesse la Dittatura, Flaminio Console furotto a'l Lago Trasimeno, & dopoi, che egli la depose, Terentio seguendo maniere da quelle di Fabio diuerse, diede occasione à quella famosa, & grauissima ruina, c'hebbero i Romani ne'l fatto d'arme di Canne. Onde si puote conoscere, che i prudenti Capitani, non altrimente, che sogliano i sauj Medici ne' corpi deboli vsare molte volte per rimedio di ridurgli alla sanità più tosto la quiete, & la buona regola da ogni disordine, che la medicina, deueno essi ancora, quando conoscono le for Le dello stato debo-· li, come erano à tale tempo diuenute quelle de' Romani; cercare an Litemporeggiando, & procedendo

cedendo sedatamente, & con ooni loro auantaggio, che con l'osare la forza dell'armi, & arrischiarsi allabattaclia, liberare lo stato da gl'imminenti maggiori pericoli. Il che ben conosciuto d'Annibale lo mosse à dire, che temeua più la timidità di Fabio, che non haueua temuto l'ardire de gli altri Capitani Romani; & altre volte vedendosi da Fabio impediti tutti i suoi disegni, affermana, che i Romani ancora haueuano il suo Annibale: ne altrimenti potero le sue arti esser vinte, che con altre arti, & co'l saper vsar bene l'occasioni opportune, & leuarle à nemici; il che su proprio di Fabio. Si può appresso dire per l'opinione di Fabio, & per comprobare il suo consiglio; che, come niuna nostra operatione è più soggetta à dinersi inaspettati aunenimenti, che quella delle battaglie, nelle quali bene spesso sogliono da leggierissimi accidenti nascere importantissimi effetti, cosi non può mai il Capitano nelle vittorie attribuire à se stesso tanta laude, che molta parte non se ne voglia la buona Sorte. Onde fu annouerata, tra le principalissime qualità, che si desiderano in chi habbia à riuscire eccellente Capitano, che egli sia fortunato; oltre, che mai s'acquista vittoria combattendo, senza molto san gue, & molta perditade' suoi proprij; tal che il Vincere

vincere il nemico, con quei modi, & per quelle vie, che seppe vsare Fabio, & sentaesporsi a'l pericolo della giornata, disfare l'essercito nemico, con ridurlo à grandissimi disagi, & difficoltà, è cosa di virtu più rara, & che fail (apitano degno di piu certa, & sincera laude. Con queste arti rimasero deluse l'arti d' Annibale, con queste fu domata la sua fierezza, & leunta à lui, & a'l suo Essercito quellariputatione, che s'hauea nella battaglia acquistata, per li tanti danni, & ruine di Romani. Onde si potrà dire, che Fabio vincesse Annibale vincitore, ma, che Scipione lo superasse già vinto; però che Fabio hebbe à fare con lui, quando egli si trouaua con un fieritissimo essercito in Italia, & ne'l colmo della sua maggiore prosperità; ma Scipione non prima fece pruoua dell'armi sue con quelle d'Annibale, che dopò il ritorno di lui in Africa; con l'essercito abbattuto, & consumato da' disagi, Es quando per l'ordinaria mutatione delle cose humane, era già variato assai lo stato delle cose, cosi de' Cartaginese, come de Romani. Onde Annibale, che niuna cosa prima era

solito di procurare più, che il venire con nemici à giornata, ritornato in Africa, persuadeua a

suoi Cartaginesi la pace, & à Scipione propose

N 2 ogni

ogni conditione d'accordo, per non venire con lui al fatto d'arme, ne'l quale, come fusse stato presago delle sue disauenture, perde le reliquie dell'essercito, che hauea condato d'Italia. Perche dunque non si douera giudicare effer stato più difficile à Fabio il fermare il corso delle vittorie d'Annibale, che non su à Scipione il superarlo in battaglia à tempo delle maggiori perdite, & calamità de Cartaginesi: anzi era à Scipiones opposto, quando procurana di condurre l'effercito in Africa, che egli lo facesse per suggire, quando hauesse hauuto à guerreggiare in Italia, l'incontro d'Annibale. E molto volgare, ma molto vera sentenza, Nonesser minore la laude di chi conserua le cose acquistate, che di chi l'acquista: ma Fabio conseruo la gloria, la riputatione, lo stato acquistato da maggiori alla Republica: Scipione queste stesse cose accrebbe, tal che senzala virtu di Fabio potearimanere quasi spento il nome, o almeno la grande La Romana, ma senta quella di Scipione veniua solo à rimaner minore, & men gloriosa. All'incontro chi si volge à considerare i gran fatti di Scipione, come potrà giudicarlo, ne per gloria, ne per merito verso la Patria inferiore à qual'altro si sia de Capitani Romani, poiche si può dire, che

che egli fusse il primo, che aprisse à suoi Romani la strada per caminare, come fecero in breue età alla Monarchia del Mondo? conciosiacosache per operadi costui fu vinta, & domatal' Africa, & posto freno a più graui, & più potenti nemici, che mai habbia hauuto il Popolo Romano. Onde non fu poi, chi, ò per for la potesse sostenere la grandezza de Romani, è si sdegnasse humiliarsi alla Viriu, & Fortuna di coloro, a quali già obbidina la più potente, & più fortunata delle altre nationi. Scipione ritornò sotto alla vbbidienZa de Romani tutta la Spagna, cacciandone i Cartagine si da lui superati in quattro battaglie; Es non meno con l'eccellenti sue doti dell'animo, che con la for la dell'armi si fece la via facile à così grandi acquisti, rendendo gli animi di quei Popoli affettionati, & fedeli a'l nome Romano; & tuttauia stimando poco questi suoi grandissimi fatti, ritornato à Roma colmo di gloria procurò di tornare con l'essercito in Africa, conoscendo, che non poteano star in casa queti i Cartaginesi, sent a trauaglio, & pericolo de' Romani: ne minore difficoltà hebbe à vincere ne'l Senato l'ostinata opinione di Fabio, che biasmana questo consiolio, che ne'l campo à superare i nemici. Ma, se fu stimato Fabio,

bio, perche à breue tempo liberasse Roma dal pericolo de' Cartaginesi, che cosa si deue dire di Scipione, il quale per sempre gli afficuro da quesi sur nemici, haven logli spogliati delle forte terrestri, col lenare lors nella baltaglia il siore delle sue genti; & delle forte maritime; hauendogli per l'accordo costretti ad abbrucciare tutte le loro naui? Però egli ne sali insi grande concetto, & meraviglia delle persone, che al suoritorno d'Africa d'ogni parte concorreuano le genti Toto per vederlo. A' Fabio quale altra laude si può dare con verità, saluo che di non hauer perduto? Manelle vittorie dell'Africano, qual cosa si può desiderare per farle maggiori, ò più glorisse? Nello spatio di quarantacinque giorni fece una potentissima armata, & seguitato da più numero di soldati, per la fama della sua virtu, che non hauea condotti seco per decreto de'l Senato, mossosi a passar in Africa debello popoli, & (ittà ribelli a'l nome Romano, vinse Asdrubale, & Annone, chiari Capitani di Cartaginesi, sconsisse l'essercito d'Annibale, & sinita la guerra con la ruina de'l nemico si ritorno in Roma à tempo di deporre il Magistrato. Annibale allontanato dalle mura di Roma, & tenuto à bada dall'arti di Fabio, stauasi ancora in Italia,

Italia, aspettana soccorsi d'Africa, per rinonare con maggior furore la guerra: solo il Consiglio, & l'opera di Scipione su bastante à traggerlo fuorid'Italia; tal che ad vno stesso tempo, portando i pericoli, & i trauagli della guerra in casa altrui, liberò dalli medesimi la casa propria. Chi hauesse dimandato à Fabio, quali susseroi segni, quale il frutto delle sue vittorie, che cosa hauerebbe egli potuto mostrare? non nemici presi, non Città espugnate, non Oro, od Argento presentato ne'l publico: ma la gloria, e'l merito di Scipione molte cose fanno risplendere, tanti nemici prigioni, & tra gli altri Siface grande, & famoso Re nella Numidia, tante Città della Spagna, & dell'Africa soggiogate, il tributo annuo imposto a' Cartaginesi; le ricchissime spoglie riportate de' nemici vinti. Qual cosa dunque è simile, non che parinell'uno & nell'altro di questi, si che possano insieme contendere di gloria di cose fatte, & d'honormilitare? Ma percerto con più verità si può dire, che l'uno, & l'altro di questi siano peruenuti, benche caminando per Strade dinerse, a'l colmo d'ogni lande, poiche l'uno, & l'altro dimostro nelle sue operationi pruden La, & valore conueniente ad huomo sauto di Stato, & a gran Capitano. Ma diuer si acciden-

ti concorsero ne' fatti deli'uno, & deli'altro, che persuasero loro à douer procedere con maniere diuerse; conciosiacosache Fabio, hauendo à sostenere l'impeto d'Annibale, che già penetrato nelle viscere dell'Italia, & auicinatosi molto alla stessa Città di Roma, hauea ogni cosa empita di sbauento, stimo in questa confusione di cose, non douersi porre al rischio della battaglia tutta la Fortuna della Republica; poiche per la vicinità, & potenta de'l nemico non era dato tempo, (succedendo nuoua perdita di quell'essercito, ne'l quale era collocata la principalissima speranta della salute dell cose Romane) di poter rifarsi, & fermare il corso della vittoria d'Annibale. Ma Scipione, hauendo à far, ben con il medesimo Annibale, ma quando siritrouaua con l'essercito in Africa, & presso alla stessa Città di Cartagine, conosceua, che quando gli susse suecessa alcuna cosa auuersa, egli non perdeua altro, che quella gente, che hauea seco, il quale danno non dissicilmente potea esser ristorato per lostato, in che ritrouauasi allhora la Republica: ma venendogli fatto di vincere Annibale, riduceua le cose de' Cartaginesi, già vinti in altre battaglie, à gli estremi pericoli; onde dalla vittoria erangli preparati grandissimi premij, accrescimento

scimento d'Imperio alla sua Republica; à se stessogloria immortale. Altre cose ancora doueano persuadere à Scipione il venire à battaglia; ilritrouarsi in paese forestiero, il non dar tempo a' nemici di rifarsi de' danni passati, il conuenire lasciare presto il Magistrato, & l'Imperio; talche il tirare la guerra in lungo veniua non pur à prinarlo della concetta speranta della vittoria, ma ancora à diminuire il frutto delle cose sin'allhora felicemente successegli. Però con altrettanta, madiuersaragione si mosse Scipione à venire a'l fatto d'arme, con quanta l'hauea in altro tempo, & in altra conditione di cose Fabio ricusato. Confermasi ciò per l'essempio delle diuerse maniere seguitate da'l medesimo Annibale eccellentissimo Capitano; il quale, come prima, mentre egli si ritrou au a in Italia, mouendolo i rispetti di sopra considerati, niuna cosa più procuraua, che il venire alla giornata: così dapoi ridottosi con l'essercito in Africa, consigliando diuersamente la conditione delle cose diuerse, fuggi quanto più puote il venire al fatto d'arme con Scipione. Et è regola generale, che si debbono schiuare quelle cose, che piacciano a' nemici, però che essendo i rispetti contrarij, ciò, che gioua à gli vni, conviene nuocere à gli altri. De-

uesi appresso considerare, che se hauesse voiute Fabio, quando fu creato Dittatore dopo la giornata infelicemente combattuta al lazo Trasimeno, portare in Africa quell'essercito, ch'era destinato alla salute della stessa Cettà di Roma, conueniua quella restare esposta à certi pericoli dell'arme vittoriose de'l nemico, con incerta speran-La de successi d'Africa. Ne per liberarla da quelli sarebbe perauentura questa diuersione stata all'hora sufficiente rimedio, come giouò poi vsato in tempo opportuno il consiglio di Scipione, per liberare Italia da gli esserciti Cartaginesi, quando dopo molti auuersi successi, & in I spagna, & in Africa, fu richiamato Annibale à dar soccorso alle cose già molto debilitate, & abbattute della sua Republica. Chi hauerà dunque da pigliarsi adimitare i fatti di questi due Capitani; se deue farlo con frutto, douerà prima molto ben considerare ouni particolare delle cose, intorno alle qua'i celi versa, & a quelle andar accommodando l'arti sue; ouero arrischiandosi alla battaglia, & con presti, & risoluti partiti caminando al'a sine delle imprese; ouero tirando la cosa in lungo, & co'l ridurre i nemici à molti incommodi, & a stanchella disfargli, & vincerli. Douera parimente porsi innanzi varij ri-Spetti,

spetti, che vi concorrono per conoscere, quali siano al caso suo più proprij, & più accommodati
chi vuole prendere sano consiglio nell'assalire gli
stati altrui, per diuertire i pericoli da'l suo; ouero aspettando, & sostenendo il nemico ridursi alla sola difesa delle cose proprie; & in cotal modo
operando, potrà sperare di sortire la felicità, che
hebbero questi due famosi sapitani Romani; ma
in ogni caso succedendoli anco le cose meno prosperamente, ne acquistarà la laude, ò di prudente,
& circonspetto, ò di valoroso, & ardito Capitano, come auuenne à Scipione, & à Fabio, perche seppero l'vno, & altro maneggiare con
quell'arti la guerra, che consigliaua

lell'arti la guerra, che configliaua la conditione de' tempi, la qualità delle forZe loro, & de' nemici, la diuersità de'luo ghi, &

tri rispetti, & accidenti, che in tali casi hanno daregolare le nostre operationi.

) 2 Se

Se fusse buono il consiglio d'Annibale, hauendo à muouere l'armi contra i Romani, portare la guerra in Italia.

## DISCORSO QVINTO.



NNIBALE (apitano di Car taginesi di chiarissimo nome, hauendosi proposto di mouere l'armi contra i Romani, deliberò di condurre l'essercito, c'haueua già raccolto nella Spagna, per ter

rain Italia, passando prima i Monti Pirenei, Es poi l'Alpi per ricondursi quanto più potesse vicino alla Città di Roma, sede dell'Imperio. Questo consiglio viene da tutti stimato ardito, Es generoso; ma se susse vile a' suoi Cartaginesi, Es à propris disegni d'Annibale, non ha poco di dubbio. Pareua egli veramente, che volendo abbattere la potenzade Romani, susse bisogno di scuoteria in quelle parti, oue sermana più alte, Es più sicure radici. Dall'Italia essere à Romani somministrati i soldati, le vettouaglie, i denari, Es tutte le cose, con le quali crano soliti di mantenere contra diversi popoli la guerra, Es d'accre.

d'accrescere à se steffi gloria, & Imperio; fin tanto che il possesso di questarimanesse loro libero, nulla, o poco potersi nuocer loro per le cose, che fussero contra d'essi in altre parti tentate: Grande per l'ordinario essere l'auantaggio di chi assalisce altruinella casa propria, perche tiene da se lontani i pericoli, & i danni maggiori della guerra; accresce à suoi l'ardire, lo leua à nemici, & non pur con le for Le, ma con la riputatione, E anco con lo spauento, che si mette a' nemici, sifalastrada più facile alla vittoria: ma quanto la guerra è portata più lontana, & quanto si và à ferire il nemico, più nel centro, & quasi nel cuore del suo stato, tanto più si conseguiscono cosifatti beneficij. Se i Romani soliti à trauagliare sempre le cose altrui, fussero costretti à guerreggiare dentro i suci proprij confini, & hanessero à combattere, non per allargare i termini del loro dominio, ma per la difesa delle cose proprie, & più care, douer riuscire minori di se steffi, perche venirebbe à mancare loro l'animo, & l'ardire, & ad oscurarsi quello splendore de l nome Romano, che tanto lor giouaua al condurre à fine le imprese. Però i Romani, hauendo per isperienza conosciuto il disauantaggio, co'l quale sissanno le guerre nella propria casa, & es-Sendo

sendo seguita aperta nemistà tra la loro Republica, & Filippo Rodi Macedonia, dopo finitala guerra Cartagin se, dubitando, ch'egli fusse per assalire l'Italia, come poco prima haueua fatto ci miba'e, volsero esser' i primi à passare con l'armata in Grecia, & portare i maggiori trauagli, & pericoli della guerrane gli Stati altrui. Ma quanto più ad Annibale, & a' suoi Cartaginesi il vingio era lungo, asbro, & difficile per condersi in ftalia con l'essercito, tanto douersi à lui dipo superate queste difficoltà, accrescere diriputatione maggiore: non potersi senza grande constanta, & virtu del Capitano, & de soldati haure pigliata una impresa così difficile, superati a prissimi siti di monti, & per meZo il paese de p vols nemici con l'armi fattasi in ogni luogo la strada. Aggiungenasi à ciò, in Italia esser molti popoli poco contenti dell'Imperio de' Romani, da qualico'l meZo delle lor Colonie, mandate ne' paesi altrui, erano stati spogliati, non pur della libertà, ma de loro beni: la fama publicata da Annibale di voler liberare questi dalla seruitu de Romani, & il Mondo tutto dal pericolo, che soprastana dall'ambitione, & potentaloro; poter' alienar eli animi de' popoli lor vicini da' Romani, & altrettanto riconciliarli à lui. Consideraua

deraua appresso Annibale, come quegli, che si era proposto non di far correrie ne'l Paese soogesto a' Romani, ma di fare loro lunga, & graue guerra, ritrouarsi ne'l Senato Cartaginese molti, a' quali non aggradiua quell'impresa, mouendo altri il rispetto della contraria fattione, altri l'inuidia della gloria di lui, & altri il Zelo della quiete della Patria. Se eglisi fusse trouato con l'essercito in luogo vicino, & che i Romani fussero Stati debolmente infestati, & non da grauissima ingiuria offesi, poter facilmente auuenire, che egli ne fusse richiamato à casa, & conuenuta la pace. Temeua ancora, che essendo il suo essercito fatto di nationi diuerse, quando si fussero i soldatiritrouati più vicini alle loro case, si sarebbe più facilmente potuto dissoluere. Però intento solo à peruenire con tutte le sue sorze intere in Italia, volse fuggire ogni occasione di douere con la giornata far pruoua dell'armi sue con quelle de' Romani, quando Publio Scipione Console ando ad incontrarlo alle riue del Rodano. Olire ciò al fine alto, & magnanimo, che egli s'era proposto, cioè di liberare Cartagine sua Patria dal tributo, al quale era stata fatta da' Romani soggetta, non bastaua il molestargli in alcuna parte più lontana dello Stato; ma era bisogno di ve-

nire incontro alla medesima Città di Roma, sede dell'Imperio per spegnere, ò almens grandemente debilitare la loro potenta. Le altre cose minori poteuano a' Romani dare qualche trauaglio, E ritardare la loro grande za ; ma ne'l medesimo pericolo, & incerte za della guerra, per la quale veniua ad hauersi prouocato contra, così potente nemico, non era nell'uno, & nell'altro caso pari il premio, & il beneficio. Grande, & difficile molto senta dubbio eratale impresa, ma ben conueniente à concetti, & a' pensieri d'Annibale, il quale, come fu fama, crasi proposto d'imitare per grande Za d'animo i fatti d'Hercole, & hauca prese l'armi contro a' Romani, non per odio, che loro portasse, ma per la dignità dell'Imperio. Onde ciò, che ad altri hauerebbe posto spauento, accendeua maggiormente l'animo di lui. Pensò egli ancora di douer indurre ne suoi soldati con la forza della necessità quella forte Zza, & costan Zad'animo, che erain lui per vna eccellente viriu, menire, che off ne'l combattere connemici, trouandosi in pacsicosi lontani, fussero costretti, essendo lenata l'occasione alla fuga, diriporre solo nell'armi ogni speranta di Salute. Conssecua parimente l'espertissimo Capitano, in qual cosa prevalessero le sue forte, &

con quelle voleua principalmente far pruoua della sua viriu; onde conducendosi oltre i monti con l'essercito saluo, vedeua douer ritrouare in Italia amplissime pianure, nelle quali con grandissuno auantaggio, abondando molto di Caualleria, hauerebbe conflitto con i Romani, delli cui esserciti erano le fanterie neruo principale. Questo consiglio dunque d'Annibale, come fu preso con ragione, cosi se questa attione in particolare si considera, si può dire, che molto felicemente gliriuscisse; conciosiache la primavolta, che egli conflisse in Italia con gli esserciti Romani, tutto che si fussero contra di lui vniti gli esserciti di due Consoli, quello, che prima eragli stato mandato contranella Francia, & quello, che gli erastato destinato ad opporsegli dopo sceso, ch'egli fusse i monti, ne riusci con tale vittoria, che pose in Roma grandisissimo spauento, & per non esser dianti la Città auetza ad vdire de suoi Capitani queste infelici nouelle, & per trouarsi i nemici così potenti, & così vicini vittoriosi. Ma alle vittorie conseguite al Lago Trasimeno, & à Canne, luoghi fatti famosi per le calamità de' Romani, qual cosa si può aggiungere per far!e maggiori, & più chiare? & il frutto fu alla grandeZza d'esse conueniente, poiche ribellandoli

dosi in ogni parte i popoli dall'Imperio, & dalla oppressa fortuna de' Romani, & ricorrendo alla gratia, & alla vbhidien Lad' Annibale, venne egli presto adacquistarne quasi tuttal' Ita'ia, & pose la Città stessa di Roma in somma confusione, & pericoli: talche il suo nobile ardire, o partori tali prosberi auuenimenti, o per certo fu da essi accompagnato. Nulladimeno non mancauano altre ragioni, & altri rispetti, per li quali si può stimare men vule, & men laudabile il consiglio preso d'Annibale del condursi con l'essercito in Italia; & si può dire, che volendo egli passare in Italia con quasi tutte le forze dell'Imperio Cartaginese, conducendo secoi soldati veterani, E il maggior neruo de' suoi esserciti, doucua considerare, che prendendosi à fare la guerra contra Romani, natione bellicosa, potente, & fortunata, non era per rimanere quieto, ò sicuro dalle loro forze lo stato de Cartaginesi, non persuadendo a'cuna ragione, che quelli, che altre volte, non pr uocati daingiurie, ma eccitati più tosto da desiderio di dominare, haueuano felicemente mosse l'armi sue contra la Republica di Cartagine, volessero all'hora starsi soli spettatori delle proprie miserie, & propussatori delle offise, mache più tosto quel fuoco, chiera acceso nella casa loro cerca-

cercarebbono di portare, ò nell'Africa, ò nella Spagna, per diuertire le forze Cartaginessi à soccorrere quella parte, oue fusse cresciuto il proprio loro pericolo: & cosi ne segui l'effetto, che hauendo i Romani prima assalita la Spagna, & poi l'Africa, trouando l'una, & l'altra poco proueduta di quei presidij, che sarebbono stati necessarij per reggere contra le forze de' nemici cosi potenti, quella ridussero tutta sotto l'obbidien La della lor Republica, cacciatone i Cartaginesi, & in questa posero tanta confusione, che alla medesima Città di Cartagine rimase poco altro, che il nome di Republica. Macome potea sperare Annibale di fermarsi lungamente in Italia, & di poter riceuere quei soccorsi, & aiuti, de quali necessariamente douea hauer bisogno? per terra rimaneua chiuso il camino dall'asprezzade' Monti, & dalle gentinemiche; & meno eragli aperto il Mare, essendo i Romani Signori non pur delle marine, ma della nauigatione ancora; perche haueano armata più potente di quella de' Cartaginesi: onde nacque, che, ne il soccorso fusse ad Annibale mandato in tempo opportuno per prosequire il corso delle vittorie, ne quello stesso, che mandato gli su, potesse giungerli salno, essendo stato suo Fratello Asdrubale con tut-

te le genti, che conduceua, tagliato à pezzi da Claudio Console. Per questi rispetti potra forse riputarsi, che più sicuro, & più vule consiglio fusse rinscito ad Annibale il cominciare la guerra contra Romani nell'Isole di Sicilia, & di Sardegra. Era più giusto il pretesto di mouer l'armi a' Romani, per la recuparatione di quelle cose, che erano state della sua Republica, & per grande necessità cedute a Romani; onde veniua à concultarsi, ò almeno a non hauere cosi contrario il fauore humano, & diuino, come all'incontro pareua, che la rotta fede delle conuentioni, & il troppo ardito disegno di cacciare i Romani d'Italia lor propria sede et dominio, venisse à renderli tutte le cose contrarie. Sarebbegli anco l'impresa riuscita più opportuna, & più facile per la mala satisfattione, che erane popoli di quelle Isole dell'Imperio de' Romani, onde nasceua in loro, come si scopri dapoi, dispositione grandissima diribellarsi. Erala Republica Cartagine se potente assai per forze maritime, & tutto che hauesse prouata la sorte aunersa ne l'constitto Nauale con Romani, prenalena però a loro per l'isperienta delle cose del Mare; & all'hora la Citta di tanto numero dinauigi era famita, che si legge, che oltre a cinquecento surono qualli, che le conuenne d'ab-

d'abbrucciare per vbbidire al comandamento di Scipione dopò la rotta d'Annibale in Africa. Se dunque sopra questi vaselli hauesse Annibale voluto collocare il suo essercito, & volgersi con potenti for Le sopra la Sicilia, & la Sardegna, aiutato anco dalla volontà de' Popoli, non poteua quasi dubitare, di non ridurle in breue tempo tutte sotto la potestà de' suoi Cartaginesi. Ma acquistate queste Hole, quale strada si facena egli all'imprese d'Italia? poteua valersi della commodità di questo sito, & delle sue armate, per tenere il Mare à se aperto, & chiuso à Romani, oue facendo il contrario, diuersamente auuenne, che l'armata Cartaginese debole molto, per esser le forke maggiori in altre parti impiegate, fu dalla Romana Republica superata, impeditala nauigatione, & il soccorso, & finalmente reso vano ogni disegno d'Annibale. Mailbeneficio, che potesse nascere ad Annibale da tale impresa, & dall'acquisto della Sicilia, si può assai bene conoscere da quello, che ne consegui Scipione, il qua-· le douendo passare con l'essercito in Africa, poggiando prima all'Isola di Sicilia neriporto grandissimi commodi, & aiuti. Ma gl'istessi Cartaginesi s'accorsero, che così conueniuasi d'amministrare questa guerra, poiche dopò la morte di Hierone

Hierone Signore di Siracusa mandarono la sua armata per racquistare la Sicilia: ma il Consiglio fu tardo, & importuno, però che già cominciando àrijorgere la viriu, & la fortuna de Romani, & Tendo l'impresa tentata con poche for Le, poco altro fece, che solleuare tumulti con maggiore danno de popoli, che si ribellarono da Romani, che beneficio de' Cartaginesi. Pareua ancora, che Annibale, quando hauesse prima cercato di congiungersi in lega con Filippo Re di Macedonia, le cui forte maritime erano molto potenti, & grande in lui il sospetto preso della potenta de Romani, & il desiderio d'assicurarsene, hauerebbe posto più sicuro fondamento à suoi disegni, & tentate, con maggiore speranta di buon successo le imprese contra Romani, le quali perche volse per ambitione di gloria troppo accelerar, v nne aruinarle. Restringonsi dunque le laudi d'Annibale dentro a' più angusti termini, ancora che il suo gran grido risuoni nella memoria d'ogni età così chiaro per la grande Za delle c se da lui tentate; & per li suoi primi prosperi fuce Mi; poiche si vede cessar quella villità, che da pri ripio apparina poterlo haner consigliato all'imprese d'Italia; Es resta solo à vedere se dal suo tanto arcitre, & da quella pronte Zza, con la

la quale s'arrischiana alla Fortuna delle battaglie, possa hauer si acquistata vera gloria. Chi misura le cose con la ragione, & con l'esperien La, trouarà, che appresso buon Capitano deue essere di maggiore momento la prudenza, che la forza dell'armi, il che ne'l medessimo Annibale si puote conoscere, poiche la pruden La di Quinto Fabio con sicurtà fece contra di lui, ciò che non haueano potuto fare l'armi adoperate con molto danno, & con maggior pericolo, da Flaminio, & Sempronio, & poco dapoi da Gaio Terentio tutti Consoli, & Imperatori de gli esserciti Romani; iquali hauendosi con temerità voluto arrischiare alli dubbiosi euenti della battaglia, rimasi vinti da Annibale, ridussero le cose della Republica Romana, quasi all'oltima disperatione. Quella laude dunque, che si dà ad Annibale, è di grande ferocità di animo contrai pericoli, come che per se stessa lo faccia degno di certa ammiratione: Tuttauia tale virtu trabocca facilmente nel vitio, & in luogo di laude d'ardire, apportanota di temerità. Ma quando ridurre si vogliano sotto a' più stretti, & più seueri termini di virtu, tan. to più si conoscerà, che hauendo Annibale ingiustamente presa questa guerra, & violati i patti, c'haueuano i Cartaginesi con i Romani, non può meritare

meritare vero nome di forte, non conuenendo tale virtu di forte Za, à coi cerca di mantenere una causa inginita: Et se pur deue Annibale gloriarsi delle rotte date a' Romani, conuerra riuseire minore la sua gloria, considerando, che egli babbia vinto Capitani di più oscuro nome, anti pur di minore esperienta, & virtu, che altri di loro, che mai intrauenissiro in grandi imprese; Es che alle sue vitterie fice la strada, non più la virtu sua, & de sun sidati, che l'ignoranta, temerità, & sopra il tutto la discordia de Capitani Romani, a' qua'i par ua, che per certa quasi fatale sciagura della Republica hauesse commillo à quel tempo le sue armi, & l'Imperio. Ma quando se gli secero incontra Fabio, Marcello, Scipione, truo le cose molto dinerse; & pur duracred re Annibale più presto, d'hauere a far con questi, o con si nili à questi, che con quelli, ò con similia loro, poiche con molto loro danno haucano i Cartazinesi nella precedente guerra prouato, quanto fusse il valore de Capitani Romani... Potea apprello considerare Annibale, quanto susse per riusciroli difficile l'ispugnatione di tante Città, Colonie di Romani, difese da Cittadini partecipi de'l nome, & del valore Romano. Macio dimostro poi l'esperienza, come prima egli co-

minciò à tentare l'ispugnatione delle Città, & che entrato nell'V mbria, & accampatosi intorno à Spoleto vi consumo molti giorni inutilmente; talche vedendo la grandissima disesa, c'hauena fatto una piccola Colonia de' Romani, s'auide, quanto fusse stato vano il suo disegno di poter far for La alla Città di Roma; & tutto che cadessero in potestà di lui molte (ittà principali d'Italia, ciò auuenne per la riputatione delle vittorie acquistate, dalle quali mossi diuersi popoli, & accommodandosi alla Fortuna de' vincitori, fecero volontaria deditione à Cartaginess, ribellandoss da Romani vinti. Ma il porsi ad assedij di Città apportaua tempo, & il tempo a' Romani, che erano incasa propria, prestaua facultà di ristorare le loro forte, & riduceua Annibale forestiero in molti incommodi, & necessità; talche viene da' . Scrittori affirmato, che quando dalla temerità di Terentio (onsole, che poi rimase rotto, & vinto, fu ad Annibale data facultà molto da lui desiderata, ma poco sperata di combattere; erano le cose di lui ridotte à tanta strette Za, & disperatione, che ne' suoi soldati scopriuasi manifesta deliberatione di rifuggire a'l campo de' nemici, & in lui medesimo animo volto à saluarsi con la suga, nauigando in Africa. Ma veniamo alla consideratione

deratione de'l fine di tutta questa guerra, perche ne dia più vero saggio de'l suo principio. Et quantunque si soglia dire, che l'euento sia il maestro de gli stolti; tuttania bene spesso anniene, che dal successo delle cose sia conosciuto ciò, à che prima non haueua potuto aggiungere alcun discorso, & il più vero ammaestramento è quello, che si prende dall'isperienza. Annibale dunque dopò hauere con varia, & incerta sorte, ma con granissimi, & certiffimi pericoli, tentato più volte l'euento di molte battaglie con Romani, fu costretto per obbidire, nontanto à commandaments de'l Senato Cartaginese, quanto alla necessità, d'abbandonare la Italia, & condurre le reliquie dell'essercito già grandemente diminuito nell' Africa, per soccorrere la Città di Cartagine, ridotta da Scipione in sommi pericoli, & co'l medesimo suo ardire, ma non con la medesima sua prosperità, venire co'l nemico à giornata: nella quale essendo rimasto il suo essercito distrutto, & perdutainsieme con quelle genti da guerra, che erano il neruo di quell'Imperio, ogni speranta di poter più mantenersi contra l'empito dell'armi Romane, fu finalmente terminata la guerra con nuoui patti, & con l'accordo, ma in effetto con l'vltima ruina della Republica Cartaginese, &

con la perdita della libertà, essendo ella rimasa spogliata di tutte le sue forze maritime; poiche tra l'altre grauissime considerationi, le fu imposto di douer abbruggiare tutti i suoi nauigi, che erano in grandissimo numero, volendo i Romani in tal modo assicurarsi, che non potessero i Cartaginesi tentare nouità. Ma, come si può passare questi gran fatti, senza qualche consideratione della grande variatione delle cose humane, & senta molta meraniglia della dinersa Sorte di queste due principalissime, & potentissime nationi? poiche i Cartaginesi, hauendo corsa tutta Italia vincitori, & spogliatone i Romani quasi di tutte le for Le dell'Imperio, quando pareua, che la loro Republica seguendo questa sua meravigliosa prosperità, fusse in breue tempo per montare ad vna suprema grande za, & Monarchia, da così alte speranze caderono in ogni estrema miseria, spogliati non pur della nobiltà dell'Imperio, ma della libertà. Et d'altro canto i Romani, che pochi anni adietro, riceunte da Annibale così notabili rotte de suoi esserciti, erano stati solleciti della salute della medesima Città di Roma, così presto montarono à tanta riputatione, & potenta, che cacciati i Cartaginesi dal possesso di tutta la Spagna, & poste le cose d'Africa in somma confusione, Q 2

fasione, gli costrinsero di riceuere da loro le leggi. Questa vittoria di Romani, fu quella, che apriloro la Strada facile alla Monarchia, alla quale peruennero dapoi in poco corso d'anni; conciosiache abbattuto l'Imperio de Cartaginesi, & accresciute à se stessi, per la ruina de gli altri, for-Le, & dominio, non fu poscia altro Potentato, che all'armi loro potesse sar lungaresistenta; & parena, che gli altri Popoli non sdegnassero di cedere, & vbbidire à quelli, à quali hauea ceduto la potenta de' Cartaginesi, & à quali stauasi tuttaiia la loro Republi. soggetta. Di questa tanta, & veramente meraviglio sa diversità di conditione, & di Fortuna, che sortirono queste Republi che ambidue grandi, & potenti, & per lo dominio, che tennero, & per la virtu de' suoi Cittadini, niuna altra se ne può addurre più vera, & più prossima cagione, che l'eccellen La de gli ordini militari, i quali presso a' Romani surono mevlio disposti, & intesi, che presso a' Cartaginesi; peroche da questi ne nacque, che adoperandosi presso Romani nelli carichi della militia tutti i Cittadini, abondasse lero più il numero di Capitani, & di soldati. Onde tutto che fussero più volte stati vinti da Annibale, potero però rimettere presto altri esserciti, & ripigliare nuone for Le; il che

che non potero fare i Cartaginesi, li quali hauendo hauuta vna rotta notabile à Zama, perche non haueuano altri soldati, ne altri Capitani, sotto gli auspicij de' quali si potesse tentare alle co-· se publiche migliori auuenimenti, rimasero in tut-.. to oppress, senta poter più solleuare le cose loro afflitte. Ma a' Romani vinti non mancò Fabio Massimo, Marcello, Claudio, Scipione, & altri molti, che s'adoperarono in quella guerra con miglior sorte, & maggiore seruitio della Republica, & de' medesimi Cittadini Romani, si che pote ella facilmente mandare il supplemento all'essercito, & riempire i luoghi de' morti nelle battaglie; il che procedeua dall'essere l'Imperio della guerra commesso à Consoli, il qual Magistrato non durando per più d'vn'anno, era à molti Cittadini prestata occasione d'acquistare esperienza delle cose militari, & gli altri tutti erano in modo obligati alla militia, che dopò finita la guerra Cartaginese, furono da sensori notati d'infamia, & depennati da libri publici quelli, che non haueano almeno per lo spatio di quattro anni seruito à quella guerra. Mai Cartaginesi hauendo per la potenza della fattione Barchina trasferita la soprema auttorità dell'amministratione dell'ar mi, in alcuni pochi Cittadini, come fu innanti

ad Annibale il padre di lui, & dopò in lui medesimo, & in Asdrubale suo fratello, morto, che fu questi in Italia nella sconsitta, c'hebbe da Claudio, & quello abbandonato dalla sua prima buona Sorte; & dalla riputatione, che dian Li haueuasi. acquistata; & per essere similmente la Republica. solita à valersi di militia mercenaria, perduto ne'l fatto d'arme di Zama l'essercito de' soldati veterani, non puote rifarlo de' proprij Cittadini, ne sostenere il colpo di quel caso auuerso. Queste, & così fatte cose intorno à questo gran fatto d'Annibale, & à questi importanti successi di guerra si ponno andare discorrendo, ma con ragioni più tosto probabili, che dimostratiue d'una sola, & certa verità. Tuttania queste stesse considerationi potranno prestare non inutili ammaestramentinelle ardue, &

amenti nelle ardue, & difficili resolutioni, per preuedere il fine, nel

quale siano per giungere le cose, che s'imprendono da' Prencipi grandi. Se fusse ben satto da' Romani, mentre Annibaleguerreggiaua contra di loro in Italia, portare la guerra in Sicilia, & in lipagna contra Cartaginesi, & in Macedonia, & in Grecia contra il Refilippo.

## DISCORSO SESTO.



R A le molte guerre, che fece il Popolo Romano, come niuna ve ne ha, che sia stata, nè più lunga, nè più graue di quella, ch'egli fece contra Cartaginesi, E principalmente, ne' tempi,

che fiori Annibale loro Capitano, così da questa principalmente si può traggerne nobile materia di discorsi, & viili ammaestramenti nelle cose di Stato. Mentre dunque stette Annibale in Italia, che su lo spatio di circa quantordici anni, secero i Romani la guerra in altri paesi ancora, cioè in Sicilia, in Ispagna, & in Africa contra i medesmi Cartaginesi; & in Grecia contra Filippo Re di Macedoni: ma, come la guerra veniua loro fatta in Italia, così suori essi furono di queste altre guerre primi auttori; il che dà occasione di non poca merauiglia à chi considera, & và bene essaminando questo loro consiglio. Egli pare, ch'essen-

eb'essendo i Romani assaliti in casa propria, da così potenti nemici, contra i quali vedeuasi per isperienza, che non erano le loro forze intere ben bastanti à far resistenza, non douessero prendere partito co'l dividere le medesime sue forze di rendere da se steffi la loro difesa più debole. Douendo dalli successi de' loro esserciti, che militau.1110 contra Annibale, dipendere la somma d'ogni cosa; come potenasi riputare vtile partito, volere con parte delle forte arrischiare tutta la Fortuna della Republica, cosa, che quando è portata dalla necessità, reputasi somma disauentura di quello Stato, à chi ciò adiuiene. Et perduta Italia, come standoui Annibale con grande essercito, rimaneua sempre esposta à tale pericolo, à che potena servire lo Stato, che s'acquistasse in Ispagna, o altroue, il quale da se stesso conueniua cadere? & con quale animo poteuano combattere i Capitani, & i soldati Romani in altri paesi, vedendo il loro proprio ardere dalla guerra; le case, le facultà, tutte le cose loro esposte à g'i slumi pericoli? talche, oue combattendosi contra Annibale, essendo gli animi di tutti accesi, non pure da l'obligo de'l sacramento militare, Es dalla carità verso la Patria, ma dall'amore, che ogn'uno potentissimo, & naturaliffimo

ralissimo delle cose proprie, uno valeua per molti; così fuori l'inquiete, & sospensione d'animo, per lo dubbioso stato, in che lasciauano tutte le cose loro carissime, tenendogli afflitti, & sospesi, non permetteua, che molti ne'l combattere valessero per un solo; chi può laudare il lasciar crescer il pericolo nelle cose proprie, per speranta d'acquistare l'altrui; se gli esserciti de' Romani si fussero già trouati in altra Prouincia, & impiegati in altre imprese, veggendosi venire adosso vn tanto nemico, ogni ragione consigliaua à douer richiamarli in Italia; perche la virtu unita è più potente, & più forte, per tenere lontane le cose nociue; così veggiamo ne nostri corpi per virtù della maestra Natura auenire, che quando il cuore si sente offeso, ricorrono à lui tutti gli spiriti, per conseruarlo, come parte più nobile, da cui dipende la vita. Era Annibale potentissimo nemico, formidabile per l'eccellenti sue virtu, & disciplina militare, & per le molte for Le, che conduceua seco; & pur a questo tempo si disarmaual'Italia, si prinana de' suoi più valorosi (apitani, & de' megliori soldati; qual cosa hauerebbesi da' Cartaginesi più potuto desiderare; per la prosperità d'Annibale; che vedere i due Scipioni, Gneo, & Publio, in cui soli per auentura

in tanto pericolo della Republica potena riposare la speranta della sua salute, mandati in lontanissime parti, donde non poteuano, ne anco nelli casi estremi ritornarsi à prestarle soccorso: se hauesse Annibale hauuto animo di leuarsi d'Italia, non era questa divisione di forze, & privatione de' più eccellenti Capitani potentissima ragione, per faruelo fermare: & quale consiglio era questo; mentre la Republica ritrouauasi constituita in tanto trauaglio, & pericolo, c'hauea da pensare à conciliarsi d'ogni parte amici, volere farsi altri Prencipi, & Popoli nemici, come conueniua succedere, mettendosi à trauagliare con l'armi la Spagna; onde veniuansi à sdegnare gl'animi di quella natione, & à concitarsi contra altri Prencipi d'Africa, amici, & confederati di Cartaginesi; & essendo stata per l'adietro da altri Prencipi, & Popoli haunta sospetta la potenza, che già molto cresceua de' Romani, pareua, che la conditione di quei tempi portasse, che tali pensieri fussero per allhora, quanto più si potesse, dissimulati, per non accrescere contra di se l'odio, & l'inuidia; convenendo ogn'uno tener per fermo, che se in tali calamità, & pericoli voleuano i Romani trauagliare altri Paesi, con la guerra, quanto prima fussero stati liberi da'l trauaglio

uaglio d' Annibale niuno Stato, niuna Prouincia sarebbe rimasa dall'armi loro sicura; ilche, Es in Italia presso à quelli, che poco amauano la tanta grandeZza della Republica, & molto più presso le nationi esterne, faceua la causa de Romani peggiore, & megliore quella d' Annibale; Onde i Francesi, che prima eransi opposti ad Annibale, quand'egli paso in Italia, fauorirno dapoi per tali rispetti Asdrubale suo fratello, quando passo per il loro paese co'l soccorso, anti molti di loro eransi congiunti co'l campo di lui, Es haueuano seguito in Italia le Insegne Cartaginesi, per sostentare insieme con loro la guerra. Se i Romani non si conosceuano potenti di sostenere Annibale in Italia, oue effi haueano ogni commodità, & egli come forestiero mancaua di tutte, E5' solo per for La d'armi conueniua procacciarsele, qual ragione douea persuaderli à douere ne'l medesimo tempo mantenere nella Spagna la guerra, la quale à loro conueniua essere altrettanto graue, & incommoda, quanto à nemici era commoda, & opportuna, & per essere quella Prouincia à loro vbbidienZa, & dinotione, & per la vicinità della Città di Cartagine, & per la facultà, che loro prestaua il mare di tenere somministrate à suoi tutte le cose necessarie à sostenere

la guerra, la quale nella propria casa si può sen-Za dubbio fare con maggiori for Ze, & commodità; così i Cimbri dopo hauere nella Gallia, date a' Romani molte rotte, furono da loro superati in Italia: fannosi ancora le guerre incasa con minor pericolo, per la facilità del rimettere l'essercito ne casi aduersi delle battaglie. Così i Romani più volte vinti da Annibale, mantennero, & solleuarono la loro Fortuna abbattuta; & i Vinitiani assaliti in casa da Genouesi, per la commodità, c'hebbero di porre insieme tutte le loro for Le, non pur sostennero, ma distrussero gli assalitori, li quali erano fin nelle lor lagune penetrati, & fermati nella Città di Chioggia. Ma Se appresso sarà considerato lo stato particolare, nel quale ritrouauansi à quel tempo i Romani, sì vedrà, che tutte le cose loro erano poste in molto disordine, & sconsigliauano à scemare, non ad accrescere, co'l prender nuoue guerre, nuoue spese, era diminuito assai l'erario publico, per la prinatione delle ordinarie rendite di tanti luoghi, che in Italia teneua occupati Annibale, & perche cio, che nella Sicilia, & nella Sardigna possedeuano, conueniua cessare dalle ordinarie, Es grosse contributioni; per esser i popoli soggetti a' Romani tanto affaticati per le continue guerre,

che appena trouauansi bastanti à mantenere quei pochi soldati, de quali haueano per la loro difesa bisogno, non che atti à poter somministrar i denari per altri esserciti; così appunto raccontano gli Scrittori, aggiungendo altri appresso, che à tanta strettelza fussero allhora le cose de Romani ridotte, per volere ad un stesso tempo in diuersi Paesi mantenere tanti esserciti, che scriuendo i Scipioni al Senato, di non poter più mantenere i soldati, fatti di tutte le cose bisognosi, fu la Republica costretta di ricorrere à mendicare aiuto da coloro, che ne publici datif haueano per lo passato fatti molti guadagni, per prouedere con spesa prinata di paghe, & di vettonaglie all'essercito, con essempio forsi di molta sarità verso la Patria, poiche à tale necessità era condotta, ma insieme di mal preso consiglio, & di non molta prudenza di quelli, che ne l'haueuano à ciò condotta; erano appresso in modo debilitate le for-Le de' Romani in Ispagna, che conuenne Gneo Scipione contra il costume Romano valersi di grandissimo numero di soldati di quelle nationi, per riempire il suo essercito; ilche gli su cagione per la fraude vsatagli da quelli barbari, di riceuere vna notabile sconfitta, nella quale egli stesso ancora vi lasciò la vita; potenasi peranentura

da principio riputare viile partito assalire gli Stati de Cartaginesi, per far pruoua di leuare Annibale d'Italia; ma poiche l'isperien La dimostraua il contrario, come si può laudare l'hauersi accresciuto il pericolo nella propria casa, per portarlo nell'altrui; erano già otto anni, che Gneo Scipione militaua nella Spagna, & già molto tempo anchora con varia fortuna trauagliaua Marcello nella Sicilia, quando Annibale tuttauia tratteneuasi cosipotente in Italia, che partito con tutto l'essercito da Capua andò ad assalire la stessa Città di Roma, oue ogni cosa era piena di tumulto, & di confusione; & se la buona sorte de Romani, non saluaua la Città, mandando dal Cielo gran furia d'acqua, & di tempesta, che ritardo quel primo assalto d'Annibale, potena essere spedita ogni speranta di salute d'una tanta Republica. In così estremo pericolo dunque, nel quale si guardauano, con incerte Za grande di buon successo, le porte, & le mura stesse di Roma, chi non desideraua la presenza di Marcello, & delli due Scipioni, & delle genti, che militauano in Sicilia, & in Ispagna? le quali, caduta la Città di Roma, conueniuano rimanere preda de' nemici, bastando la sola fama, & riputatione di tanta vittoria à far ritornar in un punto

punto all'ubbedien La de Cartaginesi tutto ciò, che da' Romani nel corso di molti anni era loro stato occupato: all'incontro, se tanti Capitani, & tante genti da Guerra di Romani consumati in cosi lunghe Guerre più lontane, sì fussero ritrouate tutte insieme vnite in Italia, come hauerebbe potuto Annibale sostenere lungamente tanta Potenta; fu grande il primo impeto dell'essercito de Cartaginesi, quando passo innanti, tanto che la fortuna de' Romani conuenne per all'hora cedere, & chiamarsi vinta, hauendone hauute importantissime rotte, Mà cominciando questa à mutarsi, & à fiaccarsi la virtu de Soldati Cartaginesi, corrotti nelle delitie di Capua, onde n'auuene, che poi lungamente si fermasse Annibale in Italia senta fare alcuna cosa molto notabile, ogni ragione persuadeua, che quando egli da tanti Capitani Romani, & da tante for Le fusse stato vrtato douesse essere costretto à dipartirsi d'Italia; & partito lui, & allontanati dalla propria casa i pericoli, trouandosi eglino una militia esperta, & valorosa, & hauendo grande riputatione acquistata per la vittoria, sarebbe poi à Romani più sicure, & più facili riuscite quell'imprese, ch'essi hauessero voluto prendere, o contra d'altri, ò contra medesimi Cartaginesi, nelli lor Stati;

stati; & l'ifperien La dimostra assai chiaro, che le cose d'Italiahaueano finalmente à dar la regola à tutte l'altre; & che da successi di quella conneniua dipendere la somma di tutta la guerra, poiche non poterno mai con niun suo sforzo i Romani cacciare à fatto della Spagna i Cartaginesi, se non dopò la rotta datta dal Consolo Claudio ad Asdrubale Fratello d'Annibale, per la quale essendo scemata la potenza, & la fortuna de Cartaginesi in Italia, pari effetti ne seguirno ancoranella Spagna: Ma più importante per auuentura si potra stimare la guerra presa da Romani contra Filippo Re di Macedonia, nel tempo, che pur ardeua l'Italia dall'Incendio della guerra Cartaginese; conciosiache Filippo era Prencipe grande, & haueua non difficile modo per la vicinanta della Grecia, & de' Popoli di quella suoi amici, & confederati, di trauagliare le cose de' Romani; & quantunque hauesse Filippo dimostrato contra la Republica di Roma animo mal affetto, poiche hauea prima mandati suoi Ambasciatori ad Annibale à trattare di congiungersi con lui in confederatione contra Romani, & dopo assalite, & prese le Città d'Apolonia, & d'Orico, per hauere, com'era sospettato maggiore opportunità d'offendere i Romani; tuttaura

tauia pareua, che la presente conditione di cose, douesse consigliare, anti à dissimulare l'ingiurie, & il sospetto, che co'l volere importunamente vendicarsi di quella, & assicurarsi di questo, metter le cose loro in maggiore pericolo, facendosi certo, & aperto nemico chi era fin'allhora dubbioso, & celato; & il tempo potena aprire loro la via di farselo amico, & ridurlo nelle sue parti; alle quali sapeuasi, ch'egli haueua prima hauuta da se stesso molta inclinatione d'accostarsi: ma la tanto prospera Fortuna d'Annibale mettendogli gelosia, & spauento delle cose sue proprie, ne l'hauea diuertito: & i Consigli, che apportano vn certo danno, non si deuono prendere per speranza di euitarne vn'altro più lontano, & più incerto, quando, chi deue vsargli si troua in tale stato di deboleZza, & dipericolo, che un nuouo, & anco picciolo incommodo à gli altri aggiunto, sia bastante di porlo in ruina, alla quale conditione di cose erano à tali tempi i Romani. Nondimeno dall'altro canto l'auttorità de'l nome Romano per se stesso, è cosa di grande momento, ma in tanto maggiore ancora, in quanto, che l'isperien-La de'l fatto, comprobo per buono il consiglio de' Romani; conciosiache, non altrimenti si traggesse Annibale d'Italia, che co'l molestare le cose d'Africa,

d'Africa, & porre i Cartaginessi in quei medesimi trauagli, & pericoli, ne' quali essi haucano cercato di tenere inuolti i Romani. Considerauano essi dunque, che hauendo Annibale dimostratatantaconstanta, & virtu di condurre così numero so essercito di varie nationi in Italia, & ha uendo a'l suo ardire trouata, come suole dir si per compagna la Fortuna, rimaneua la speranta de'l superarlo, principalmente ripostane l'farlo da se stesso andar distruggendo, & cadere consumato dalli suoi proprij incommodi: & tale maniera di querreogiare, vsata da Fabio Massi mo, hauca sal uata, & ristorata la Republica; la quale i diuersi consigli d'altri sapitani, con volere commettersi alla sorte della battaglia, baueuano quasi posto in ruina. Hora dunque per conseguire un tale intento, era necessario tenere le forze de Cartaginessin modo altrone occupate, & dinertite, che prestar non potessiro soccorso alle cose d'Annibale in fralia ; che se tanti esserciti di Cartaginesi, quanti disfecero i Scipioni in Ispagna, fussero potuti passare liberamente in Italia, l'hauerebbono innondatain modo, che datanta tempesta non era alcun scampo alle cose de' Romani. Questo stesso consiglio su seguito da Vinitiani, quando siritrouauano co'l nemico in casa, & ne' stessi pericoli,

coli, & disordini, per la rotta hauuta da' Genouesi, ne' quali era la Città di Romaridotta, dopò la rotta di Canne: conciosiache si congiungessero essi in confederatione con Bernabo Visconte Duca di Milano, & fatto un sommo sforzo, mandarono molta gente contra la Città di Genoua, tenendo in modo trauagliate per terra le cose loro, che tennero diuertiti quei soccorsi, che per altro sarebbono stati mandati a' suoi, c'haueuano occupata la Città di Chioggia;i quali non souuenuti da altri, & combattuti, & assediati dall' Armata Vinitiana, di vincitori rimasero vinti, & caderono tutti in potestà de Vinitiani. Oltra ciò era da' Romani hauuto in consideratione, che nelle guerre, che si faceuano in Sicilia, & in Ispagna, eraui per loro questo grandissimo auantaggio, che non si combatteua con Annibale Capitano di singolar valore, & senta alcun pari: istimauasi appresso, che nelle guerre, che erano fatte fuori d'Italia, poteuano i Capitani, & esserciti Romani fare pruoua più sicuramente della virtù, & fortunaloro, come anco più volte fecero, percioche perdendo in casa altrui, non perdeuano altro, che quelle genti, che lor toglieua la sorte della battaglia, ma vincendo, acquistauano stato, & paese de'l nemico, come appunto loro aunen-

ne in Isbagna, per la quale ragione tornando lor dannoso il combattere in Italia, riuscina più vtile consiglio ad vno stesso tempo l'andare temporeggiando contra Annibale in Italia, & combattere con Magone, Asdrubale, & altri Capitani Cartaginesi in Sicilia, & in Ispagna. Onde le perdite d'ftalia erano ristorate da gli acquisti della Spagna, la quale prima di tutti gli altri paesi furidotta in Provincia, & allargo molto i confini dell'Imperio Romano. Ma, se il mare fusse à Cartaginesi rimaso aperto, & sicuro, come sarebbe auuenuto, se i Romani abbandonati gli apparecchi dell'armata, non hauessero proueduto alle cose della Sicilia; facilmente si sarebbe potuto ad Annibale tenere da Cartagine somministrate le cose necessarie, per rinforZare l'essercito; onde niuna parte d'Italia ne veniua à rimanere sicura dall'impeto di colui, il quale, non aiutato, ne soccorso hauea potuto tuttauia mantencre così lungamente l'essercito, & tentare tante imprese. Si stettero i Scipioni in Ispagna alcuna volta perlunghissimo spatio, fin di due anni con giusto essercito in campagna, senta fare impresa: Ma però istimauano di fare assai, perche così tratteneuano Aschrubale Capitano d'auttorità, & divalore, perche non potesse, come sapeasi, ch'egli

ch'egli andaua disegnando, passare con nuouo essercito in Italia à congiungersi con Annibale, il che fece egli dopò la morte de' Scipioni, & la ribellione di molte Città della Spagna; mouendo ancoi Cartaginesi à fare un sommo sforzo, il vedere già perduta Siragosa, & Capua, che l'una, & l'altra era capitata in potere de' Romani: onde non prestandosi aiuto ad Annibale, rimaneuano perdute le fatiche, & gl'incommodi, per tanti anni sostenuti in Italia. All'incontro i Romani perseuerando nella medesima lor prima sentenza, morti i due Scipioni, mandarono in Ispagna Publio Scipione, per trattenere la passata d'Asdrubale, diuertendo le forze, ch'erano destinate al passare con lui in Italia, co'l tenere trauagliate le cose de Cartaginesine loro proprij Stati. Ne segue anco per regola generale, che ciò, che ad un de nemici gioua, conuenga all'altro nuocere. Onde, se à Cartaginesse vedeasse riuscire vtile il fare la guerra in Italia, & lontana dalla loro propria casa, questo medesimo conueniua essere a' Romani dannoso. Ma, poiche non poteuano più essi essere i primi assalitori, essendosi Annibale con tanto impeto spintosegli à dosso, era ragioneuole, che vsando almeno in quanto poteuano i Romani l'istesso consiglio, andassero ad assalire gli Stati

stati de Cartaginesi. Leggesi anco, che'l medesimo Annibale, stands sempre in quel parere, c'haueua vna volta seguito; ritrouandosi ne'l tempo del suo essilio presso Antioco, mentre egli trattaua de'l muouere la guerra à Romani, lo persuadeun à passare quanto prima, & quanto più potente egli potesse in Italia, affirmando, che ogni altra impresa gli riuscirebbe vana, mentre fusse pacifica, & queta l'Italia, donde era a' Romani somministrata facoltà di mantenere fuori ogni lunga, & graue guerra. Questo medesimo dunque, per li medesimi rispetti diversamente considerati, doueuano consigliare i Senatori, & i Capitani Romani nella guerra Cartaginese, cioè, che non fuse da lasciare i nemici queti ne' loro stati, siche liberi d'ogni pensiero di difendere le cose proprie, potessero volgere più liberamente tutte le forze de'l loro Imperio ad opprimere l'Italia, & la stessa Città di Roma; & se da principio hauessero preso la risolutione, che secero poi per consiglio di Publio Scipione, il quale dall' Africa vinta, prese ancoil nome d'Africano, di fare più d'appresso a' nemici la guerra a' Cartaginesi, forsi piu presto hauerebbono liberata l'Italia da tanti trauagli, & pericoli, ch'ella sostenne, per la lunga dimora d' Annibale: ma oltre ciò può dirsi, che molte

molte cose astringessero, ò almeno inuitassero i Romani à l prendere queste guerre, la Sardigna fu prima assalita da' Cartaginesi con quelle for-Le, ch'erano appunto destinate per l'Italia a'l soccorso d'Annibale, onde conuenne à Romani volgere in quella parte i loro Capitani, & iloro esserciti, non pur per difendere, & mantenere quell'Isolatanto importante alla Republica, ma perche in essa si difendeua la salute dell'Italia, tenendo lontana tanta gente da guerra, la quale libera da quell'impresa, staua in punto per assalirla, & riusci anco felicemente tale consiglio; però che Quinto Fabio diede in Sardigna una cosi notabile rotta a Cartaginesi, che ne perderono circa quaranta mila de' suoi soldati. Ma alla guerra fatta in Sicilia diede occasione la morte di Hierone Tiranno di Siracosa, & i moti grandi di quell'Isola, per li quali comprendeuasi, che quando questi loro disegni non fussero stati interrotti da' Romani, quella grande, & famosa Città sarebbe capitata in potere de' Cartaginesi, connotabile danno de Romani, i quali per questa stessa cagione haueano (aiutando i Ma mertini) presala prima guerra (artaginese, giudicando; che, se si fussero i Cartaginesi assolutamente insignoriti della Sicilia, sarebbe questa Stata

stata una scala per passare in Italia; ma ciò à questo tempo sarebbe poi tornato d'incommodo tanto maggiore, quanto che per li luoghi acquistati da Annibale in Italia, poteuano inessa ritrouare più facile, & più sicuro ricetto; oltre ciò al musuere l'armi contra Cartaginesi nella Spagna, & a'l tenere diuertite le loro forZe, concorrena ancora per inuitarne i Romani, il rispetto della mala satisfattione; la quale intendeuasi essere in quella Provincia de l'dominio, Es gouerno de' Cartaginesi; & l'inclinatione verso i Romani, il che grademente facilità quelle imprese, con molto ardire tentate, & fornite con grande prosperità. Era anco stata prima origine di queste guerre in Ispagna la Città di Sagonto, la quale lasciare in potestà de Cartaginesi, si che in ogn'altro buon euento potesse parere, che hauessero perduto la causa principale in quella contesa, stimauasi non conuenire alla grande Za, & generosità Romana; ne però uenne lor prima fatto l'acquistare Sagonto, che dopò otto anni di guerra, fatta nella Spagna, quando l'altre cose de' Romani cominciauano già molto à prosperare; quasiche l'impresa di Città, ch'era stata principio di tante guerre, fusse anco riseruata per fornirle. Queste, & altre simili ragioni addur

addur si ponno le guerre prese contra Cartaginesi; ma quella, che fu mossa à Filippo, si può dire, che nascesse an Lida necessità, che da libera elettione; conciosiache Filippo già quanto à lui risoluto di seguire la fortuna d'Annibale, sperandone larghissimi premij, più volte hauea già mandato à lui suoi Ambasciatori à fermare tra loro vna confederatione; onde i Romani giudicando meglio preuenire il nimico, che effere da quello preuenuti, gli andarono improvisamente adosso con l'armata, & con l'essercito, con grande speranta d'opprimerlo, benche non riuscisse loro appunto il disegno, ma dapoi continuarono contra di lui la guerra nella Grecia, eccitati dallimotigià suscitati in quella Provincia da gli Etoli; & conoscendo, che quando essinon vi si sussero interposti, conueniua la Grecia, ouero cadere in potestà di Filippo, & con la sua caduta veniuansi grandemente ad accrescere le forze d'un nemico de'l Popolo Romano, già per se molto formidabile; ouero ricorrere, come già a' Romani era da Greci protestato, à gli aiuti de'l Re Attalo; & cosi permetteuasi il farsi lor vicino vn'altro Re già potente nell'Assa, che in altro tempo potesse tranagliare gli stati della Republica; & la virtu de' Romani su sempre tale, & tantas

ta, che non lasciandosi abbattere da alcuna auuer sità, mai dimostro d'istimar tanto i pericoli presenti, che non hauesse anco insieme risquardo à quelli, che succeder potessero, & farsi maggiori ne'l tempo auuenire; Es questo forse più, che altro diede grande argomento della potenZa, & valore de' Romani; poiche, quando essi possedeuano ancora poco stato, & per li tanti aduersi successi nelle battaglie fatte con Annibale, & per le solleuationi de popoli lor amici, & confederati, crano ridotte le cose loro in somma dissicultà: nondimeno eleggessero di mantenere ad vno stesso tempo in quattro Regioni diuerse la guerra, cioe, in Italia, in Sicilia, in Ispagna, & in Grecia, & potessero reggere à tutte : & per certo eranon men ville, che generoso tale consiglio, poiche à chi vinceuai Romani in alcun luogo, non rimanena speranta di spegnerli, poiche restauano loro altri esserciti, & altri Capitani valorosi da poter softenere, & far risorgere la loro Fortuna: T'alche le cose dianzi addotte, per trouare argomenti, con i quali a tale lero risolutione si potesse dar biasimo, potranno perauuentura bauer luogo in quei stati, & con quei Prencipi, oue non sia viriu, disciplina, & potenta pari, o simile à quella, che fu ne Romani: ma in loro, ò in Simili

simili à loro non sono quei rispetti d'alcuna forza: E l'esperienza stessa co'l felice successo della somma di queste guerre, viene quasi à confirmare, E comprobare i consigli, con li quali esse furono amministrate.

Se la distruttione di Cartagine fusse l'origine della ruina della Republica di Roma.

## DISCORSO SETTIMO.



ARTAGINE Città chiara, & famosa, & per l'Imperio, che tenne nell' Africa, & nella Spagna, & per esfere stata lungamente nella gloria emula della Republica Romana, conuenendo fi-

nalmente cedere, ò alla più eccellente virtù,ò a'l più felice genio de' Romani, non pur fu fatta sua tributaria, ma fin da' fondamenti arsa, & distrutta. Erano i Cartagine si più volte stati vinti in battaglia da' Romani, & imposte loro seuerissime leggi, ma non erano però mai stati ben domati quegli animi indomiti, & feroci, anzi cominciando dopò la seconda guerra Cartagine se ad innalzarsi di pensieri, & di forze, teneuano T 2 traua-

trauagliati gli amici de'l Popolo Romano, & contrai patti eransi posti à nauicare con legni armati su'lmare. Però trattandosi queste cose ne'l Senato di Roma, furono dette varie sentenze, intendendo altri, che ruinare à fatto si douesse la Città di Cartagine, poiche altrimenti non poteua dall'ingiurie, & da' trauagli afficurarsi la Republica di Roma; & tra questi fu molto ardente Catone, il quale, portati ne'l Senato alquanti fichi fre schi, raccolti in Cartagine, mostraua li pericoli sempre loro imminenti, per la vicinità de nemici: ma altri per lo contrario faticandosi, cercauano di mostrare, non esser buon consiglio l'estinguere à fatto i Cartaginesi, & principalmente Scipione Nasica, huomo di grande auttorità sconsigliaua molto da'l venire à tale risolutione, mouendolo (come dicea) non la pietà de l'nemico vinto, mail beneficio de suoi medesimi Cittadini, a' quali temeua; che leuato il timore dell'armi Cartaginesi, fusse per apportare l'ocio, & la quiete molti, & grauissimi mali. Onde ne passò poi in certa opinione, & detto commune, CHE la destruttione de' Cartaginesi affrettasse assai la ruina di Roma: & Salustione'l principio della sua historia della congiuratione di Catilina, descriuendo i corrotti costumi di quei tempi nella Città di Roma, pare, che assenti, che Cartagine ruinata; dando occasione, che in Roma s'introducesse l'ocio, & le delitie, più nuocesse alla Republica, che non haueua fatto tenendola in guerra, mentre ella fioriua nell'armi. Non dimeno à tale opinione si trouano altre considerationi contrarie, per le quali si può conoscere, che non l'ocio, & la pace, ma il continuo versare su l'armi,& nella gnerra fusse più vera,& più prossima cagione delle discordie ciuili, & della mutatione di quel gouerno. Questa cosa fomentò l'ambi tione nell'animo de' Cittadini, questa immoderatamente accrebbe la loro potenza; questa finalmen te diuise la Città, & la ridusse con la discordia all'ultima ruina. Et, come si può dire, che la Città di Romaruinasse per la pace, la quale non gusto mai? Siche nello spacio di seicento ottantacinque anni, quel famoso Tempio dedicato da Numa Pompilio à Giano, perche hauesse ne' tempi di guerra à restare aperto, & chiuso nella pace, due sole uolte fu ueduto chiuso, l'una dopò finita la prima guerra Cartaginese nel consolato di Tito Manlio, l'altra ne' tempi d' Augusto dopò superato in battaglia na uale Marc' Antonio. Così furono sempre i Romani, & più de gli altri i più valorosi, molto nemici della quiete, non tanto per procacciare a'l publico Imperio, & for Le maggiori, quanto per accrescere

à se stessi gloria, & potenta. Però d'una guerra si faceua nascerne vn'altra, sent a saper mai trouare alcun termine, ne'l quale hauesse la Città à godersi vn'ocio honesto, & ciuile: & à quelli, che andauano Capitani de gli esserciti, ò godendo essi di continuare nell'Imperio, è pur portando così l'occasione, per finire le guerre principiate, veniua spesso confirmata la Provincia, & l'auttorità d'amministrare la guerra, come appunto si fece nella seconda guerra Cartaginese, nella quale. fu à Scipione Console, che militaua nella Spagna, prolungato il tempo di stare nella Prouincia con l'imperio, perche potesse finire l'imprese cominciate; il che similmente fu fatto in Fabio nelle querre sostenute in Italia contra Annibale, & in altri per altre occasioni; cosa, che fatta contra la forma delle leggi, benche con qualche beneficio publico per le cose d'allhora; apporto nell'auuenire grauissimi disordini. Così Mario, mentre ancoraritrouauasi fuori alla guerra contra Giugurta, non potendo, per esser egli absente, & in tempo di contumacia, esser eletto à quel Magistrato, fu creato Console, & fatto Capitano contra i Cimbri. A Cesare mandato à guerreggiare nella Francia, dopò bauere gouernato per cinque anni gli esserciti, fu prolungato l'Imperio per altret-

altrettanto tempo: ne di questo ancora contento essendo auezzo a'l dominare, dimandaua a'l Senato di potercontinuare fuori di casa, & ritenersi l'essercito; alche non volendo il Senato assentire, tardi s'oppose alle voglie di lui, quando egli per la continuatione nell'Imperio militare, cragià diuenuto tanto grande, & potente, che poco stimò l'auttorità de'l Senato, & l'esser dichiarito nemico della Republica. Maconsiderancio la prima origine delle discordie ciuili, oue, & come nascesse lo studio delle parti, che infetto di pestifera corrottione gli animi de' Cittadini, conosce si, che non fu ciò certo ne'l tempo dell'ocio, ò nella Città, & per occasione di cose ciuili, ma ben ne'l Campo, & tra le armi, & quando la Republica era tuttauia in grandissime guerre occupata. Conciosiache Ma rio ebro d'appetito di gloria militare, non potendo sopportare, che questa gli fusse, ò leuata, ò diminuita da Silla, come stimana annenirgli per le cose felicemente à questi successegli nella guerra contra Giugurta, il quale essendogli viuo capitato nelle mani, dauasi à lui la gloria, d'hauer quella guerra fornita, comincio à pensare di stabilire in semaggiore grande Laco'l farsi partiali molti dell'ordine de' Cauallieri, & de'l Popolo, & sfacciatamente, prima con denari corrompendo i Cittadini,

Cittadini, & poscia con aperta forza d'armi; facendo à se deliberare il Magistrato, & l'Imperio della guerra, come fece nello stesso Consolato, Es ne'l Proconsolato contra Mitridate. Della grandella di costui spauentati i Nobili per l'auttorità, & credito, che egli teneua presso a' soldati, accrebbero immoderatamente la potenZa di Silla, nemico di Mario, talche finalmente si venne all'armi, & allo spargimento del sangue ciuile; Machinonsà, che Cesare mosso più dal desiderio della propria grande Zza, che da'l parentado, che teneua con Mario, suscitasse, & mantenesse in Romala fattione di lui; & che la sua poten-La crescesse, non nell'ocio, & ne'l foro, manella militia, & nel campo? onde per la medesima cagione, per la quale poco prima era stato innal ato Silla, conuenne il Senato far grande Pompeo sopra quello, che portaua lo stato di un gouerno ciuile; talche tutta la Città rimase divisa, & con quell'armi, per le quali, benche prese, & essercitate contra nemici, era stata data occasione alle prime contese tra particolari Cittadini, si conuenne ferire la medesima Republica, che si staua tra loro ne'l meZo; si che leuatole lo spirito suo vitale della libertà, cadde giuqulata da quelli medesimi, ch'ella hauca più de gli altri fauoriti,

& fatti grandi. Ma l'altre tante corrottioni de costumi di quei tempi, onde nacquero, saluo, che dalli tanti prosperi auuenimeti della guerra, per la quale i Cittadini grandemente arricchiti, & insu perbiti, non sapeuano più accommodarsi a'l viuere con parsimonia, & vgualità ciuile? Et di Ce sare siracconta, che con denari acquistatinelle guerre tenesse corrotto il Popolo Romano per disporlo a conferire a sua voglia i magistrati ne gli amici, & partiali di lui. Per tali rispetti Licurgo sauio Legislatore hauendo la mira di fondare in Sparta un gouerno di molto tempo, benche vi introducesse gli essercitij militari per rendere i Cittadini sufficienti alla difesa della Patria; ordino in modo la Città, che ella non hauesse per guerre esterne à crescere molto di Potenza, & d'Imperio. Ma, perche la Republica di Roma non era ordinata alla pace, però non seppe mai ritrouare, & godersi vno stato pacifico, & quieto. Come dunque si verifica questo, che l'ocio, & la pace apportasse à quella Città la sua ruina? come poteua dubitare, che l'armi sue hauessero a rimanere ociose, se voleua hauere il Mondo tutto per nemico, & come disse Mario a Mitridate; chi non voleua riceuere le leggi da' Romani, bisognaua pensasse di farsi più potente di loro? Talche il

consiglio, che dana a' suoi Romani Scipione di non ruinare Cartagine, poteua per altro esser buo no, perche questa conseruata accrescesse alla loro Republica quella gloria, della quale molti suoi valorosi Cittadini si mostrarono grandemente desiderosi, cioè d'hauere perdonato facilmente a' nemici, quando si bumilianano, come all'horai Cartaginesi fatto haueuano, hauendo non pur con somma humiltàrichiesta per suoi Ambasciadori la pace al Senato, ma dato numero grandissimo di Statichi de' principali suoi Cittadini, & quantità grandissima d'armi a Scipione, per assicurare : Romani, che essi sussero per osseruare i patti. Et in uero la distruttione di quella nobile (ittà fu cosa dinersa dall'ordinaria generosità de' Romani, i quali soleuano à quei medesimi, con chi haueuano guerreggiato, dopò le vittorie concedere le Città, & i Regni, facendo in ogni parte Re, & Popoli, ò tributary, ò confederati de'l Senato, & Popolo Romano. Ma che per timore di consumarsi nell'ocio, & douere per esso nodrire i disordini ciuili, hauessero adastenersi dal spegnere questi antichi nemici del popolo Romano, non vi si vede ragione alcuna. Quanti anni passarono dalla seconda alla terla guerra Cartaginese? & pur quando rima se la Republica di Roma ociosa da guerre esterne; benche

benche questi suoi nemici non si facessero sentire, finita appena l'ultima guerra Cartaginese, non si cotinuò à guerreggiare in Spagna co Numantini per spatio di quattordici anni? Et a quei tempi si può dire, che fussero ancora angusti i termini dell'Imperio di Roma, rispetto alle cose, che ne seguirono poi. La Francia, che all'hora abbracciaua maggior numero di Prouincie, che hora non fà, non era ancora domata, an li la difficoltà, & lunghella di quella guerra, tirando seco la proroya dell'Imperio, poiche Cesare per finirla comandò per dieci anni continui à gli esserciti, accrebbe assai quei disordini, per li quali finalmente ruinò la Republica. Manell' Asia quanto allargo Pompeo i termini de'l Romano Imperio? di quanti Re vinti, di quante Prouincie soggiogate fece il suo trionfo? l'Armenia, la Cappadocia, la Media, Iberia, Siria, Arabia, Fenicia, & altre nationi sotto gli auspicij di questo solo Capitano furono domate dall'armi Romane. Pare cosa maravigliosa, & pure la raccontano scrittori di verità, che nouecento Città fussero da Pompeo fatte suddite, & tributarie dell'Imperio di Roma, & poco meno, che altrettante da Cesare. Et chi ben consider a trouarà, che nell'età; che segui alla distruttione di Cartagine, siorirono

i Capitani Romani più eccellenti, & di maggiore grido. Non mancò dunque à Roma, ne la facoltà, ne la volontà d'essercitare l'armi; lascio tante guerre, samose, se non per la grande Za de gli acquisti, almeno per altri gravi accidenti, & se non per le forze, almeno per la sagacità de'Inemico; quella di Tigrane, di Mitridate, & di Giugurta, tante altre, che fece il Popolo Romano, oue non concorreua il nome già all'hora quasi spento de Cartaginesi. Ma quando fusse riuscito vero, che la Republica di Roma, distrutta Cartagine hauesse hauuto à constituirse in ocio cotanto nociuo alla sua libertà, se il Consiglio di Scipione douearinscire buono, & leuare quei mali, che egli temeua alla Republica, non pur non era da disfare Cartagine, ma da lasciar crescere la sua Poten-La, perche per gli essempi delle cose narrate si vede, che la guerra, per se stessa non hauca virtu di tenere vniti i Cittadini, anzi fu quella, che gli diuise; ma ben forse poteua far ciò quella guerra, nella qualle si trattasse della propria difesa, & di tenersi lontani i pericoli: & nondimeno è cosa molto assurda il dire, che per conseruare una Città si convenga di mantenere i suoi proprij nemici, & versare del continuo fra trauagli, & pericoli della guerra. Ma dicasi di gratia, dalla prima allaseconda

la seconda guerra Cartaginese non vi fu lo spatio di quarantatre anni ? & nondimeno per esser la Città di Roma sicura da' pericoli, & libera da trauagli dell'armi Cartaginesi, an'ti pur in ogni parte per qualche anno più quieta, che mai fusse in alcun altro tempo; non incorse già in quei graui mali delle contese ciuili, nelle quali cadde poi nel maggior ardore di grauissime guerre. Ciò veramente nacque, perche la Città non era ancora corrotta, come fu poi, perche andaua inuecchiando, & perche non vi fù chi sapesse, ò potesse, correggendo i disordini, ritornarla verso il suo principio. Mentre le leggi sono vbidite, qual pericolo può essere, che possanuocere alla commune libertà, l'auttorità de Cittadini, ò nella guerra, ò nella pace? & quando sono le leggi calpestate, in niun tempo è lo stato sicuro dalle insidie de' suoi nemici. In Sparta non haueano i loro Re auttorità soprema nella guerra, ma questa regolata da buone leggi niente le puote nuocere, come mai non fu nociuo l'Imperio commesso a' Cittadini con misura, & temperamento; & eccone l'essempio; dall'un canto Agesilao Re di Sparta ritrouandosi Capitano dell'essercito contra Farnabalo, & essendo entrato nell'Asia con grandissima speranza di segnalate vittorie, richiamato à casa dal Magistrato de 0/2

gli Efori, prontamente vbbidisce; dall'altro Cesare, benche giàritornato in Italia dall'impresa di Francia, contra la volontà de'l Senato vuole ritenere l'essercito, & dispre Za l'auttorità di quello. Potena dunque riuscire vtile, & sicuro il consiglio di Catone di distruggere Cartagine, non per se stesso; ma quando i Romani, dopo afficurati da questi nemici, & constituiti in stato di grandella da non douer temer d'altre for le straniere, hauessero saputo ordinarsi in uno stato fermo, & queto di vita civile. Erasi per isperienta conosciuto, poco hauer giouato con Cartaginesi l'altre conuentioni male osseruate da loro, che conseruando sempre in diversità di Fortuna animi vouali, non haueano lasciata alcuna occasione di scuotersi da'l collo il giogo della seruitù, nella quale erano stati posti da Romani. Onde era solo rimedio ad afficurarsi dalle sue forze, poiche in niun modo si poteua ben confidare della loro fede, il leuarli da'l loro antico nido, & fargli habitare lungi dal mare, come fu loro commandato dopò distrutta la loro Patria, per leuargli l'opportunità de'l mare, per la quale era quella Republica fatta grande, & potente. Ma, che giouò alla quiete di Roma la ruina di Cartagine? se con le più barbare, & più lontane nationi non commoffi

mossi d'alcuntimore, ne prouocati da alcuna ingiuria, volsero hauere contesa nell'armi, stimando non douersi altro termine constituire al loro Imperio, che i confini della Terra. Qual cosa haueuano i Parti commune con la Republica di Roma? quale ingiuria le haueuano allhorafatta, per la quale si douesse contra di loro muouere l'armi? pur venne pensiero à Crasso d'andare fino à quelle estreme parti à ritrouarli, per tirare à dosso à se, & à gli esserciti Romani tanti graui danni, et ruine, quante hebbero a sostenere in quella guer ra. Douca forse la ruina di Cartagine, come leua ua l'occasione dello stare su l'armi, così leuare anco a' Cittadini Romani la volontà de'l continuo guerreggiare, manon lo fece, perche la cagione, che produceua, & nutriua questi pensieri, era interna, no esterna. Onde non erano prouocati all'ar mi,ma prouocauano gli altri,& quando non s'ha uea à combattere per la salute, combatteuasi per la gloria dell'Imperio, però che tutti gli ordini di quella (ittà erano solo ne gli esserciti della militia ordinati. Ma, come potea lungamente conseruarsi una sittà, che ponesse il suo fine in quelle cose, che sono me Zo per condurla al fine? Come poteua godere della vera felicità ciuile, se non la conoscea, ò non la stimaua, an Li abborriua quel-

la pace, & quella quiete, dalla quale ella viene partorita. Però, quando quella Republica fusse stataben regolatane gli ordini ciuili, & che distrutta Cartagine, hauesse saputo (il che non fece) posare le sue armi, era questa via da condurla a grandissimo bene, anti al vero, & sommo bene della felicità ciuile, non all'interito, & alla perditione. Onde, se Scipione temeua, che l'ocio introdotto in Roma, potesse apportarle cosinotabile nocumento, ciò era forse, perche conoscendo l'imperfettione di quel gouerno, dubitaua, non dell'ocio, che suol partorire il cessare dell'armi, ma di quello, che nasce, & cresce con i corrotti costumi della Città, per il quale vengono à generarsi contrary, ma tutti pestiferi effetti, cioè di rendere alcuni Cittadini amici delle delicie, & nemici delle fatiche, & de' disagi, & alcuni altri importunamente alteri, superbi, amatori di risse, & di nouità. Questo ocio procurando gli Atheniesi di shandire della loro Città, ne commisero la cura al principale, & più seuero Magi-Strato, detto l'Ariopago. Ma quello ocio vero, & virtuoso, che si oppone al trauaglio, & che si deue, come cosa desiderabile cercar d'introdurre nella Città, non sbandisce da se, an Li nodrisce la vera generosità d'animo, che dispone gli huomini

huomini a sott entrare volentieri, quando sà bisogno, a' pericoli della guerra per l'honestà, & per
la disesa della Patria, non per ambitione, & per
desiderio di propria grandez, za: & à questo non
era cotrario il liberare la sittà dal timore de Car
taginesi suoi potenti, & acerbi nemici. Talche
si può concludere; che non sartagine distrutta, ma
Romamale ordinata apportasse à se stessa la propria sua ruina.

Perche Roma dopò la morte di Giulio Cesare non potè rimettersi in libertà, come hauea per l'adietro fatto, cacciati, prima i Tarquinij, & dapoi Appio Claudio, & gli altri Decemuiri.

## DISCORSO OTTAVO.

OGLIONO molti prendere non irragioneuole merauiglia, considerando, che la Città di Roma, poiche hebbe cacciati i Tarquini, che haueuano per più di ducento & quaran

ta anni regnato; & parimente dopò fatto deporre il Magistrato ad Appio Claudio, & à gli altri Decemuiri, i quali andauano vsurpando la tirannide, potesse ridursi in stato di libertà; & che

X questo

questo stesso non habbi dapoi potuto fare per la mor te data da Bruto, & da Cassio a Giulio Cesare: tuttania pare, che a questo tempo donesse appunto più seguirne un tale effetto, ritrouandosi il Popolo molto più numeroso, & più potente, & la Città in tale stato di grande Za, che la libertà an-Li il dominio, che ne gli ordini di quella Republica vi teneua il Popolo, douea maggiormente essere Stimato, & tenuto caro: aggiungesi appresso; che ne' tempi de' Re, non era pur il nome della libertà ben conosciuto, non che godutone ancora alcuno frutto: onde minore for La douea hauere in quelli animi un bene non prouato da loro; & la Città sotto il gouerno de' Re era anco proceduta con si prosperi successi, che pareua, che si venisse ad auuenturare cio che nell'auuenire fusse per succederne, eleggendosi vna nuoua forma di gouerno, non ancora sperimentata, & ne' tempi de' Decemuiri erano tuttauia le cose de' Romani molto deboli, ne la libertà, ò la Signoria di quella Città douea riputarsi cosa di tanto momento, come diuenne dapoi per la merauigliosa felicità, con la quale camino al colmo della gloria, & d'ogni gran de La, oltre che la Signoria de dieci riteneua certa specie di Republica, & essendoui molti interessati, pareua, che ciò ancora prestare douesse più ferma

fermo fondamento per sostentarla; oue ne' tempi di Cesare hauendo egli in se ridotta la somma di tut te le cose, & cominciato ad accettare nome, & honori di Rè, vedeasi spenta a fatto ogni forma di Republica, & di libertà, & essendo egli mantenuto in quello stato solo da' l rispetto di lui medesimo in una Città ripiena allhora di tanta nobiltà, & di tanti huomini generosi, conueniua il suo principato restare più debole, & più facile d'esser suelto, & cadendo pareuane douesse quasi da se stessorisorgere l'antico gouerno della Republica. Queste dunque, & altre simiglianti cose prestano occasione d'andar inuestigando la cagione, perche se ne veggano seguiti effetti diuersi. Sarà in ciò prima da considerare, quali fussero nell'una, es nell'altra età i costumi della Città di Roma, & quali effetti preualessero nell'animo de'l Popolo, non essendo soliti gli huomini d'abbracciare quelle cose, che sono ueramente utili, ma bene spesso quelle, che dall' affetto, che gli predomina sono tali stimate; mentre ritrouossi la Città in stato humile, & che i suoi Cittadini non haueuano cominciato adesser corrotti dall'immoderata ambitione di do minare, non era tra loro nato lo studio delle parti, il quale a pòco a poco, con graue danno, andò dapoi serpendo, & contaminando tutti gli ordini, in

modo, che condusse la Republica à tanta deboleZ-Za, che non hauendo virtu da poter reggersi, conuenne cadere, & vna volta cadutanon pote più risorgere: cominciò tale corrottione ne' soldati, a' quali da Capitani era permessa in tutte le cose vna sfrenata licenza, per poter di loro disporre a sua voglia per oppressione de loro particolari nemici, & alcuna volta contra la stessa Republica; come fece Silla, per abbatter la potenta di Mario, & per mantenersi con la forZa, & co'l terrore del l'armi in grado, & riputatione; ne manco Mario di contraporsi a Silla con gli stessi modi, passan do le cose in tanto disordine, che egli si condusse sino a chiamare i serui alla libertà per armarsi d'ogni presidio contra la forza de Sillani suoi nemici; & questa auttorità ne' Cittadini grandi, & Capitani di esserciti continuò in modo, che parue cosa di meraviglia; che Pompeo Magno, essendo sopra gli altri grandemente cresciuto di gloria, & di potenta, dipoi ritornato in Italia dall'Impresa prosperamente fornita contra Mitridate, si contentasse di lasciare l'essercito, co'l quale temeuasi grandemente da tutti, che egli volesse entrare in Roma, & sino all'hora fare della Republica ciò, che fu non molto dapoi fatto da Cesare, di tira re in se solo la somma del gouerno, & di tutte le cole

cose publiche: cotanto era cresciuto il disordine, & poco stimata l'auttorità delle leggi, & del Senato: mariusci il disegno di chi volse machinare la tirannide ne'l tempo sussequente ancora tanto più facile, quanto che questa corrottione entrata primane' soldatiera passatane' Nobili, & ogni giorno s'andaua dilatando tra tutto il popolo, conciosiacosa che quelli, che erano stati Generali dell'Imprese grandi di guerra, fatti oltra modo ricchi per ottenere dal popolo, che i Magistrati fossero dati a se, ouero a' suoi amici, & partiali, com perauano in varij modi i voti de' popolari, volgen doli in qualunque parte più fosse loro piaciuto: ma il Senato ancora nonrestò in tutto libero da questo contagio, an Li essendo molto prima aue Zzo à non essere in potestà di se stesso, ma dipendere dalla po tenta di quelli, i quali con soprema auttorità teneuano gli esserciti, precipitò ne' medesimi errori, ne quali era incorso il popolo, adherendo manife-Stamente con specie di fattioni, non di fauori ciuili a' particolari Cittadini capi delle parti, & auttori di nouità; ilche fu da principio fatto con qualche apparen La d'honestà, per mantenere la Republica, & difendere la libertà contra quelli, che l'immoderato fauore de'l popolo hauea troppo essaltati con ingiuria de gli altri Cittadini più de-

gni, & con pregiudicio della libertà:ma co'l processo delle cose, & de l tempo non riuscirono alla Republicamen grani quelli, che a fauore di lei ha ueano prese l'armi, accrescendosi per ciò in un solo molto di potenza, che quelli medesimi, contra iquali s'erano armati; conciosiacos ache un'immo derato appetito di crescere in potenza, & in ricchezze, cominciò ad occupare gli animi di molti auel lati già al dominare più lungamente, & con maggiore auttorita, che non si conueniua in vn gouerno ciuile. Onde tutte le cose furono poste in somma confusione; & ciascuno non più valoroso, ma più ardito, & insolente trouaua luogo più degno ne gli honori della Republica. Quindi ne nacque, che veggendosi quelli, che s'erano adhe riti alla parte di Silla (poiche egli spento il suo aduersario n'era rimaso quasi arbitro d'ogni cosa) hauere conseguito bene spesso per premio di scelerate operationi gradi, & ricche Ze, dandosi a questi i beni di quelli, che erano da Silla stati proscritti, & proscriuendosi facilmente a voglie de suoi più fauoriti quelli, iquali voleuansi spogliare di palaZi, ò d'altre loro cose più pregiate: molti allettati da speranta di potere, come si sia conseguire cose maggiori, & più facilmente, che no sarebbono loro venute nella Republica ben' ordinata;

dinata; amauano la confusione delle cose, & fauoriuano il Principato d'un solo, stimando poterne ottenere honori, & altre molte gratie, che dalla liber alità di chi vuole cons ruarsi in una somma potenZa, sogliono largamente a' suoi partiali seruitori essere dispensate. Quindi dunque ne a unenne, che Bruto, & Cassio percussori di Cesare non ritro uassero quel seguito, & fauore universale della Città, per sostentare il loro fatto, & la libertà com mune, che haueano in altri tempi, & in altri costumi ritrouati Iunio Brutto, & Virginio, quando solleuarono il popolo à liberarsi dalla tiranide de' Tarquini, & de' Decemuiri: questi corsero al campo, et accesero ne soldati gran de siderio di ven dicare l'ingiurie, et l'insolen Le vsate da Tarquinij, & da Appio; ma Bruto, & Cassio, quale aiuto, & fauore poteano sperare diritrouare tra soldati, essendo quelli tutti contaminati, & più desiderosi di conseruare un solo nell'Imperio, per mantenere à se stessi anchora la potenta, che di rimettere in libertà la Republica, onde hauesse ad esser corretta la loro sfrenata licela? però come pri ma dopò la morte di Cesare ritornò in Italia Ottauio figliuolo adottiuo di lui, & che poi prese nome di Cesare Ottaviano, & d'Augusto, su liberamente dall'essercito riceunto, essendo a' soldati cariffimo,

rissimo, per la memoria di Giulio Cesare, & per la speranta di potere, quando egli succedesse nella potenta di lui, conseguire delle medesime gratie, & privilegi. Ma à Bruto, & à Cassio su bisogno per porre insieme for le sufficienti à difendersi, di ricorrere à gli aiuti de' Prencipi stranieri, & con li loro soldati empire quelli esserciti, che haueano à difendere la libertà di Roma. Tanto erano à questo tempo mutati i costumi della (ittà, & spenti quelli generosi spiriti de'l Popolo Romano, presso al quale più che tutte l'altre cose, & più che ad alcuna altranatione, era stato per lungo tempo in pregio il nome della libertà. Ne'l Senato parimente, tutto che da lui fusse stato approbato il fatto delli percussori di Cesare, erano però molti huomini principali, & di grande auttorità amici, & dipendenti di lui, che molto lo detestauano, & traquesti Marc' Antonio, & Lepido di Cesare famigliarissimi, & i medesimi potentissimi apertamente sosteneuano, douer si con l'armi publi che perseguitare Cassio, & Bruto, come nemici della Patria, & vendicare la morte di Cesare. Queste inclinationi diverse de'l popolo, & de'l Senato verso quei primi, & verso questi vitimi ven dicatori della libertà di Roma, oltre la diuersità de' costumi, nelli quali nell'uno tempo, & nell'al-

tro ritrouossi la Città, molto anchora aiutate furono dalla dinersa qualità delle persone, cioè da altri accidenti di tali successi; percioche il nome de Tarquinij era fatto in Roma à tutta la plebe infestissimo, perche la tenessero di continuo occupata ne'l lauorare i proprij terreni, ma particolarmente ancora per li loro superbi costumi erano essi caduti in graue odio ad ogn'uno: onde non hebbero altri fautori, che desiderassero, ò procurassero il loro ritorno in Roma, che alcuni pochi giouani nobili, a' quali per l'amicitia, che teneuano conli figliuoli de'l Rè, onde era fatta sicura la loro insolenza, era grato quel primo stato, & gouerno. Ma questi per se stessi non erano d'alcuna auttorità per conturbare la quiete, & la commune libertà, & quelli, presso a' quali resideua l'auttorità publica, ritrouauansi così ben disposti uer so il bene della Patria, & così incontaminabili d'ogni altro affetto, che Bruto condanno due suoi figliuoli all'ultimo supplicio, perche fussero stati ne'l numero di coloro, che haucuano congiurato a fauore de' figliuoli de'l Rè. Et ne' tempi de' Decemuiri Appio era tenuto, non pur superbo, ma crusdele, & non pur ne' fatti, ma nell'apparen La anchora, che sogliono presso de'l popolo non esser meno stimati, facendosi egli insieme con suoi Colleghi

caminare sempre innanti gran numero di littori con molti fasci; & hauendo appresso leuate l'appel lationi, dimostraua in ogni cosa di machinare alla tirannide molto ingiuriosa a'l Popolo; talche non deue essere meraniglia, se egli dapoi non sirisentisse, perche tali huomini fussero cacciati dal dominio, con si mali modi essercitato, & desiderasse di ritornare sotto il gouerno de' Consoli, et d'altri magistrati. Aggiungasi anchora, che il popolo riteneua all'hora, quasi vna tale potenta, quale s'vsurparono poi i particolari Cittadini, & co'l meZzo delle seditioni, così cercaua quegli di ottenere dal Senato tutte le cose, ancho ingiusie, come questi secero nelle seguenti età, con la forta, & con l'armi. Onde nen essendo già prima tali vie aperte nel primo stato della Città, conosceua il popolo cacciati i Decemuiri, di potere ottenere à suo fauore molte cose, come gli venne fatto; perche, non pur l'appellationi furono ritornate, ma ampliate assai, & dichiariti i Tribuni della plebe sacrosanti. Ma Cesare vsando in cio, o delle sue naturali doti, & virtu, ò d'un meraniglioso artisicio, haueasi con l'humanità, con la magnisicen La, con la liberalità, trattando con tutti famigliarmente, facilmente perdonando l'offise, facendo nobilissimi, & frequenti spettacoli, banchettando

tando con laute Za, & con pompa, & donando molte cose di pregio, conciliato molto di gratia appresso il popolo, et contali melli afficurata la sua tirannide sopra saldi fondameti d'un fauore uniuersale, & di quello, & di molti partiali amici, iquali hauea egli fatti grandi, & con segnalati beneficij legateli à se, & interessati nella propria grande Za, & poten Za di lui. Talche, chi ben và queste cose esaminando, conuerrà dire, che in Bruto, & in Cassio più si puote laudare l'intentione, che'l fatto; poiche il loro pericolo non poteua apportare alla Republica vera salute. come essi stessi ben presto se n'auuidero, fuggendo fuori di quella Città, laquale chiamar doueano alla libertà, & farsi capi di coloro, che à fauore d'essa si fussero solleuati; ma la cosa importunamente tentata, manco di quel buon fine, che apportar le potea l'opportunità; poiche facilmente Cesare potea cadere dalla gratia del popolo, ò perche egli stimando d'essere già ben assicurato ne'l dominio, fusse per stimarla meno nell'auuenire; ò perche questi, come è di sua natura mutabile, venisse à sentire tedio della troppa potenta di lui, dal quale già cominciauano à farsi molte operationi sospette, come l'hauere accettato titolo di Re, & altri honori prima rifiutati da lui; cose che cominciauano

ciauano à fare il popolo accorto de' suoi errori, nell'hauere troppo seruito alle voglie, & alle grande Le d'un solo Cittadino; se tale occasione aspettata si fusse, poteua questa, à chi hauesse hauuto in animo di ritonare la Republica alla liber tà, prestare alcun più sermo fondamento al mandare tale pensiero ad effetto: Es' se dicesse alcuno; che dopo la morte di Calligola, & di Nerone, tutto che fussiro pieni di molti viti, & in graue odio de l popolo, non puote pero la Città scuotersi dal collo il giogo della servitu, è da considerare, che fin allhora era già troppo confirmato il dominio de gl'Imperatori, & l'auttorità de soldati, i quali tolsero la vita a Calligola, a Nerone, & ad altri de' loro successori, non per desiderio di rimetter la Città in libertà, come hauseano fatto Bruto, & Cassio, maper tedio dell'Imperio di quelli, & per sperantadi conseguirne doni, & premij maggiori da quelli, che in luogo de gli vecisierano da loro gridati Imperatori. Potrassi parimente consscere le cagioni di tale dinersità di successi, volgendosi a considerare alcune cose più generali. Mentre la Citta di Roma si ritrouauain tale stato di costumi per le sue leggi, & consuetudini, che era per se stessaben disposta a'l gouerno politico, non fu possibile d'introdurui tirannide; si che ella potelle

potesse mantenersi; perche, non essendo quel corpo della Città organizato in quel modo, che si conueniua ad vn tale gouerno, che è l'anima della Città, non potea fermaruisi una tale unione, che prendesse forma vitale; si come nelle cose naturali auuiene, che quando non ha insieme la debita proportione il corpo, & l'anima, non potendo l'una co'l meZo dell'altro, che le serue per instromento, essercitare l'operationi sue; manca loro tosto la vita; & come nelle generationi naturali, non da ogni cosa si fa ogni cosa, maben da questa, & da quell'altra affignata materia si genera particolarmente tale, ò tale altra cosa conueniente alla qualità d'essa materia, & alla virtu della causa generante; così parimente nell'attioni nostre ciuili, non d'ognistato si può formare ognistato, ma sono queste cose anchora con certo ordine determinate, in modo, che dallo stato d'Ottimati si passa alla potenta de' pochi, da questa allo stato popola... re, & finalmente poi alla tirannide. Questi transiti anchora sono molto difficili da osseruare nella Città di Roma, per essere stato sempre il suo gouer no misto di diuerse specie di reggimento: tuttania si può vedere, come preualessero in diuersi tempi diuerse parti; si che ne vennero à constituire una forma diuersa di gouerno. Fis da principio honoratiffima

tissimo luogo alla virtu, & gli honori maggiori, & i carichi principali erano in mano di pochi più chiari, & più virtuosi Cittadini, benche sempre ne hauesse la parte sua il popolo: ma crebbe dapoi immoderatamente ne' nobili l'ambitione, l'appetito d'Imperio, & diricche Le, & con diverse arti ingannando la moltitudine ridussero tanto dell'auttorità publica in se stessi per sostentare la prinata loro grande Za, che perdendo le leggi ogni for Za, & dipendendo l'elettione de' Magistrati, & le deliberationi ancho delle cose più graui, & più importanti dalla volontà de' pochi potenti Cit tadini, la Republica perduta à fatto quella sembianza, che riteneua di stato d'Ottimati, prese forma d'una potenza di pochi, la quale per mantenersi presso di se erano quei medesimi maggiori Cittadini costretti di fauorire alla moltitudine, promettendole cose indegne, & illecite: si che per dominare alle persone più nobili conueniuano. questi vbbidire alle solle voglie de soldati, & de' popolari, huomini insolentissimi, & vilissimi, il che ridusse sinalmente quella Republica (benche per l'adsetro anchora la auttorita de'l popolo, quasi in ogni tempo fusse stata molta, ma era però più moderata dalle leggi, & da certirispetti) ad uno stato popolare pessimo, & corrottissimo, da'l quale

quale fu poi men difficile il passare alla tirannide, vsando i machinatori di quelli tali mezzi, quali appunto, come fu detto, furono vsati da Cesare, per vsurpare in se solo il gouerno sopremo della Republica. Tali mutationi si sono quasi per l'ordinario uedute in diuerse Città, & in diuersi tem pi, oue ha loro data la qualità del gouerno simili occasioni: così Athene resto sempre soggetta alle frequenti mutationi di gouerno, & particolarmente alla tirannide, talche Solone, sauj ssimo legistatore, che haueua hauuto l'impresa di riformarla, innanzi la morte sua la vide caduta da quello stato, nel quale l'hauearidotta, & occupata da Pisistrato la tiranide; perche la corrottione, che era in quel popolo, teneua somministrata materia, & facoltà d'occupare la libertà, à chiunque si fusse posto in animo di farlo. Et delle Republiche moderne similmente si vede, che quelle, oue il popolo ha tenuta molto auttorita, ò più presto licenza, non s'hanno potuto mantenere in vn fermo stato di gouerno libero dalle seditioni ciuili, & sono state di breue vita; come è auuenuto nella Città di Firenza, nella quale per tali rispetti di sopra considerati, à chi ha uoluto opprimere la sua libertà, è riuscito più facile, & più difficile, à chi ha cercato di conseruarla. Onde tutto, che la cala

casa de' Medici, ne sia stata più volte per varij accidenti cacciata, & ad Alessandro primo Duca tolta ancho la vita, per essere già la Città, benche per altro nobile, & magnifica, molto infetta dalle parti, & corrotta per lo stato popolare: ogni provariusci indarno per coservarle forma di Republica, & di vera libertà: all'incontro la Republica di Venetia per l'eccellente forma del suo governo, il quale benche misto, ritiene però poco dello stato popolare, & molto di quello d'Ottimati, non havendo dato in se luogo à quelle corrottioni, che turbar sogliono la tranquillità

oni, che turbar soguono la tranquiti dellavitaciuile, & aprire lavia à chi hauesse pensiero di machinare contra la publica libertà, ha potuto lun ghissimo corso d'anni

conservarsi in vno stato, & lontana da quei pericoli, ne quali sono incorse l'altre Republiche, per non hauer trouato nel loro
gouerno
temperamento, à quello di lei simigliante.

Quale

Quale via sia più sicura per caminare in Republica à gli honori, & alla gloria, quella tenuta da Catone, ò quella, che seguì Cesare.

## DISCORSO NONO.



I O R I R O N O ad vno stesso tempo nella Republica di Roma Caio Giulio Cesare, & Marco (atone, che poi su detto l'V ticense, ambidue molto chiari; & di gran nome, &

per l'eccellenti loro doti dell'animo, & per l'auttorità grande, che tennero co'l Senato, & co'l popolo; mafurono di costumi, & di maniere tanto diuerse, che può ciò dare occasione, & di marauiglia, considerando, come sia loro successo, ponendo si per via contraria di peruenire quasi ad vn medesimo fine, & di dubbio in chi si proponesse con l'essempio di questi grandi huomini d'acquistarsi nella sua Città, fama, & potenza, quale di loro massimamente hauesse à porsi inanzi d'imitare. A Cesare acquistò molto di gratia la sua grande humanità, la liberalità, la magnisicenza: ma Catone era fatto riuerendo dalla scuerità de' costumi, dall'integrità della vita, & da'l Zelo,

Zelo, con che era condotto à trattar le cose publiche. Quelli che si trouauano oppressi, ò dalla pouerta, o da' nemici, ricorreuano alla protettione di Cesare; & quelli, che odinuano i tristi, & suscitat ri di nouità, poneuano le sue sperante in Catone per castigarli, & opprimerli. Non risparmio mai Cesare ad alcuna fatica, dalla quale sperasse di poter riportarne gloria; & Catone d'spreggiando l'istessa gloria diuenne glorioso. Cesare in ogni sua operatione procuraua di mostrare generosità, & grande Zad'animo, & Catone di niuna cosa si compiaceua più, che della modestia, & dell'innocenza della vita. Era Cesare facile ad ogni gratia, & Catone constantissimo in ogni atto di Giustitia. Mostraua Cesare di prender diletto di giuochi, feste, & conuiti, per piacere con queste cose à l popolo; ma Catone apertamente dicena di sprezzare quella gratia, che da altro gli venisse partorita, che da'l solo merito della virtu, in modo che, come in Cesare diceuasirisplendere la grande Za, nella quale all'horaritrouauasi la Republica, così in un solo Catone conseruarsi una forma della Republica antica, & de' costumi di quelle sue prime età. Per queste vie dunque cosi dinerse si posero questi prestantissimi buomini, & pur l'uno, & l'altro ne acquisto

acquisto grandissimo nome, gran fama, & grande auttorità; fu grande la gloria di Cesare per le molte cose da lui fatte ne gli esserciti; ma non meno era celebre quella di Catone, per le cose ciuili, che quella di Cesare per le militari: potè Cesare con la molta sua auttorità far si assegnar prima, & confirmare dapoi la prouincia della Francia, oue per spatio di dieci anni continui, pote stare con l'essercito, & con l'Imperio; si valse anco del fauore del popolo, non pur à grandeZ La di se medesimo, ma per farne conseguire i maggiori honori à gli amici, & dipendenti suoi, ilche fece la sua fattione più potente: ma per certo chi ben considera, trouerà, che finche la sittà ritenne qualche forma di Republica, non fu minore il potere di Catone di quello di Cesare, però ch'egli più volte preualse, anco contra il medesimo Cesare, come sece quando trattandosine l Senato la causa delli complici della congiura di Catilina, questi accusati da Catone, & diffesi da Cesare, rimasero condannati con l'ultimo supplicio; & medesimamente altra volta quando si oppose alla publicatione della legge, proposta, & fauorita da Cesare: della divissione de campi della campagna di Roma;nelche tanto più appari l'auttorità di Catone, quanto che feceriuscir male gl'ambitiosi disegni di Cesare

in cose tanto popolari, quanto erano le leggi agrarie: l'istesso successo hebbero le cose mantenute da Cesare contra Pompeo, benche potentissimo sopra ogn'altro Cittadino, perche hauendosi egli ardentemente apposto à Metello, che proponeua à tempo della congiura di Catilina, che fusse Pompeo con l'essercitorichiamato in Roma, vinse il partito; onde ne nacque, che questi due così principali Cittadini, procurassero l'amicitia, & gratia di Catone, perche senza di quella per la molta auttorità di lui diffidauano di poter condur à fine i suoi pensieri. Cesare quando Catone se gli mostrauapiù acerbo nimico, procurò, ch'egli fusse rilasciato, essendo per comandamento de' Consoli condotto prigione, & Pompeio per stringersi con lui con vincolo di parentella, procuro d'hauer per moglie una delle sue Nipeti: onde si comprende, che la seucrità di costumi di Catone, hauesse à lui disarmato, acquistato più di auttorità ne'imaneggio della Republica, che non haucano fatto à Pompeo, & à sesare, la riputatione d'hauere comandato ad esferciti, & il tanto obseguio, che haurano cercato di prestare a'Ipopolo. E dunque prestatagiusta, & grande occasione d'andar considerando, quale fusse migliore, & più sicuro consiglio, per incaminarsi alla gloria, & ad vna gran-

grande Za civile, ò quella, che fu seguita da Cesare, è quella, che vi condusse Catone. Eglipare, che le maniere di Cesare siano più nobili, & più accommodate alla vita civile, come sono anco più facili da esser imitate; & qual cosa è più importante per lo stato felice d'una Città, che la quiete, & la concordia tra' Cittadini? quale più atta a' l produrre, & conseruare questa, che la magnificenta, la gratia, l'affabilità? virtù tutte proprie di Cesare, & che per dritto, & ispedito camino lo guidarono a'l colmo della grande Za, Es della gloria; chi desidera ottenere questo fauore dall'uniuersale de' Cittadini conuiene astenersi da ogni sorte d'ingiuria, cercare ogni occasione di beneficio, differire molto ad altri, parlare con moderanta di se stesso, far operationi buone, & farle apparire tali: onde viene à giouare, non pur con l'opera, ma con l'essempio. Il rigore, la seuerità, il disprezzo d'ogni altro rispetto, oue sia una sola retta mente di ben operare, cose, che si lodano assai in Catone, ponno per auuentura in se stesse esserpiù vicine alla vera virtu, ma tuttauia meno sono proportionate con la virtu ciuile, se si vorrà hauere risquardo à quella, che si troua, non à quella, che si desidera; chi non stima la gratia de' suoi sittadini, ò non vuole caminare ad acqui-Starla,

starla, se non per mezi, che siano rettissimi, ma che non sempre sono possibili, finalmente in qualunque cosa trona occasione di contentioni, dalle quali ne nascono spesso graui, & aperte inimicitie, Es queste sinalmente mettono la Città in volta, & in somma confusione; si che tali ruinano, prima se medesimi, poi la Republica ancora; & quando le leggi sono con tale estremo rigor osseruate, pare, che sieno fatte, per oppressione de' Cittadini; non per conseruatione della Giustitia: ilche fà, che quel gouerno riesca poco grato, & però più debole, & piu facile à riceuere per ogni accidente qualche alteratione: conobbesi ciò nelle cose operate dall'istesso Catone, conciosiache le sue maniere gli concitarono molti nemici, iquali poi per farsi grandi contra l'auttorità di lui, si strinsero insieme con parentati, & amicitie, & si secero, non pur a lui, ma alla stessa Republica formidabili. Senon hauesse Catone disprezzato il parentato offertogli da Pompeo, non sarebbe stata data occassone à Cesare di congiungersi con lui, con dargli Giulia sua sigliuola per moglie, ilche su cagione della smisurata potenta dell'uno, & dell'altro, con che destrussero la Republica. Dispiaceuano a'l popolo l'aspre maniere di Catone, onde tanto piu volentieri prestaua il suo fauore à Cesare, &

ad altri suoi assentatori, et non si auuedendo faceuasi inimico della Republica; però Cesare potè con tinuare sempre con la medesima gratia de'l popolo, & lungamente sostenere la sua auttorità, & potenza. Ma Catone, tutto che alcuna volta preualessero i suoi consigli, non era però la sua dignità, & il suo potere appoggiato à si saldi fondamenti, che potesse sempre matener si in uno stato, anti, che riceuè alcuna volta graui repulse nella petitione del Consolato, in concorrenza di persone molto men degne di lui; auvennegli anchora, che essendo le sue maniere poco grate, fusse; benche sotto pretesto d'honore, & di carico publico, fatto loncanare dalla Città, & quasi mandato in essilio, facendolo nauigare in Cipro per certinegotij di quel Regno: onde per l'absenza di lui, ne pati anco la Republica, & particolarmente fu cacciato Cicerone in essilio, ilquale era prima stato dalla auttorità di Catone sostentato, & come deffensore della publica libertà tenuto nella patria; dallequali cose pare, che ne segua assai chiaro il giudicio, che siricerca; cioè, che le maniere di Cesare siano molto più facili, & più corte per condurre l'huomo à stato di dignità, & di grande Za, che quelle di Catone: nondimeno; chi a'altraparte va essaminando i costumi, & l'operationi di Catone,

Catone, come le trouerà degne di maggior laude, cosi stimerà, che possano per via più retta, & men fallace condurre ad una vera riputatione, & à quella grande La, che si conviene di desiderare a chi viue in Republica, peroche chi camina per la strada della vera virtu, della giustitia, della modestia, della temperanta, non dell'aura popolare, sipiglia scorta più sicura, & più nobile, per peruenire alla dignità; perche quella gratia, la qual'acquista il buon nome, & l'opere virtuose, da se stessa facilmente si conserua la medesima, antil'honorato grido, che nasce da maneggi, & carichi publici se non è fondato sopra vera virtu, tosto sparisce, & lascia oscuro chi dianzi pareua chiariffimo: ma colui, che opera virtuo samente quasi con certo moto suo naturale si va sempre auan Lando, & confirmandosi piu nell'habito del ben operare: onde quel fauore, che à tali fondamenti e appoggiato si rimane anchora più stabile, Es pius rimo; ma quella gratia, che sì và con estrinseche apparentie, & con mentite parole mendicando, doni, banchetti, adulationi, come pu facilmente s'acquista, così anco facilmente per leggieri occasioni si perde; peroche quelli, che per tali cagioni a fauorir si muouono, sono eccitaii, antida' sproprio piacere, o commodo, che da

vera affettione, che portino à quelle tali persone, & però, ò venendo le medesime cose à sacietà di quelli istessi, che prima le gradiuano, è stimando di poter da altri più ampiamente riceuerle, mutano voglie, & pensieri, & volgono altroue i loro fauori; di che chiarissimi essempi ne hanno dato le Republiche d'ogni età. Oltre ciò, chi opera ciò, che per se stesso è bene, non può mancare mai d'ogni premio; però che, quantunque non gli venisse fatto di conseguirne quelle esteriori dimostrationi, che sogliono acquistarsi con la virtu, & che più illustre la rendono, sente però in se stesso quel sommo piacere, che nasce da'l ben operare, & che da sauj è stimato più vero premio delle buone, & virtuose operationi; però chi ama, & fauorisce l'equità, & la giustitia, fà osseruare le leggi, antepone il ben publico à prinati interessi, non stima ingiuria, se non quella, ch'offende la Republica, questo si può dire, che sia vero grande Cittadino, perche quella publica dignità, et grande Zamantiene la priuata sua stima, & riputatione, an-Zi, che questi tali, se per certa loro mala sorte, ò per alcuno accidente cadono dalla gratia, trouano però sempre, quasi per certa occulta for la della virtu altri loro protettori, come à punto si vide in satone, che hauendosi fatti nemici i Aa prin-

principali della nobiltà, & poco amico tutto il popolo, ponendo impedimento alla legge agraria, benche ne rimanesse per un pezzo abbattuto, fis nondimeno in concorrenza di Metello, ch'era por tato dal fauore di Pompeo, creato Console: & con essempio più notabile Murena istesso, ch'era stato in giudicio accusato da Catone, non pur dapoi non li resto nemico, ma lo disese contra Metello: & la riusrenda auttorità di Catone preualse a'l suro re di Metello, che accompagnato da numero d'armati era venuto in Pialza per promouere la legge di far uenire Pompeo con l'essercito alla Città, nel tempo della congiura di Catilina: & quando egli ancora siritorno di Cipro, leggesi, che i Magistrati, i Sacerdoti, tutto il Senato, gran parte della plebe gli ando incontra con tanta frequenta, c'se d'ogni parte erano le ripe de'l Teuere piene, come s'egli entrasse nella Città Trionfante: & vi'altra volta essendo stato ributtato nelli comitif della Pretura per la violenta di Crasso, & di Pompeo Consoli, fu nondimeno quell'istesso giorno accompagnato à casa lui buomo prinato da più numero di persone, che non erano quelli, che seguiuano il Magistrato. A voler dunque conoscere in questa diuersità di cose à quale consiglio accostar si connenga, poiche quel credito, che può darne

darne l'auttorità d'esse quanto à ciò, che hora si tratta, si può riputar, ò pari, ò quasi che pari, è necessario l'andar considerando, quale sia l'inclinatione naturale di chi ha da porsi innanzi questi essempij per imitarli; quale sia il più vero fine, che egli si proponga, & appresso di quale forma di gouerno ordinata sia quella Republica, nella quale egli è nato, & alla quale serue; percioche sent a ta li particolari considerationi male potrà alcuno risoluersi, quale maniera di vita, & di costumi habbia à seguire. Deue auanti l'altre cose esser sempre lontana da chi cerca d'acquistarsi gratia, l'affettatione, come cosa, che fa sempre riuscire sospette di molta ambitione, & poco grate le nostre operationi. Però chi hauerà certo, quasi che naturale genio all'humanità, & ad vna più soaue, & dolce maniera di conuersare, & di trattare negotij, se vorra, partendosi da questa, vestirsi d'una seuerità, & grauità Socratica, non può sperare d'vsarlain modo, che scoprendosene alcun'altro suo fine, non pur non n'acquisti credito, ma non ne diuenga alcuna volta quasi ridicolo... Così all'incontro, quando vn huomo si conosce poco atto per riuscir faceto, & piaceuole, ma che an Li la sua natura tenga de'l graue, s'egli uorrà far 'humano, & il molto domestico, accare Zando, Aa

& lusingando con humili, & basse maniere, incorre ne'l medesimo disordine; perche queste tali cose sfor Late dimostrano affettationi, et apportano tedio. Catone era nato con questa seuerità, poiche intutto'l tempo della sua vita ne haueua dati molti segni, & alle private sue operationi corrispondeuano le dimostrationi publiche: vestina, & mangiaua rollamente, andaua in villa à piedi, & alcune volte, essendo ne'l Magistrato era stato veduto scallo, & senta veste à stare ne' rostri, dando audien Za. In somma ogni sua attione era simile in se stessa piena di runidezza, di seuerità, di disprezzo di quelle cose, che sono da più stimate. Il contrario à punto vedeasi nelle operationi di Cesare, dedito all'elegan La de' costumi, all'humanità, alla gratia; però l'uno, & l'altro riuscirono, per le loro vie, grandi, & famosi, perche seguirono i loro proprij naturali genij, & inclinationi. Viene appresso in consideratione il fine, che l'huomo si propone di conseguire, caminando per la via de' carichi, & de gli honori della Republica; però che, quando s'habbi per mira il solo seruitio publico, & il commodo della patria, à questo e più conforme, & più conveniente, posposti tutti i particolari interessi, & poco stimando la prinata gratia, attendere ad vna rigorola

rosa osseruanta delle leggi, & alla depressione de Cuttadini, che vogliono con pregiudicio della libertà publica farsi troppo potenti, come fece Catone. Mase l'huomo dalla propria ambitione portato, si propone di volere in ogni modo riuscir grande, & potente, à questo fine lo conduranno sent a dubbio più sicuramente quelle arti, & quegli study, che piacciono a' più, & che riescono con applauso, & gratia dell'uniuersale, come n'auuenne in Cesare, ilquale abbassandosi per salire più in alto, donado per acquistare, seruendo al bisogno de gli altri per poter loro comandare, seppe sotto queste mentite apparente coprire in modo i suoi più veri · affettati, et ambitiosi pensieri, che finalmente non pur ne ottenne quella maggiore auttorità, che in stato di Republica à Cittadini conceder si soglia, ma tirò in se stesso tutta la dignità, & l'auttorità publica: Si consideri appresso, quale sia la forma della Repub. nella quale l'huomo viuendo si proponga d'acquistarne gradi, Es dignità; però che se sarà ella ordinata à stato d'Ottimati, ne'l qual si stima, & pregia sopra l'altre cose la virtu, saranno senta dubbio à tale gouerno più accommodate le maniere, & i costumi di Catone, perche in tale Republica nella dispensa de' Magistrati il prin cipale risquardo è à quelle cose appunto, ch'erano molto

molto eminenti, & molto laudate in Catone, ma se nella sittà ritenerà il popolo molta auttorità, le maniere, & l'arti di Cesare saranno in maggior pregio, & più atte à conciliare gratia, & co'l mezzo di questa il fauore popolare ne' suffragy, per esser portati à l colmo della maggioran-La civile: però in Sparta, ch'era Republica d'Ottima!i, fiorirono molti huomini di vita, & di costu mi simili à Catone; sicome all'incontro in Athene Republica popolare, furono più stimati quelli Cittadini, che seppero con maniere conformi à quelle di Cesare acquistarsi la gratia de l popolo; onde ancone auuenne, ch'ella facilmente cadesse in potestà di diuersi tiranni, in modo, che ad vn stesso tempo fu sino da treta tali huomini occupata in quella Città la libertà publica. Main Roma, perche il gouerno della Republica era misto de gli stati, popolare, & d'Ottimati, però potero Cesare, & Catone acquistarne riputatione, & dignità, perche in quella sittà erano diuersi rispetti in soggetti diuersi, come portana la dinersità di quel gouerno, posti in consideratione per l'administratione delle cose publiche, ma perche in quella mistione preualeua assai la parte popolare, però maggiore, & più ferma auttorità ne pote acquistare Cesa re, che Catone no fece nelle dissensioni ciuili: onde all'ulall'vltimo, accostandosi Catone alla parte del Senato, restò con esso abbattuto, & ridotto à necessità (non volendo per serbare la pristina sua costanza, & dignità, rimanere esposto alle licentiose voglie de vincitori) di torsi da se stesso la vita. Ma Cesare consirmatosi co'l fauore de Soldati, & con la forza nella potenza, & nella auttorità, che già troppo immoderata eragli dalla Republica co'l fauore de'l popolo stata conceduta, occupò la libertà publica, & distrusse ogni forma di gouerno ciuile.

A quale età della Città di Roma si conuenga dare mag giore laude, & merito della prosperità, & grandezza, alla quale ella peruenne.

## DISCORSO DE CIMO.

E grande Ze, & le prosperità della Città di Roma sono tan te, & tali, che considerando-le prestano sempre nuoua materia d'andar scuoprendouisi diuersi mistery, degni d'essen

ben essaminati, es osseruati; ma ponendosi dauan ti tra l'altre cose, come siano sempre di tempo in tempo queste sue prosperità ite continuando, es

crescendo di stato, & diriputatione, nasce particolare desiderio di conoscere, à qual'età par si conuegna la principale laude, & merito d'esser quella Città peruenuta à tanto colmo di grande Za, & digloria. L'età dunque di quella oran Città per il tempo, ch'ella ando sempre crescendo, & montando à maggiore stima, si ponno tre principalmente annouerare; cioè la Prima, che si può dire, quasi della sua infantia, dalla fondatione della Città fino alla cacciata de Tar quini, & al primo Consolato di Giunio Bruto, & di Tarquinio Collatino, che fu lo spatio di 224. anni: la Seconda, che fu la sua adolescentia, sarà dal detto tempo fino a'l principio della seconda guerra Cartaginese; & dall'un tempo all'altro passò lo spatio di 246. anni: la Terza della gione tu, che fu il siore de gli suoi anni, & delle sue maggiori prosperità, si può chiamar quel resto di tempo, che corse da' l principio di detta guerra, che fune'l Consolato d'Appio Claudio, cognominato l'Audace, fino alla dettatura di Cesare, tempo di 220. anni, che fornisce l'intero numero delli 710. anni, che duro la Republica di Roma, potendosi cosi chiamare per il temperato gouerno de' primi Rè, & per l'auttorità, che vi tenne il Senato, quel tempo anchora, che passò sotto il loro dominio.

nio. De tempi de gli Imperatori non è, quanto a questo proposito da farne mentione, peroche oltre la corrottione, che ne segui della prima forma de'l gouerno Ciuile, goderono questi, & per lo più poco degnamente, dell'altrui fatiche: & quantun. que per lo spatio di 40 o .anni si mantenesse anchora la Città in somma gradeZza, an Zi per la Mae stà dell'Imperio, & per la potenta de gli Imperatori si facessero cose molto grandi, & magnifiche, non concorsero però questi alla prima fondatione dell'Imperio, ch'è ciò, che hora particolarmente. si ricerca, an Li per lo più ando l'Imperio in diuerse parti, & in diner si tempi declinando; fin tanto, che più precepitosamente cominciò poi correre alla sua ruina. Potrà dunque di questa nobilissima, & artificiosissima fabrica attribuirsi la prima, & la maggior laude à quelli, che vi gettarono li primi fondamenti; peroche trouando gli altri, che loro successero, da potere sopra questi sicuramente andar erigendo uno grandissimo edificio dell'Imperio di Roma; fu il loro consiglio eccitato, & la loro opera aiutata principalmente da quelli, che primi vi pensarono, et operarono, perche la Città con buoni principij ordinata, & disposta salir potesse a grado maggiore di dignità, & d'Imperio. Ma quelli della ter La età, hauendo innan-B 6 Zino-

Li nobilissimi essempi di virtu, & vedendo già con mo!ta prosperità accresciuta, & inalZata cos: bella, & degna opera, più arditamente si posero ad imprese maggiori, & più nobili, hauendosi per li passa:i prosperi successi formato questo concetto di potere, come fecero, constituire la loro Città Signora, & Monarcha di tutte le genti. Si resse quella prima età sotto il gouerno di sette Rè, dinatura, & costumi tra se per lo più diuersi; ma tutti ben accommodati à ciò, che portana il seruitio della nuoua Città, & della nascente grandel za Romana; conciosiache Romulo Padre, & fondatore d'essa fu nell'armi di eccellenti virtu, onde in compagnia d'huomini nulitari, comincio la prima habitatione, & dispose le cose in modo, che potesse la nuova Città da se stessaregersi, &. sent a sottoporsi ad altra Signoria de' popoli vici-. m; ma Numa, che gli successe, per dare a i nuoui babitatori forma di uera Città, ordinandogli con certe leggi, & principalmente co'l culto della religione, vi si adoperò in modo, che in tutti i tempi su poi quella Città dedita molto alle cose della religione, dalla quale, benche falsain se siessa, ne trasse pero quanto alle cose ciuili molto beneficio. Tullo Hostilio terzo Re, ripigliando l'armi, raffreno l'ardire de' popoli vicini congiurati allaruina della

na della Città, & riportatone di loro diuerse vittorie, comincio à pensare non pur alle cose, ch'appartenessero alla sicurtà di Roma, ma ad allargare ancora con la for La dell'armi i confini ne' ter ritorij vicini. Anco Martio pose maggior cura delle cose ciuili, & attese ad accrescere la Città di popolo, & a'lfare dinersi ordini, che la potessero ridurre à buona forma d'una grande, & ben instituita (ittà. Tarquinio Prisco assuefece il popolo à conoscere la maestà, & la dignità dell'Imperio, con laquale riuerenta, s'accrebbe con molto servitio delle cose publiche, l'abbidien la in quelli, che hebbero, & all'hora, & dapoi à commandare nella Città, & ne gli esserciti. Ma Tarquinio, il superbo, essendo già assai adulta la Città, per certo felicissimo genio di quella con la suatemerità, & con la sfrenata licenza, procurando la propria ruina, aprila strada alla fibertà, & alla maggiore grande Za di Roma. Dallequali cose si comprende, che la seconda età, trono la Città già bene instituita nell'armi, & nel la religione, accresciuta assai d'edificij, & di popolo, assuefatta à riconoscere la dignità, & la maestà dello Imperio, stimata, & temuta da i popoli vicini, nemica della tirannide, & in somma atta à poter riceuere una buona forma di gouerno Bbciui-

ciuile, & di poter reggere da se stessa con gli suoi ordini, & con le sue for Le: onde trouando quelli Cittadini, che seguirono nelle seguenti età le vestigie gia segnate, per incaminare la Città a piu alto segno, non pur di salute, ma di gloria, riusci ogni . loro operatione con minori difficoltà, come in tutte le cose aunenir suole, che il dar loro principio sia più diffisile, ch'augumentarle; la onde l'hauere quelli primi antichi Romani saputo prendere generosi pensieri & vsare buoni consigli, quando, Ela debs'e Ja della Città non era per se stessa at ta à nutrireli, ne de i suoi propris ne baucano alcun'essempio, deue loro apportare quella laude, che si deue à primi inventori delle cose. Però nelle seguenti eta ancora per somma di tutte le laudi di alcuno, che hauesse ben meritato della Republica, era honorato co'l nome di Padre della Patria, & paragonate le sue operationi à quelle di Romu lo, & di quegli altri, che più prossimamente oli successero, da' quali, come da primi fondatori della Città di Roma, per vniuersale consenso stimauasi hauere gli altri riceuute forze, & virtu per douer imitargli; onde fu in Roma sempre conservato il costume d'honorare con solenni sacrificy il giorno d'ellei natale, come quello, che con suoi felicissimi auspicij hauesse dato, non pur ottimo augurio,

augurio, ma certo quasi vigore alle altre tante felicità, che per ogni tempo l'accompagnarono: & l'essere la Città di Romanata, & cresciuta dalle ruine d'Alba, fu particolarmente interpretato per ottimo augurio della sua grandezza, & de'l douere ella accrescere la sua auttorità, & la sua potenza sopratutti i popoli Latini, i più de' quali erano Colonie della distrutta Città d'Alba. Hora volgendosi à considerare d'altra parte le ragioni, che à loro fauore addur potrebbono i Cittadini Romani, che furono nella seconda età, tante, & tali siritroueranno, che pare, senza altrui ingiuria douersi dar loro la prima palma, & la più vera gloria delle grande Le Romane; conciosiache, chi andarà bene essaminando, trouerà, che questa età presto i più nobili, & i più veri essempi, che alcuna altra, della vera virtu; siche non pur aua Zarono i suoi medesimi, ma tutti gli altri de' stranieri ancora; peroche fù il valor militare, che fiorine' Cittadini Romani di questa età, accompagnato d'altre eccellentissime virtu, & sopratutto da una gradiffina charità verso la Patria per la sua grandezza, & prosperità, non per la propria gloria:così furono da loro dispreZati i pericoli, che alcuni chiarissimi, huomini fecero di se stessi, & della lor vita quasi sacrificio per la salute della Patria,

patria, tra quali hoggidi ancora gl'essempij di Cur tio, e delli due Decy sono fra gl'altri molto famosi; il dispregio poi delle ricche Le a quei tepi habitaua ne gli animi generosi di quei Capitani insieme co'l dispregio de pericoli, siche erano vincitori, non pur de' nemici, ma di se medesimi, cose tanto laudate, & ammirate in Quinto Cincinato, in Fabritio, in Paulo Emilio. Ma nei fatti di querra quanti riuscirono grandi, & famosi, & degni di quelle laudi, che dar si conuengono ad eccellente Capitano? chi considera, come fussero maneggiate l'imprese, nelle quali s'adoperarono i due Papiri, Padre, & figliuolo contra i Sanniti, qualifussero le for Le de' nimici vinti, quanto frutto se ne partorisse della loro vittoria, confessarà, che il merito di questi non sia stato a niun'altro secondo, ne in quelli, ne in altri de i sequenti tempi. Hebbe quest'età à sostenere più volte l'empito de i Galli, così potenti, & così acerbi nimici de Romani, da quali fu assalita, & posta in pericolo l'istessa Città di Roma, per la cui liberatione diuenne il nome di Furio Camillo così illustre, & così famoso: ma non fu questa à quei tempi sola occasione di far proua dell'armi Romane con le Fra cesi, poiche Quinto Servilio Ala, & Q. Fabio hebbero à sostenerle, quando ritornati i Galli, più che

che prima potenti molto pressola Città di Rema, per opera di quelli chiari Capitani, ne riusci vano ogni loro ardire. Congiurarono in questa stessa età più volte insieme diuersi popoli d'Italia contra la Città di Roma, saquale quanto più s'andaua facendo a vicini formidabile, tanto un commune timore gli armaua tutti contra di quella; & nondimeno, non pur in questi pericoli si mostrò intrepida, mariportando sempre alcuna vittoria contra que popoli, da qual era infestata, andaua crescendo con l'altrui ruina. Furono per queste cause da medesimi Italiani chiamace in essal'armi forestiere, & riceuuto Pirro in Italia, perche facesse la guerra à Romani, laquale, quanto sia Stata difficile la fama, & l'eccellen La de'l Capitano vinto, basta à dimostrarlo, essendo stato da Annibale dato a Pirro tra tutti i Capitani il primo honore ne' fatti di guerra. Et chi unole le molte laudi de' Capitani di questa età, in poche parole comprendere, dichi, che Liuio versatissimonelle cose Romane, attribui tanto alli Capitani di questa età, che gli stimo non pur pari, ma superiori ad Alessandro Magno, tenendo per fermo, che se Alessandro, dopò vinto Dario si fusse volto in Italia, trouando l'incontro dell'armi Romane commandate da Fabio Massimo, Valerio Coruino,

Cornino, Papirio Cursore, Tito Manlio, hauerebbe perduto la gloria, acquistata nell'imprese della Persia. Ma sopra tutto è degno di consideratione, eve in questa età rimanesse veramente la Città di Roma fermata, et stabilita con più certi, & ville simi ordini nelle cose ciuili, & nelle militari, con lequali lungo tempo dapoi si resse, & con la cui virtu principalmente puote peruenire a'lcol mo di tanta grandezza. Grandi furono in Roma i premy alla virtu militare, & con gli stimoli della gloria fu molto eccitata la virtu di quelli Cit tadini, ad imprendere grandissime cose, & à soffrirne d'asbrissime. Fis il trionfo di grande ornamento, & di gloria à vittoriosi Capitani; & questofula prima voltaritrouato, & vsato, per honorare Posthumio Console per la vittoria riportata de' Sabini: le prime statue Equestri furono similmente inuentione di que sta età, concesse à Con soli, che superarono in battaglia i Latini; in questafurono prima vsate le corone murali, & le ciuili, perche in ogni persona fusse luogo, & premio alla virtu: lo suernare de soldati alla Campagna, & sotto li Padiglioni, cominciossi da Romani à metter in vo in questa età, cosa, che riuscì poi tanto utile, & necessarianell'altre, per le maggiri, & più lontane imprese. Qual cosa apportò alla

del-

alla Città di Roma maggior beneficio nelle occasioni de maggiori, & più graui pericoli, che l'auttorità de'l Dettatore, magistrato di riue-, renda maestà, & che tante volte riusci vero, & vnico rimedio, per sostenere nella Fortuna men prospera le cose abbattute de' Romani: questo su la prima volta creato in Roma, per resistere alla for La di quaranta popoli Latini, collegati insieme contra Romani, contra iquali fu dichiarato Postumio primo Dettatore. Ma l'osseruanta de gli ordini militari, quanto fusse riuerenda, & inuiolabile presso i Capitani di questa età, lo ponno dimostrare li samosissimi essempij della seuerità di Postumio, & di Manlio Torquato contra gl'istessi suoi figliuoli, ne' quali l'inosseruanza de commandamenti de l'Capitano, benche accompagnata danobile ardire, Es da felici successi, su con pena capitale castigata. Et come fu questa età in perpetue guerre occupata, perche sempre ne erano di nuouo suscitate da' medesimi popoli de'l Latio, & della Toscana, benche più volte vinti, così à questa principalmente si deue attribuire quella fortezza, & virtu d'animo, & quella disciplina militare, per la quale riuscirono sopra tutte l'altre nationi eccellenti, & potenti i Romani. Peroche questo continuo essercitio

dell'armi per il corso di tanti anni assuesece in modo la Città alle cose militari, che à quelli, che seguirono dapoi, non solo fu più facile il caminare per le vestigie di questi primi, ma quasi anconecessario per la conseruatione della Città, laquale lungamente assuefatta à trauagli, & alle occupationi della guerra, non sapeua, ne poteua senza interno incommodo, & disordine sopportare l'otio. Maper certo ne gli ordini delle cose ciuili, non poca laude parimente si deuc à questa stessactà; peroche lasciando di considerare molte leggi, & instituti particolari, le leggi famosissime appresso i Romani delle dodeci tauole fatte ne'l Decemuirato d'Appio Claudio, & de' suoi Collega, con le quali poi principalmente si ressela Città di Roma, furono instituite dalla prudenza, & diligen-Za de gli huomini di questa età, togliendo con singolar industria diuerse cose da' Greci, presso a' quali, più, che adaltra natione fioriuano all'hora tutte le dottrine, & tutte l'arti più nobili. Marauiglioso su presso alle altre cose, & di singolar pruden Lail consiglio preso di donare a' popoli Latini la Cittadinan La di Roma, peroche da questa ne riceue la Città notabilissimo augumento, & Stabilimento de'l suo Imperio; conciosiache, non pur si libero per sempre dalli trauagli, che per cor-10 de

so di 400. anni hauca hauuto dall'armi di questi popoli spesso soggiogati, & spesso ribellatisi da'l no me Romano, & che con la forza non si poteuano tener' in obbedien La, ma ne riceue da loro (poiche con vincolo di questo beneficio furono tanto legati, & con le medesime cose Romane interessati,) gran dissimo aiuto alle tante guerre, c'hebbe ne' seguenti tempi à fare il popolo Romano. L'vso delle Colonie riusci anco alla grandezza, & sicurtà dell'Imperio di Roma di segnalatissimo beneficio; peroche puote più volte seruire per alleggierire la Cit tà da'l troppo numero di Cittadini aggrauata, & a'l tenere in fede gli altri popoli, che s'andauano riducendo sotto l'Imperio Romano: & tale vso delle Colonie, tutto che hauesse hauuto certo suo de bole principio, con quelli, che da Romulo furono mandati ad habitar la Città di Fidene, però si wede, che in questa seconda et à fu più nolte, & con più certo ordine introdotto, & confermato; talche hauendo l'isperien La di questi dimostrato à gli altri, che seguirono, l'vtile, che da tale instituto ne nasceua, su poi per ogni tempo questo costume seguito da'l popolo Romano. E ancora grande argomento della prudenza ciuile de' Cittadini di questa età; che quantunque in essa si fussero suscitate tante volte importanti sollenationi Civili, &

tanti dispiaceri nati tra la plebe, & la nobiltà & sutto che susse più difficile tenere in obbidienza quel popolo, ilquale per spatio di cento anni, dopo la cacciata de' Rehauca continuato à seruire nel le guerre la Republica senZariceuerne alcuno sti pendio, nondimeno si puote sempre tenere in vbbidienza, & ridurre ogni discordia alla quiete, sen-La alcun spargimento di sangue ciuile, come poi successe nella ter La età, nella quale da' piccioli rumori se ne suscitorno di grandissimi, siche hauendo le guerre ciuili, o almeno le dissensioni, & lo Studio delle parti continuato ne gl'animi de' Cittadini, per spatio di circa cinquanta anni dalla Dettatura di Silla, fin alla Dettatura di Cesare, ne segui finalmente la total ruina della Republica. Presta anchora grande saggio della perfettione de gl'ordini, & della virtu della Città di Ro ma di questi tempi, il vedere, che ella due volte. habbia saputo scuoter si dalla seruitu, prima de' Re, & poi de' Decemuiri; ilche non seppe fare la terza età, che caduta una volta sotto la Signoria di Silla, benche egli stesso, deponendo la tanta auttorità, che gli era stata concessa, lasciasse la Cittàin libertà, continuò però nello studio delle fattioni, che poco appresso la condusse senza alcun rimedio sotto la più espressa tiranide di Cesare. Et

per certo grande fu per tutto il tempo di questa seconda età lo studio, & il desiderio della libertà, per loquale ogni altro rispetto era manco stimato, in modo che Bruto non perdono alla vita dello stesso siglinolo, per sospetto preso, che egli hauesse tenuto mano con gli Tarquinij in pregiudicio del la libertà, & tutto l popolo Romano condanno alla morte Martio Capitolino, saluatore de'l Campidoglio, & della Città di Roma, per hauer hauu te le sue operationi sospette di machinatione di tirannide. Dimostrarono anchora la sua costan-La, & generosità quegli, che si ritrouarono ne tempi più difficili di questa seconda età, quando dopò hauer vedutala sittà di Roma arsa, & distrutta da Francesi, non volsero però abbandonarla, per andare ad habitare à Veio, come pareua, che consigliasse l'abbattuta Fortuna, & la conditione di quei tempi; ma sostennero viue à cose maggiori le loro speranze; lequali; s'all'hora abbandonate hauessero, ne rimaneua forse spento il nome, & quella grande Za Romana, che à lei prometteua il felicissimo genio della Città di Roma. Onde chi và ben considerando l'operationi, et i fatti di quei Cittadini Romani, che in questa secondà età sono celebrati, potrà con ragione istimarli degni d'vna somma laude, si che per farli nel conspetto de'l mondo,

inondo, & nella memoria de gli huomini più illustri, & le cose da loro fatte veuali all'imprese, che fece poi la terza eta, pare, che altro non si possa loro desiderare, che l'hauere hauuto occasione di trauagliare, come questi fecero in cose maggiori; ma all'incontro i fatti di quelli restano maggiormente commendati, perl'integrità de costumi, per la charità verso la Patria, & per altre nobili loro virtu; doue in questi vltimi lo splendore del le cose felicemente da loro fatte in guerra, resto molte volte oscurato dalla macchia d'altri vity, d'ambitione, d'auaritia, d'immoderato lusso; allequali cose fula terza età in modo soggetta, che la condussero ne'l colmo delle maggiori sue grandelle, & prosperità all'oltimo precipitio, & ruina. Maprima, che si dia questa sentenza, giusta cosa e l'udire, ciò, che a loro fauore portar vogliano quegli prestantissimi Romani, iquali con la fama, & grido de loro stupendi fatti hanno empito il Mondo per tutti i paesi, & per tutte l'età, di gloria, & di marauiglia della grande La della Republica Romana, & quanto su più breue il tempo, nel quale fu quella soprema Monarchia fondata, & stabilita; tanto si prende maggior argomento della generosità, & valore di quegli huomini, che ardirono d'imprender tante imprese, & le seppero

le seppero condurre à buon fine; perche la prima volta che portarono i Romani l'armi fuori d'Italia, fu per occasione della guerra Cartaginese, nellaquale tra l'altre fu cosa degna di stupore, non che di somma laude, che essendo i Romani sin' all'hora stati inesperti nell'essercitio delle cose de'l mare, si presto ne appresero quella disciplina, che in più battaglie riuscirono vincitori de Cartaginesi, che per sì lungo tempo adietro haucuano fatto delle cose marinaresche particolar professione, et per apparato nauale teneuano il primo luogo sopratutte le nationi. Madaqual cosa prendere si può saggio maggiore dell'eccellente disciplina militare de' Romani, & della loro inuitta virtu, che dalle proue fatte nella seconda guerra Cartaginese, nellaquale ad uno stesso tempo potero mantener tanti esserciti nell'Italia, nella Sicilia, nella Spagna, nella Grecia? & pur vna sola Città di Roma, con i suoi propris Cittadini, & delle sue Colonie d'Italia, puote tenere à tutti somministrati Capitani, & soldati, & intanto numero, che nel solo fatto d'arme di Canne, combatterono oltre ad ottanta mila huomini dell'essercito Romano. All'incontro Cartagine, benche fusse il suo dominio grande, & di molte for Le, poiche hebbe haunto nella Spagna alcune rotte da' Romani, se volse difen-

difendere l'Africa, an li la stessa Città di Cartagine, capo dell'Imperio, fu costretta dirichiamare quel Capitano, & quelli soldati, ch' haueua in Italia. Romani tre volte vinti d'Annibale in battaglia campale, ripreso nuouo ardire, & nuoue for Le voltarono sempre il viso alla Fortuna, et finalmente se la resero amica, & quasi vbbidiente alla loro virtu; ma Cartaginesi superati una voltain battaglia da Scipione, presso à Zama, cederono, & s'humiliarono alla potenza de' Romani. Ma l'ultima guerra Punica, come in breue tempo, & con minore fatica, & pericolo termino, che l'altre due precedenti, così apportò a Romani maggior gloria, & maggiore sicurtà; però che quasi il nome solo dell'armi formidabili de Romani, su bastante ad impor sine à quella guerra, & l'oltimaruina di Cartagine, che ne se oui, assicurò per sempre la Republica di Roma, dalla fede poco sincera de Cartaginesi. Ma in que sti stessi tempi, altri grandi, & nobili fatti di guerra intrapresi furono, con grande ardore, & con felicissimi auspici, la guerra contra Filippo in Macedonia, & in Asia contra Antioco, che illustrarono assai l'armi Romane, & allargarono in più lontane regioni i confini dell'Imperio; fu nelle guerre con Cartaginesi, che durarono fra

tutte tre per lo spatio di quarantatre anni com battuto con varia fortuna, & alcun: volta più per la salute, che per la gloria, main que sto mostrò il popolo Romano, non pur la potenta delle sue for Le, ma la generosità dell'animo, hauendo presa l'una per vendicarsi dell'ingiurie riceuute da Filippo, ne' soccorsi prestati ad Annibale, & l'altra per conseruare nella sua libertà alcune Città dell'eAsia, antiche Colonie della Grecia, dall'ingiu ste oppressioni d'Antioco; & se sarà detto, que ste tante imprese essere state fatte con le sorze dell'Ita lia, ne'l soggiogare della quale, come sia stata la prima, & principale difficoltà, così à quella età, da!!a quale pare, che ciò s'habbia massimamente a riconoscere, si debba la prima, & la piu vira laude; ciò anchora così concedendosi, si conuerrà d'aggiungere, che di questa stessa laude, non peca parte à questa vltima et à si deue, poiche no prima furono all'Imperio Romano fatti soggetti gi'Insu bri, & i Liguri, che dopò finitala seconda guerra Cartaginese, essendo stati domati quelli da Marcello, & questi da Quinto Fuluro, iquali tanto n'acquistarono in ciò gloria maggiore, quanto, che queste sono molto nobili parti d'Italia, & quanto anchora, che il paese de gl'Insubri cra posseduto da' Galli, in quelle parti all'hera nolto Dd potenti,

potenti, & la Liguria era habitata da popoli molto fieri, & bellicosi. Queste dunque non sono cose in ogni parce così grandi, & così gloriose, che si la sciano adietro tutte l'altre, che fatte in altri tem p:, et da altri huomini potessero prima hauersi acquistato qualche fama; nondimeno, come si passa ancora più innanti in questa stessa età di Roma, altrifatti, & cosigrandi, & merauigliosi s'appresentano alla memoria, che il loro splendore oscu ra la gloria di quelli medesimi Romani, iquali a'l parangone dell'altre nationi, ne haueano acquistato chiariffimo grido. Peroche, spenta che fu la Città di Cartagine, con laquale hauea si lungamente guerreggiato la Città di Roma, & spesso con molto varia fortuna della guerra, & afficurati per sempre quelli pericoli, & trauagli, non restando a'cun' altro potentato, che potesse per se dare giusto contrapeso alla potentia de' Romani, caminarono con così gran passo alla Monarchia, che nello spatio di ceto anni, che seguirono appresso sino alla Dettatura di Cesare, stesero quasi per ogni parte della terra i confini dell'Imperio Romano. Grande tra l'altre fu la guerra presa contra Mitridate, con nome di voler defendere Nicomede, et Ariobar Lane amici de'l popolo Romano, ma in effetto per opporsi à vasti pensieri di lui,

con liquali aspirando a'l dominio di tutta l'Asia, & dell'Europa anchora, era fatto formidabile à gl'istessi Romani, iquali tutto che hauessero à regger con questo così potente nimico, che pote porre insieme in questa guerra vn'essercito di dugentomila huomini, & cinquantamila Caualli, & vn' armata di trecento legni, la terminarono, non pur consconsitta di Mitridate, ma co'l prendere occasione d'altre vittorie in lontanissime regioni; conciosiache furono mosse l'armi fino nella Armenia contra Tigrane, perche hauesse fauorito Mitridate, & saluatolo ne'l suo Regno, quando era cacciato da' Romani. Et si troua chi osserua l'historie delle cose Romane, veramente con occasione di prendere gran merauiglia; che quantunque i suoi Capitani, & esserciti siano stati molte volte vinti in battaglia; sono però i Romani in tutte le guerre, se si risquarda all'oltimo fine di esse, riusciti vincitori. Maparticolarmente le cose fatte ne gl'oltimi anni di questa età, auanzano per certo tutto ciò, che prima pareua, che cader potesse anco ne'l concetto de gli huomini, per fermare alla Republica vn' altissimo, & fortunatissimo stato: & per tacer di tante altre, benche chiarissime vittorie, & trionfi, chi può non ammirare i gran fatti di Pompeo, & di Cesare, la celerità di quello, Dd

ni l fornir molte guerre, & la sua gran fortuna, et massimamente ne'l soggiogare in breuissimo tem pomolte Prouintie dell'Oriente; & la costanta, Es sorte La di questo dimostrata in tante battagie & ne'l por freno a tante nationi indomite deli Occidente: onde d'ambidue questi si legge, che ogn uno d'essi oltre ad ottocento Città sottoponessero all'Imperio Romano: onde a'l paro di questi chiarissimi lumi, rimase oscurata la gloria, & la memoria di tutta l'antichità. Quale sentenza dunque couerrassi di dare in questa cosi dubbiosa causa, nellaquale d'ogni parte tante appariscens le ragioni? Grande opera è per certo il dare alle cose principio, lequali augumentate poi sogliono per l'ordinarioriuscire più facili, & nondimeno d'altra parte, secondo quella nota sentenza, non minor laude attribuire si suole a quelli, che le cose principiate accrescono, & le acquistate conseruano, che à quelli, che ne sono stati i primi auttori; ma, ne questi, ne quelli però toccano l'oltima meta, allaquale più propriamente pare, che dir si possa, che solo quelli arriuino, liquali le cose principiate, & già accresciute conducino à l colmo di quella maggior perfettione, deilaquale e quella tal cosa capace, o allaquale si può conoscere, misurandola con i suoi particolari rispetti, che giun-

ger possa; es questi termini si trouano quasi in tutte le cose fabricate dall'humana industria; cioè principio, accrescimento, & perfettione; dopò lequali seguono appresso altre due, cioè declinatione, & interito, dellequali hora qui non parliamo; ma ne gl'Imperij particolarmente assai chiaro questi stati dinersi ossernar si ponno. In questi dunque s'adoperarono i Cittadini Romani, in ciascuna delle tre età di sopra considerate, con tan ta loro laude, & con tanto commodo della Città, che pare, che ciascuna d'esse possa vendicarsi la prima palma, & la principal gloria delli tanti honori, & grandelle Romane. Si potrà dunque dire; che alla produttione di alcuna cosa, quantunque più cause concorrino, non però tutte ne'l medesimo modo ciò fanno, nè sono tutte d'uguali dignità in se stesse, ò d'uguale for La, per la constitutione di quell'opera: così nella fondatione della Monarchia di Roma, concorsero senza dubbio i fondatori della Città, da' quali riceuè ella i primi quasi alimenti, che tanto le giouarono à render quel corpo robusto, & atto a'l sostenere il peso d'un grandiffimo Imperio; quelli anchora, che appresso successero, che di militia, di dominio, di buon'ordine, & per la guerra, & per la pace grandemente l'accrebbero, & la disposero soggetto capace

pace di cose maggiori, ne hanno la sua parte, & al'v'imo quelli, che con tante, & cosi sena'ate v. ttorie, quasi che con le proprie mani la co!locarono nel colmo della maggiore sua potenta, & dignità. Main questa connumeratione di cose, che altro si può dire, se non che questa vitima età, che per sua opera particolarmente, & per le sue fatiche, vide la Republica quasi sedere nel trono della sua Maesta, si vendico con razione la maggior parte di questo merito, & di questa gloria, peroche come cagione più prossima sia concersa alla fondatione, & stabilimento di quello stato nella Città, ne'l qual essa si tronò nella sua maggior cccellenZa, & gloria presso tutte le nationi; e vero, che chi con altro rispetto vorrà considerare più la necessità, che la dignità della ce sa, potrà per auuentura farne diuerso giudicio: conciosiache certa c'sae, che se la Città di Roma non eraf ndata da Romulo, & da gli altri Re ne suoi principij mantenuta contra gl'insulti de' vicini, & se poi non erail Campidoglio saluato da' Galli, se non erano ributtate le tante congiure de' popoli di Italia, fatte contra la sua nascente grande La, non hauerebbono potuto hauer luogo le vittorie, & i trionfi delli Scipioni, di Marcelo, di Fabritio, di Metello, di Pompeo, di Cesare, & di tanti al-

tri, che quelle cose conseguirono con le for Le della Città, già con felicissimi auspici principiata, & con molta iudustria, & valore molto accresciuta. Ma come nelle cose naturali auuenir suole, che l'augumento d'esse, quasi tramutando quella prima forma fà, che ella resti corrotta; siche in quel soggetto già ad altro stato ridotto, poco conto si tenga delle cose precedenti, così in queste formate dall'industria de gli huomini, come alla prima forma più rolla vn' altra ne soprauiene, che quel sogetto rende più eccellente, & perfetto, non è chi della prima tenga conto, ò quella consideri con pensiero di laudarla, ò d'imitarla; così nelle arti più nobili auuenir veggiamo, pittura, scoltura, architettura, & in ciascun' altra, che essendo di tempo in tempo andate acquistando perfettione, quelli sono in essapiù laudati, che ne sono riusciti più eccellenti Maestri; siche la lor laude particolare, è andata de'l paro con la perfettione, che essi con la loro industria hanno potuto recare à quell'arte, nella quale si sono con multo studio, & giudicio adoperati. Fu laudata la pouertà di Cincinato, & d'alcuni altri di quelli Capitani, che chiamati furono dall'aratro alli Censolati, & alle Dettature, perche alla conditione di quelle cose; & di quella Città haueano certa proportione. Ma con le gran-

le grande Je, allequali peruenne poi la Città di Roma, hebbe maggiore simiglianta la magnificenta di Crasso, & di Lucu'lo. Pare dunque che non possa ne anco farsi giusto parangone di queste età insieme, peroche, come sono state tra se assai diuerse, così conueniuano loro pensieri, studij, essercitij diuersi; lequali cose, se pur haucano insieme a cuna conformità, erano più tosto, per certa simiglianta, & sigura, ò più tosto dispositione di quelle prime ancora deboli operationi, à quelle altre maggiori, & più nobili; & come in ogn' nuomo particolare auuenir suole, che le medesime cose non siano proportionate, ne proprie à tutte le età, ma à diuerse si vadino cose diuerse accommodando, ma ben l'una all'altra subordinate, siche siano gli esferciti, & i medesimi, & diuersi, perche ad una stessa mira, Es ad uno stessine siano accommodate, ma altrimenti però, mentre è fanciullo, mentre è giouenetto, & mentre e humo essercitato, cosinella Città, & appunto ne'leas, che trattiamo, le medesime e se non si conueniuano alla seconda età, ch'erano proprie della prima, ne la seconda poteua far quelle, ch'erano alla terza più perfetta riserbate, ne la terza sarebbe laudata, se non hauesse fatto più di ciò, che fice la prima, & la seconda. Onde per conclu-Sione

sione di questo discorso, si poirà dire, che il felice genio della (ittà di Roma, producesse huomini con virtu, & pensieri bene proportionati à ciascun suo stato, & molto eccellenti per quello, che portana ciascuna età, & conditione della Città: che, se quelli primi hauessero uoluto troppo affrettarsi per più presto aggrandire, & illustrare la Città, poteua loro auuenire, che hauessero an li disordinati se steffi, & co'l farsi molti nemici, accrescersi difficoltà à conseguire quelle cose, che meglio maturate, riuscirono poi più sicure, & più facili: & se parimente li secondi hauessero uoluto abbracciare imprese sproportionate alle sue forze, & vscire con l'armi d'Italia prima che in essa si fusse la po tenta Romana confermata, ciò poteua più tosto tornare à corruttione, che à perfettione della Republica. Hanno però, et i primi, & i secondi à stimarsi dignissimi di laude, cioè di quella laude, che dalle cose conuenienti, et proportionate à quell'età, & stato della Città, nella quale nacquero, poteua loro venire. Ma, perche quanto la causa agente s'adopera intorno à soggetto più nobile, & più perfetto, tanto ne riesce l'opera più eccellente, & perfetta, quindie, che hauendo i Cittadini della ter La età hauuta occasione d'adoperarsi in cose maggiori, perche ritrouarono la Città già molto grande, & molto potente, il parto della loro industria, & fatica è riuscito più nobile, & alla Republica hanno arrecato quella somma laude, oltre la quale niuno pretender può cose maggiori.

Come l'Imperio Romano, caduto spesso in persone scelerate, & vili, habbia potuto per lunga serie di Imperatori conseruarsi, & per quali cagioni rimanesse finalmente distrutto.

## DISCORSO VNDECIMO.



R A tutte le nostre humane operationi, come sono dignissime, & nobilissime le Signoric, & gl'Imperij, per li quali viene l'huomo à soprastare à gli altri huomini, & à regger-

li con certa sembian La de l gouerno dell'universo, retto, & gouernato da Dio Ottimo Massimo, così tra tutte le Signorie, & gl'Imperij, che mai surono, grandemente su riguardeuole, & in sommo pregio, & riueren La, presso tutte le nationi l'Imperio Romano, il quale così largamente si stese, che si può quasi con quel Poeta dire; che i mede simi sussero i consini di quella Città, et de'l Mondo, per quelle parti, che à gli antichi su-

rono manifeste. Il che si può anchora da ciò comprendere, che hauendo Costantino Magno Imperatore diviso fra tre suoi figliuoli gli stati dell'Imperio, Costantino il maggiore, à cui erano per la ter La parte toccate le Prouincie della Spagna, del la Francia, della maggior parte della Germania con l'Isole d'Inghilterra, & di Scotia, delle quali regioni sono hoggidi costituiti tanti nobilissimi, & potentissimi Regni, mosse l'armi à Costantino suo fratello, à cui erano toccati altri paesi per aggiustarsi di ciò, in che stimaua essere stato fatto disuguale da'l Padre. Hora questa si stupenda machi na costrutta in lungo corso d'anni co molta virtu, & conmolte fatiche di tanti huomini valorosi, conuenne finalmente correre la sorte commune alle cose humane, cioè di dissoluersi, & andar à terra, & con la suaruina si tirò dietro grandissime revolutioni di cose. Quindi si viddero tante nobili Città ruinate, ad alcune altre dato prin cipio, che riuscirono poi nobilissime. Le regioni intere, cacciati gli antichi, occupate da nuoui habitatori, nuoui costumi, nuoue leggi, nuoua lingua, nuoui habiti introdursi; & l'Italia, che era stata sede di così grande Imperio, rimaner sogget ta à mutationi maggiori, & à più graui calamità dell'altre Prouincie. Queste cose dunque Ee 2

come, & da quali cause principalmente auuenis-Sero, per quel desiderio, che ha naturalmente l'huomo di sapere, douera esser no ingrata satica lo andar inucitio ando. Conciosiacos ache, no basta per acquetare il nostro intelletto quella razione ge nerale, che tutte le cose, che hanno haunto principio, de uono terminare, però che dissone Iddio susuemente tutte le cose, & permette, che con le fue cause ordinarie, & naturali, & più prossime si gouerni questo mondo inferiore. Hanno g'i Impery, come l'altre cose mortali, principio, accrescimento, stato, declinatione, & interito, tutte da certe cause ordinate, & disposte: & benche variare si vedono per la varietà di molti acciden ti, none però caso ciò, che pare à noi tale, quando non sappiamo penetrare alle più vere cavioni delle cose. Nacque dunque l'Imperio di Roma ne'l tempo, che quella Città era gouernata con formadi Republica, hauendo quelli suoi primi findatori cominciato ad allargarle il dominio tra popoli vicini. Maduro in questa sua infantia (per dir così) lungo corso d'anni sino all'esà di quei famosi Scipioni, che le sottomisero la Spagna, & l'Africa: ma poi nelle età seguenti, nelle quali siorirono Cesare, Pompeo, & tanti altri chiari Capitani, sali al colmo della sua grandella,

della, & della sua gloria: nè della virtu di que-Sti degenero Cesare Augusto, benche fusse mutata la forma de'l gouerno, an li accrebbe anch'egli molto nelle parti dell'Oriente tra' popoli dell'India, & dall'altre esterne regioni i confini dell'Imperio, il quale similmente stabili con ottimi ordini nelle cose ciuili, & militari. Ma à questo tempo si può dire, che si fermasse cotesta Monarchia, restando constituita quasi in uno Trono di suprema maestà, riuerita, & vbbedita da tutte le nationi; & in tale stato si conseruo per lungo corso di tempo, che su poco meno, che di trecento anni, nel quale, tuttoche molte, & grandissime guerre fussero fatte da tanti Imperatori, che dominarono questo tempo, furono però fatte per lo più, anti, per la conseruatione, che per l'accrescimento de' confini dell'Imperio; conciosiacosa che non fu quasi alcuna delle nationi barbare, & più lontane, così dell'Oriente, come dell'Occidente, la quale non fusse bisogno à gl'Imperatori Romani di vincere, & domare molte volte, & ritornarle sotto alla vbbidien La dell'Imperio, dal quale s'andauano ribellando. Et, se pur'alcuno con nuoui acquisti in remotissime parti ampliò l'Imperio, come fece Traiano, tra' popoli della Armenia, & dell'India, & alcun'altro in al-

tre regioni, & Prouincie, resto però ne i medesimi tempi in altre parti per nuoue ribellioni diminuito. Mane'l tempo di Galieno, che viene annouerato per il Tretesimo quarto, tra gl'Imperatori Romani, comincio alquanto à declinare la soprema grande? La dell'Imperio: conciosiacosache, quantunque riceuesse i colpi più mortali molti an ni dapoi sino al tempo di Arcadio, & Onorio, che furono più di cento anni dapoi; pare però, che in questo tempo di mezo l'Imperio costituito quasi nella sua vecchiella, tuttoche s'andasse sostentando, fatto debole, ma quasi arbore, che habbia con lungo tempo ben firmate fino al profondo le sue radici, non poteua facilmente essere suelto. Onde, benche più volte fusse da' esserciti di diuerse nationi gagliardamente scosso, puote nondimeno rifarsi, & sostentarsi in piedi. Tale dunque fuil corso dell'Imperio Romano, nel quale più cose si ci offeriscono degne di molta meraniglia, Es c'inuitant a cercarne la vera cagione: però che da vna parte grande, & meravigliofa cofa pare, che vn'Imperio ridotto à tanto colmo di grandella, cominciato una volta à declinare, così presto siacorso a'l suo sine, & a'l precipitio, non essendo ne'l mondo altro potentato rimaso, il quale non pure potesse dar contrapeso alla potenza di quel-

lo, ma che à quello non vbbedisse, soggiogato da gli esserciti Romani: Et hauendo tanto numero di soldati per la sua difesa, desiderosi per conseruare à se stessi molti vtili, & privilegi della consertione d'esso Imperio. Ma da altra parte, chi si volge à considerare in quanti huomini di somma viltà, & scelerate Za peruenisse questo sì grande Imperio, potrà con moltaragione restarne con l'animo tutto sospeso, desideroso di conoscere, come cosa si violenta potesse durare, per corso di tante età, & come un dominio retto da' Prencipi Tiranni, habbia potuto passare di mano in mano per la serie di tanti Imperatori, che fin' à cinquecento ne sono annouerati da Cesare ad Arcadio, & Onorio, al qual tempo cominciò manifestamen te à cadere l'Imperio di Roma, con la presa di quella Città, & con laruina d'Italia, & altre Prouincie dell'Imperio. Et pur si vede, che la Monarchia di Persia, che tra gli antichi Regni fu di tanta stima, per essere caduta in potere di Prencipi dati all'ocio, & alle delicie, conuenne ruinare molto presto, portata dalla virtu d'Alessandro ad altra natione, di che per l'istessa cagione se ne sono veduti ne principati quasi d'ogni età molti essempi. Dicasi dunque, che per sostenere questa violenta randemente giouò un'al-

tra violen Za, tanto è la for Za dell' vnione nelle cose simiglianti: così i corrotti costumi del popolo, & de' soldati Romani furono d'aiuto per mantenere lo stato, & la potenta à questi Prencipi Tiranni: conciosiacosache viuendosi in Roma con somma licenta, & con molti trattenimenti di giuochi, & di spettacoli publici, fatti da gli Imperatori, nelle quali cose quelli appunto, che gli furono più sommersi ne' vitij, si mostrarono più Blendidi, come fu Caligola, & Nerone, che non pur'i soliti giuochi di caccia, & di Comedie fecero rappresentare più spesso, & con maggiore apparato dell'ordinario, ma ve ne introdussero di nuoui: battaglie nauali, carri tirati da Cameli, et da Leonfanti, et così fatte cose, et a' soldati permisero ogni insolenta: onde non era chi curasse di mutare stato, anzii soldati Pretoriani godendo alle stante vicine alla Città molti vtili, & prinileggi, curauano poco d'esser commandati da Signori oenerosi. Et quando pur questi tali Prencipi veniuano loro à tedio, gli lenanano la vita, gridando vn'altro Imperatore, & riccisendo dal nuouo Prencipe molti doni quasi in premio della loro scelerità: & à tale passo il disordine, che fu alcuna volta da' soldati posto all'incanto, & per poco preZzo venduto l'Imperio del Mondo, come auuenne

au uenne al tempo di Didio Giuliano. Ne l'auttorità del Senato era sufficiente à correg gere questi così graui inconuenienti, si perche già conculcata dalla for La era fatta molto debole, come ancora, perche in quegli animi era già mancata l'an tica generosità Romana. Onde hauendosi pur il Senato proposto dopo la morte di Caligola di liberare la Città, & l'Imperio da quella tirannide, tornandola nel primo gouerno, non seppe poi dimostrare alcuna costanza, anzi abbattuto dal timore, tosto si sottomise all'ubbidien La di Claudio del la stirpe de Cesari & l'accetto per Imperatore, come prima cra il medesimo stato gridato dalle compagnie de' Soldati Pretoriani, ilche dapoi aumenne in molti altri Imperatori, restando dal Senato confirmati quelli, che erano fatti dall'essercito; la qual licenta fu da medesimi soldati diuersamente vsata, però, che pretendeuano le compagnie Pretorie, & quell'essercito, oue si ritrouasse l'Imperatore à tempo della sua morte, d'hauer particolar privilegio di eleg gere il successore; nodimeno cosi spesso auuenne, che da altri esserciti ancora, che crano in diuerse Provincie dell'Imperio, fussero gridati gl'Imperatori, che al tempo di Galieno, volendo tutti vsurparsi questa auttorità, trouasi, sin trentadue ad uno istesso Ff

tempo haucr vsato il nome, & titolo d'Imperatori Romani. Onde pare, che con verità, si possa dire, che l'Imperio Romano, si sia conseruato, non in rispetto all'unità, ò allamedesima forma del gourno, ma solo per quella auttorità, che ritennero gli esserciti Romani di farsi gl'Imperatori, a' quali per la loro potenta conveniuano ubbedire tutte le Prouincie, non essendo altra militia pari alla Romana, si che potesse resisterle, & sottraggersi da quell'Imperio. Mainogni cosa fugrandissima, quasi per ogni tempo la dinersità; poiche à quel sommo grado dell'Imperio perueniuasi per vie molto diuerse: alcuni per heredità, come Tiberio Caligola, Nerone, & nell'età seguenti Costantino, & Costante, & molti altri: alcuni, benche pochissimi per l'elettione del Senato, molti per l'elettione de' medesimi Imperatori, i quali vinendo eleggenansi alcuno per compagno, & successore nell'Imperio, chiamandolo Cesare, & à questo dopo la morte del medesimo Imperatore era dato titolo d'Imperatore, et d'Augusto: maggiore d'ogni altro fuil numero di quelli, che acquistarono l'Imperio, per lo fauore de' soldati, nel che non preualeua sempre un medesimo, anti molto diversi rispetti, havendosi riguardo, quando al nascimento, & alla parentelas

la, che alcuno hauesse tenuto con i passati Imperatori, quando alla virtu, & ad alcun fatto singolare di guerra, quado à certo fauore, che come si sia, s'haueano saputo acquistare i Capitani presso i loro esserciti, & quando ad altre così fatte cose: onde ne auuenne, che persone non pur di conditione molto diuerse, ma anco di diuerse nationi fussero assoti a' l supremo grado dell'Imperio Romano: Traiano, & Theodosio furono Spagnuoli; Probo, Giouiniano, & Valentiniano Vngheri, Diocletiano Dalmatino, (ato Schiauone, & così alcuni altri. Ma ciò, che fà maggiore la dinersità, questo Imperio con modi così dinersi acquistato fu anco diuersamente amministrato: da alcuni così tirannicamente, che non è così infame, & scelerato vitio, del quale nella vita di Tiberio Caligola, Nerone, Commodo, Caracalla, Eliogabalo, & altri di quegli Imperatori non se ne troui infame essempio: ma da alcuni altri fu l'Imperio retto con tanta pruden La, & contanta giustitia, che non si potria quasi formare vn gouerno regio più perfetto. Et quale eccellente virtu si puote desiderare, per tacere del grande Augusto, in Vespasiano, Tito, Traiano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio, Aleffandro, Sewero, & altri tali? Onde ne nacque, che, essendo i buoni, & 1 cat-

i cattiui Imperatori sparsi per diuerse età, quanto perdeua di dignità, d'auttorità, di forte quell'Imperio per il cattiuo gouerno di quelli maluagi Prencipi, altrettanto ricuperasse, perlo valore, & per la buona amministratione di questi altri Prencipi buoni, & virtuosi. Et questa si può addurre per prima cagione, per la quale potesse l'Imperio per così lungo corso d'anni conseruarsi; poi che, come era un pezzo trascorso innanzi in molti disordini, veniua dalla virtu d'alcun generoso Prencipe ritornato verso i suoi principy, & corretti, quando vno, quando l'altro de disordini introdotti dalla negligenta, & viltà d'altri de gli Precessori. Giouc parimente à questo l'antica, & già confermata consuetudine presso a' Romani de' buoni ordini militari. Onde tuttoche l'Imperio fusse in mano di persone vili, trouando essi nondimeno nelle Prouincie gli esserciti ordinary già fatti, & apparecchiati all'imprese, potero con felici successi co'l mezzo de' suoi Capitani amministrare le guerre, & tener acquetate le solleuationi, & ribellioni, che de'l continuo nasceuano in così grande Imperio. Così Tiberio non pur torno alla vbbidienZa la Francia, che se gli era ribellata, ma soggiogo la Comagena, & la Cappadocia, & cacciatone quei Re, le ridusse

ridusse in Prouincie. Nerone cacciò i Parthi de'l Regno d'Armenia, & vi pose Re Tigrane, constituendolo tributario dell'Imperio. Claudio non pur domò la Mauritania solleuata contra l'Impe rio co'l meZo de' suoi Capitani: ma egli stesso anchora passò con l'essercito in Inghilterra per acquetare le solleuationi nate nell'Isola: & pur non furono questi Prencipi stimati per se stessi d'alcun valore. Queste dunque, & forse altre simili cause addur si ponno, perche potesse questo Imperio mantenersi in quella grandezza, alla quale era peruenuto. Ma venendo à ciò, che con maggiore curiosità suole essere ricercato, come grandissima cosa per se stessa, & per altre notabili consequenZe, cioè alle cause della sua declinatione, & ruina, à me pare, che tre se ne possano principalmente addurre, cioè la smisurata grandel La di quell'Imperio, la dappocagine, Es maluagità di molti di quelli, che lo amministrarono, & la corruttione de' costumi fattimolto da quelli diuersi, con li quali era stato fondato, & accresciuto. Porta j'imperfettione della nostra humanità, che come la virtu dell'huomo non pure è finita, & terminata, ma fragile, & debole, così si habbia ad adoperare intorno à cose, non pur terminate, & finite, ma conscritte dentro à certi, non molto larghi termitermini; & altrimente facendo và à perdersi in un pelago, donde non sa, ne puòriuscirne salua: di che per lasciare gli essempi, che di molte altre no Stre operationi addurre si potrebbono, consideriamo solo, per quanto si appartenga à ciò, che trattiamo, che la virtu di colui, che ha da reggere, & commandare à gli altri deue essere molto eccellente. Dissero alcuni Filosofi, che un tale deue di tanto auantare gli altri d'ingegno, & di virtu, quanto di dignità, & di potenta gli auanta: an-Zi che la virtu di lui solo dene cotrapesare à quella di tutti gli altri, à chi egli commandar vuole. Ma lasciamo queste supreme eccellenZe più desiderabili, che possibili à ritrouarsi. Certa cosa è, che il ben reggere un Imperio è grandemente dissicile, & quanto esso e maggiore, tanto più si accrescono le difficoltà. Onde Licurgo saunssimo Legislatore, conoscendo, che la quiete della Città, & la conservatione d'essa per lungo tempo in vn medesimo stato, Es con una forma di gouerno, deue essere quel vero sine, perlo quale siano ordinate le buone leggi, per propria elettione volse disporre in modo gli suoi Spariam, & gli ordini di quella Republica, che ella non haussse molto ad allargare i suoi consini. Ma Roma all'incontro, come tutte le Costitutioni della Città, & gli essercitif de' Cittadini

Cittadini furono principalmente in essa indrizzati ad accrescere il dominio della Republica, così non conobbe, ne puote goder mai della quiete, non pur dall'armi de gli esterni; ma, ne anco dalle discordie de' Cittadini. Accrebbe ella il suo Imperio, quasi ad immensi termini, & penetrò con le sue armi all'estreme parti della terra, soggiogando le più lontane, & più barbare nationi: ma finalmente non sapendo quasi, oue più guerreggiare contra gli esterni, trà se stessi con lunga, & mortale contesa si posero i suoi Cittadini ad adoperare l'armi vincitrici delle altre nationi, & preualse finalmente la virtu, & la buona fortuna de' Cesari, si che rimase Augusto solo Signore dell'uniuerso, & Tiberio, che gli successe, entro in quieto, & pacifico possesso di così grande Imperio, nel quale era numero grandissimo di soldati, essercitati in una perpetua militia, & per le guer re ciuili auezzi à viuere con moltalicenza. Erano i maggiori acquisti delle Prouincie più grandi, & più lontane anchora molto recenti, essendo da due soli Capitani Romani Pompeo, & Cesare state soggiogate oltre à mille, & settecento Città, & debellate potentissime nationi. Onde per tenere à freno, & in obbidien Latanti popoli indomiti in parti lontanissime dalla sede dell'Imperio, cra bilo-

bisogno di tenere à quei presidij numero grande di gente da guerra. Ma questo stesso, che era introdotto per prouedere à quei pericoli, conueniua apportare altri pericoli, per lauttorità, che già si haueuano vsurpata gli esserciti, & per la speran-Za, ch'era data a' Capitani di potere co'l fauore de' soldati, facendosi gridare Imperatori, peruenire à quella suprema dignità. Però non potendo un solo huomo, ben che d'eccellentissima virtu supplire in ogni luogo, & prouedere à tante cose, di che hauea così grande Imperio bisogno, & meno à correggere i disordini, che in tanti stati, quasi cattiui humori in membri lontani dal cuore, andauano alla giornata nascendo, conueniua l'Impe rio esfere perpetuamente vessato, & dalle nationi straniere, & da' suoi proprij soldati: talche quasi in niun tempo resto libero da tali trauagli, et pericoli: ne così presto era posto sine in una parte ad una guerra, che non ne nascesse un'altra, anti per lo più ad un tepo stesso militauano in diuerse parti diuersi esserciti Romani, altri contra le nationi esterne, & altri contra se stessi, per so-Stenere ciascuno quelli, che si haueano eletto per Imperatore. Pero Adriano per rimediare à tanti disordini, i quali stimaua eglinascere nell'Impe rio per la lontananta della persona dell'Imperatore,

tore, & per l'ampieZZa de confini, venne in risolutione di non voler tenere certa, & ferma sede nella Città di Roma, ma spendendo tutto il tempo in perpetui viaggi, visitare ogni parte delli suoi stati, tenere in vbbidien Lai sudditi, & i suoi medesimi nel debito vsficio, & conoscendo quanto ciò susse dissicile, & quasi impossibile in tanta am pie Za di confini, deliberò di ristringergli nelle parti dell'Oriente, costituendo il siume Eufrate per termine dell'Imperio, & rimettendo in libertà tutti i Popoli delle Prouincie superiori, fino all'In dia, li quali essendo da successori ritornate sotto all vbbidien La dell' Imperio, & perciòrinouandosimolte ribellioni, & difficoltà, non pure nelle parti più lontane, ma nelle più vicine anchora, Costantino Magno conoscendo di non poter altrimenti dar' à questi mali rimedio, che co'l trasferire più vicina à quelle parti la sede dell'Imperio, à ciò s'elesse la Città di Bilantio, la quale riedificata da lui prese anco da lui il nome di Costantinopoli. Et quindi è, che quel Gimnosofista Indiano volendo mostrare al Magno Alessandro, che mentre egli portato dal desiderio del dominare in lontanissime regioni, erasi cotanto allargato dal suo Regno, prestaua à quello occasione di solleuarsi contra di lui, fece porre in terra Gg

una gran pelle di bue ben dura, & secca; sopra l'estremità della quale caminando mostraua, che quando una parte calcata cedeua, veniua l'aitra adinnalZarsi. Et, che così auueniua à molti Prencipi grandi, che mentre con la sua present a cercano di tenner bassa, & quieta una par ted di suoi stati, gli altri, da qualli s'allontanano, s'innalZano, & leuano contra di loro le corna. Da ciò ne nacque, che molti de gli Imperatori non pure di quelli, che erano per se poco atti à reggere l'Imperio, ma de più sauij, & piu valorosi, conoscendo, & confessandosi oppressi dal peso troppo grane di tanta mole, eleggenansi al tri, che in vita bauessiro ad essere loro compagni n. il amministratione, & in morte successori dell'Imperio, il quale però rade volte si trona, che da un solo sia stato quietamente posseduto, negando spesso eli esferciti delle Prouincie più lontane di no ler' obbidire à quelli, che da altri esserciti erano eletti alla successione dell'Imperio, benche, con ogni solennità fussiro stati accettati da'l Senato, come auuenne à Galba, il quale creato Imperatore dall'essercito di Spagna; non fu accettato, ne vbbidito dall'effercito di Lamagna, & inmolti altri dapoi , talc'se a'cuna uolta non ben sapeasi, quale fuffer vero Imperatore. Et per certo

in ogni tempo della maggiore grande La di questo Imperio si puote conoscere, non essere la viriu, benche eccellentissima di un solo bastante à poter reggerlo, & mantenerlo in quiete: & fin sotto l'Imperio d'Augusto conuenne esso prouare molte solleuationi nate nella Spagna, nella Germania, & nelle parti dell'Oriente tra' Scithi, et tra' Parthi, tuttoche all'ultimo con la singular sua virtu, & meranigliosa sua felicità, ridotto l'uniuer so in pace, gli venisse fatto di poter far chiudere quel famoso Tempio di Giano, che dapoi rimase sempre aperto, come sempre su à suoi suc cessori occasione di trauagliare in guerra. Onde ben si verifica quel detto, esser Roma caduta, oppressa dal peso della sua propria grandezza. Ma questa sua ruina su senza dubbio accelerata dalle male qualità di quegli huomini, in potere de quali peruenne bene spesso questo Imperio: però che per colpa di questi ne nacquero, ò certo molto s'accrebbero le cause interne delle corruttioni di quello Stato, poiche con la loro ignoran-Za, & viltà, con l'auaritia, con la crudeltà, con la libidine, & altri enormi uitij diedero occasione a'l disprezzo, & all'ingiuria, prime, & vere radici delle mutationi de' Gouerni: conciosiacosache dal disprezzo prendono i sudditi occasione

casione di ribellarsi; & principalmente i più gran li perricchelle, ò pernobiltà; & dall'ingiuria nasce l'odio, & il desiderio della mutatione dello Stato. Et su maggiore disauuentura di questo per altro fortunatissimo sopra tutti gli altri Imperij, che in quei tempi appunto, ne quali era maggiore il bissono di una continuata scrie di Prencipi prudenti, & generosi, per confermare lo Stato ridotto per virtu de'l grande Augusto da'le guerre, & da disordini passati alla quiete, & a' molti buoni ordini, s'incontrasse dopò di lui in tre possimi, & vilissimi Imperatori, Tiberio, Caligola, & Nerone: da gli enormi vitij de qua'i ne nacquero alle Prouincie dell'Imperio quei sommi mali, che dicemmo, dispregio grande di quella, benche soprema dignità, & presso gli esterni, et presso i suoi medesimi soldati. Quelli sollenandosi, procurarono di lenarsi dalla loro vbbidienZa, questi per insolenZa lor tolscro l'Imperio, & la vita. Ne nacque similmente odio, & desiderio di mutatione ne'l Senato, prinato della sua auttorità, & in quelli particolarmen te, che erano offesi, ò che riteneuano alcuno spiri to di generosità. Quindi ne auuenne, che molto presto, cioè in Nerone stesso Imperatore, finisse di regnare la prosapia de' Cesari, & che i soldati aue Zi

auelli sotto tali Prencipi ad una somma licen-La si vsurpassero l'auttorità di farsi gi Imperatori, come fecero in Galba dopò la morte di Nerone, & in Othone dopo la morte di Galba, & così in molti altri. Essendo alcuna volta la virtu di chi commandana, & labuona fortuna di chi hauea à succedere nell'Imperio stata bastante di poter far si il successore, manon leuar totalmente quest'auttorità di mano a' soldati, ne'l fauore de' quali molti confidando aspirauano, benche con male arti, ad vsurparsi l'Imperio; & in queste contentioni conueniua l'Imperio rimanere diuiso, & molto lacerato, & indebolito. Daquestaradice ne nacque un'altro disordine, che fù ca gione di molti gravissimi mali, cioè la generale corruttione de costumi in tutti gli ordini della sit tà di Roma, però che seguitando, come per lo più si suole, i sudditi l'inclinationi, & essercity de' Prencipi, cominciarono gli huomini à darsi alla vita ociosa, & la virtu non nutrita, ne mantenutada'l primo andaua sempre più languendo, onde, come non vi era alcuna arte di ben comandare, così mancaua la buona, & vera vbbidien-Za ; ciascuno del suo volere faceua legge à se stesso, onde non era alcuna sorte di brutta, & infame scelerità, dalla quale il rispetto della Mae-It ci

stà de'l Prencipe ritenesse i Capitani, di soldati: ogniragione craridotta nell'armi, & tanto ciascuno ardina di tentare, quanto la sua potenta gli dana speranta di poter condurre à fine le cose tentate. Matanti, & tali erano i vity, che erano andati serpendo ne gli huomini d'ogni ordine, & d'ogni qualità, che'l uenire ad annouerare i particolari sarebbe opera di troppo lunga, & noiosa fatica. Ma vedasi da questo essempio, à quale stato di dissoluta, & incorrigibile licenta fussero in Roma le cose ridotte, che hauendosi Gal ba eletto per successore nell'Imperio Pisone Luciniano huomo di gran nome per presenta ciuile, & per virtu militare, perche si credeua, che questi peruenendo all'Imperio fusse per correggere i costumi già molto trascorsi de' (ittadini, & de' soldati, la sua elettione non fu accettata, non pur dall'essercito, mane anco da'l Senato, an'li furono ambidue vecisi, & in luogo di lui assunto all'Imperio Othone in Roma, ma dall'essercito di Germania fu nel medesimo tempo gridato Imperatore Vitellio; con tanta confusione reggenansi all'hora le cose dell'Imperio, le quali nell'età sequenti precipitando sempre al peggio, & confermandosi con l'habito cattino i disordini, qualboracercarono alcuni de gli Imperatori di correggere

reggere l'immoderata licenZa de' soldati, ritornandoli all'antica disciplina, furono, benche buoni, & sauj Prencipi da gli esserciti ammazzati, come per tale causa auuenne ad Alessandro Seuero, à Probo, & ad alcuni altri: talche à così fatto gouerno, appena poteasi dare alcuna certa forma, poiche ritenendo in esso i soldati tanta auttorità, & facendo, & disfacendo secondo iloro appetiti gli Imperatori, riteneua sembian la di Stato popolare, & nondimeno, poiche gli †mperatori comandauano in così ampio dominio, con soprema auttorità, era formato uno stato di vera Monarchia. Non deue dunque essere di molta meraniglia, che questo corpo mostruoso dell'Impe rio Romano coposto di parti, quasi che incopatibili, et male insieme regolate, et proportionate sentisse diuerse infermità, & finalmente conuenisse più presto dissoluersi di ciò, che per altro prometteua la sua tanta grandezza, & potenza. Era anchoranato dalla negligenta, & viltà d'alcuni Imperatori, che i soldati delle compagnie Vrbane, che dimoranano presso la Città, quasi per la custodia della persona del Prencipe, che erano i meglio disciplinati, & i più valorosi, tenuti lungamente nell'ocio, haueano in modo gli animi effeminati, & rilassati i corpi dalle fatiche, & da gli

## 228 DE' DISCORSI

gli esfercitis militari, che quado alcuno Prencipe più valoroso vo se venire à farne la proua, si trouo ingannato davia speranta concetta della pristina virtu di quell'essercito. Onde hauendo già l'Im perioriseunte in dinerse battaglie grani perdite, & danni, la cosane venne à tale (per lasciare molti, quasi innumerabili particolari, che di ciò si potrebbono addurre ) che volendosi difendere gli Stati dell'Imperio assaliti, come poco appresso si dirà, dalle nationi Settentrionali, su bisogno d'asso dare altri delle medesime nationi per opporsi all'impeto di quelli: à tanta deboleZZa di for-Le, & à tale mancamento di soldati, & di disciplina militare era l'Imperio ridotto anco prima, ch: fusse, come fu poi lacerato, & spozliato di mol te Prouincie. Come dunque l'Imperio Romano era al colmo di tanta potenza, Es grandezza peruenuto per la singolare virtu di quelli primi antichi Romani, & per l'eccellen Za, & perfettione de gli ordini militari, cosi poiche corrotti i buoni costumi, si pose per strada tanto diuersa da' suoi primi principij, conuenne presto giungere alla ruina, essendo certa, & vera regola, che gli Stati crescono, & si conseruano per le medesime cose, onde essi hebbero il loro principio, & per le contrarie si corrompono. Et chi andarà considerando

derando le antiche consuetudini, & operationi di quelli, che posero i primi fondamenti à questo Imperio, & à quelle, che seguirono poi à tempo de gl'Imperatori vorrà paragonarle, tanta diuer sità vi trouarà, che ben potrà conoscere la necessità di douer sortire un cotal fine. Prestarono un tempo i Capitani, & gli esserciti de' Romani essempi notabili di virtu, & di eccellente disciplina. Etchie, che non laudi, & non ammiri il fatto di Tito Manlio, che fece con l'oltimo supplicio, castigare il figliuolo vittorioso, perche auan ti il segno fusse vscito à combattere con nemici? furono anco notabili i seuerissimi castighi dati più volte anco per cause poco gravi alla vbbidien La de' soldati, le sollenationi de' quali fin co'l decimare gli esserciti furono alcuna volta ripresse. Ma da questi essempi quanto furono diuersi quelli, che prestarono dapoi nelle età seguenti molti di coloro, che hebbero ad amministrare guerre, & commandare all'armi Romane? L'indulgen La de' Capitani con gli esserciti, la sfrenata licenZa de' soldati, l'auttorità, & l'ardire, ch'essi presero, & contra i Popoli sudditi, & sopra gl'istessi Imperatori, à chi haueano ad vbbidire non sono cose mostruose in uno stato ben'ordinato? Tanto era presso quelli antichi Romani lo studio delle co-Hb

se militari, & così frequenti in tutti i Cittadini gli essercity della militia, che quando la Città di Roma non haueua anchora stesi i confini de'l suo finperio, oltre l'Italia, faceua ella esferciti così nu merosi, che puote alcuna volta tenere in più parti, ma ad vno steffo tempo, oltre à cento mille persone occupate nell'armi, & nondimeno à tempo, che le soprauennero le tante calamità, & ruine da' Barbari, quando dominaua tante Prouincie & tanti Regni, eracosì spenta l'antica disciplina, che per mancamento di soldati fu bisogno di Valersi di gente barbara mercenaria, la quale alla fine fatta molto potente, volse unitamente l'armi alla ruina di quell'Imperio, per dife sa de'l quale era statachiamata, & stipendiata. Ne v ramente attribuir si deue al gran valore de' Gotti, ò d'altri di quei popoli Settentrionali l'hauer vinti, & abbattuti gli esserciti Romani stati per tante età insuperabili dall'altre nationi, ma più tosto alla corruttione de' costumi, alla perdita della buona disciplina, alla discordia, & alla viltà de' Capitani, & de' soldati di quei tempi. Pero che non erano i Francesi gente valorosa, & feroce? I quali per superare su bisogno à Cesare di venire à tante battaglie, & tante volte, non senta molto pericolo fare proua della virtu, & fortuna

fortuna de' Romani. Nella Spagna non fu querreggiato da' Romani per lo spacio quasi continuo di ducento anni, prima, che ben si potesse domarla, & confermarsine'l quieto possesso di essa? I Poloni, i Sassoni, i Bauari, & altri popoli della Ger mania, quante volte si solleuarono per trauagliare gli stati dell'Imperio, & furono sempre i loro mouimenti ripressi. Et con molte delle nationi Orientali, & con i Persi principalmente non hebbe la Republica, & l'Imperio Romano per le tan te solleuationi quasi vna continua guerra? Et, benche alcuna volta prouasse la contraria fortuna, tuttauia dalla virtu de' Capitani, & de' soldati Romani fu sempre ristorato il danno, & ricuperata la riputatione dell'armi Romane, si che conuennero starsi dentro de' lor confini, & sotto l'ubbidien La dell'Imperio. Ma ne' tempi di mag giore bisogno, quando ne riceue l'Imperio da' Bar bari, così graui, & irreparabili colpi, era nelle parti Orientali ridotto à tanta deboleZZa, per li molti, & importanti disodini, che erano nel capo, & in tutti i membri, fatti hormai insanabili, che non fu possente di sostenere l'impeto delle nationi Settentrionali fiere, & bellicose, & già fatte mol to potenti: & cominciando à cadere, quando già riteneua poca virtu, non puote più risorgere, CINCORE

come altre volte haueua fatto. Hora applicando queste più generali considerationi ad alcuni particolari auuenimenti di questo Imperio, si potrà più chiaramente conoscere la uera origine della sua declinatione. Furono le cose dell'Imperio quasi in ogni tempo tenute grandemente trauaglia te da dinersi popoli Settentrionali, molti de' quali non mai furono ridotti alla vbbidien La dell'Im perio, anti d'alcuni di loro fu quasi ad uno stesso tempo conosciuto il nome, & prouate l'armi: ma tra gli altri per le ruine dell'Imperio, & per le tante calamità d'Italia, & di molte altre Prouincie riuscirono molto chiari, & famosi i Gotti, de' quali, chi considera i principi, & i progressi, conuien rimanere meravigliato, & quasi confuso perder' il discorso dell'humana prudenza; considerando, come questa gente Barbara, & dalle nostre regioni tanto remota, & oscura, che hoggidi ancora non si conuiene della loro origine, sen La Regno, & senta disciplina di militia, tumultuariamente da principio scendendo, ad occupare gli altrui paesi diuenisse presto così potente, & formidabile, che vincesse i Romani, vincitori de'l Mondo. Et chi hauerebbe potuto imaginare, che dalle estreme parti de'l Settentrione fussero per uscire nuoui, & incogniti popoli à distrugger uno Imperio

Imperio di tanta grande La, al quale stauano sog getti tanti potenti Rè, & chiarissime, & bellicosissime nationi? E' la più commune opinione, che questi huomini distruttori dell'Imperio discendessero dalla Scithia d'Europa tenendo in essa occupate molte ampie regioni, ma trà se di nome, & di habitatione distinti, chiamandosi altri, che habitauano più uerso l'Oriente, Ostrogotti, & altri Gotti posti più all'Occidente. Ma erano essi stimati nuoui habitatori di quel paese, nel quale fussero prima passati da alcune Isole dell'Oceano Sarmatico; & per essere dopò molte contese hauute con popoli suoi uicini rimasti superati, & anchora per hauere il paese stretto al loro grandissimo numero, si posero à cercare altra sede, & nuoue habitationi. Et così più uolte, ma sempre in grandissimo numero passarono nelle Prouincie dell'Imperio, occupado, & danneggiando diuersi paesi, alli quali mali, & alle maggiori ruine, che soprauennero dapoi, che non fusse dato conueniente rimedio, ne furono quelle cose d'impedimen to, che poco an Li si sono annouerate: però che l'Imperio essendo amplissimo ueniua sempre in diuerse parti da diuersi mouimenti di guerra trauagliato: ne' Prencipi, che commandauano, era pocauirtu, & ne gli esserciti già aue Li ad una immo-

immoderatalicenta, non si trouaua più quel valore, & antica disciplina. Quindi auuenne, che quando da principio tenendo l'Imperio Filippo primo di questo nome, ma d'ordine vigesimonono Imperatore Romano, si fermarono i Gotti nella Misia, & nella Tracia; non s'ando incontra à queste nouità con sfor Lo, & modo tale, che potesse acquetarle, & spegnere le forze ancora poco potenti di quella tumultuaria gente: conciosiacosa che, non essendo fede ne' Capitani, ne valore ne' soldati, quelli, che furono dall'Imperatore mandati contra tali nemici, attesero più a' loro proprij intereffi, che al servitio dell'Imperio. Onde Macrino, & Decio mandati l'un dopò l'altro per capi dell'impresa si fecero gridar Imperatori dall'essercito, hauendo prima tenuti i soldati con molta licenta per acquistarsi il loro fauore. Onde quando l'istesso Decio peruenuto al veropossesso dell'Imperio dopò la morte, non pur di Macrino, ma de'l medesimo Filippo, venendo alle mani con li Gotti hebbe à far proua delle sue armi per vero desiderio di distruggerli, conchbe quale frutto partorisse il nutrire gli esserciti nelle seditioni, & rilassarlo dalla debita vbbidien La, et dall'opre militari:pero che fuil suo essercito da Gotti rotto, & fugato, et egli cercando con la fuga saluarsi, rimase

mase in una palude affogato: & quando dopo queste perdite doueua esser l'Imperio de'l successore, con nuouariputatione, & con recenti forze ristorato, essendo per temerità de soldati peruenuta questa soprema dignità à Gallo huomo di moltaviltà d'animo, & che er a con mali arti peruenuto all'Imperio, per potere goder in Romail suo ocio pieno di vitij, si condusse facilmente à fare con Gotti una vergognosa pace, non pure permet tendo loro il fermarsi nelle Prouincie occupate, ma obligandosi à dargli ciascun' anno certa somma di denari. Onde veniua la Città di Roma Signora del Mondo ad essere fatta tributaria di gente Barbara, presso la quale non erastata fino all'hora, ne dignità dell'Imperio, ne ricchezza, ne alcuna gloriamilitare. Questo vilissimo accordo, diede uno grande scosso alla riputatione dell'Imperio Romano. Onde ne'l tempo di Galieno, che pochi anni dopo successe nell'Imperio, ne nacquero tanti tumulti, et solleuationi, che appena l'Italia si conseruò in vbbidienZa, essendosi gli stessi Gotti fatti tanto insolenti, et arditi, che rotta la pace, fatta con Gallo, occuparono molte Città nella Bithinia, & nella Tracia, & nella Macedonia. Da' quali prosperi loro successi pren dendo animo altri de' medesimi popoli della Gotthia.

# 236 DE DISCORSI

thia, che erano rimasi à casa, oue strettamente viueano, mandarono à dimandare stantanelle Provincie dell'Imperio ali'Imperatore V alente, il quale hauendo in lui for La maggiore il timore per l'essempio de successi di Decio, & di Gallo, che l'antica dignità dell'Imperio, & la genorosità de' Romani, si condusse à sodisfare alla loro richiesta, permettendo à questi nuoui habitatori le Prouincie della Bulgaria, ET della Scruia, lasciando in cotal modo prender piedi, & accrescere le forze alle nationi Settentrionali, che sempre erano state le più nemiche dell'Imperio, & dalle quali haueano quegli Imperatori ricenute cosi gra ui ingiurie, & vergogne. Questa facilità, & speranta di cose maggiori eccito alquanti anni dapoi Alarico Rè de' Gotti à douere con numeroso essercito muouersi dal suo paese verso l'Italia, dimandando, che dall'Imperatore Onorio gli fusse conceduta stanza nella Francia, di che essendogli prima data intentione per timore di non potere resistergli, accrescendo ciò il suo ardire, & lo sdegno per la ripulsa, che hebbe dapoi, su data occasione à douer sentirsi più gravi mali dal suo furore. Mail medesimo imperatore V alente comincio à sentire il danno di questo suo cattiuo con siglio, peroche i medesimi Gotti, crescendo per la negli-

negligenta, & viltà d'altri, & conspirando insieme con loro gli V nni, gli Alani, & altri popoli pur Settentrionali, fu posto l'assedio alla Città di Constantinopoli, & altre nobili (ittà ridotte à sommi pericoli, dalli quali mosso Gratiano s'elesse per compagno nell'Imperio Theodosio persona straniera, essendo di natione Spagnuolo, per la opinione, in che era, di grandissimo valore. Ma quantunque contra questi nemici, egli facesse nell'armi molte degne proue, & ne riportasse alcune degne vittorie; nondimeno perche già s'haueano essi acquistato molta potenta, Es reogenansi sotto alla vbbidien La de' suoi valorosissimi Signori, & Capitani, & l'Imperio trouauasi tuttania in altre guerre occupato, fu giudicato ispediente di venire alla pace con Atalarico Rè de' Gotti conducendo lui con gran numero de' suoi alli stipendij dell'Imperio, per valersene in altre imprese: percioche essendo stati i Gotti da alcuni de gl'Imperatori passati trattenuti con perpetua paga tra gli altri soldati, che seruiuano all'Imperio, Es da se steffi in molte guerre adoperandosi erano diuenuti gente valorosa, & nel campo de' medesimi Romani haueuano appresala loro disciplina, ma non le corruttioni, che lo teneuano guafto. Il quale consiglio, come, che giouare forse potesse allo Stato

stato delle cose presenti, così certa cosa è essere nell'ausuenire riuscito perniciosissimo, conciosiacosache per tale pace su Theodosio sicuro dalle impressioni di questa natione, mentre egli imperò in compagnia di Gratiano, & anchora, dapoi, che solo tenne l'Imperio, per essere eglistato huomo di singular virtu, & hauere con la sua industria rinouata alquanto ne' soldati l'antica disciplina. Maritornando dopo la morte di lui à siaccar si le forte dell'Imperio per essere esso peruenuto in due suoi figliuoli Arcadio, & Onorio rimasi in tenera eta successori del padre, & che poi non riuscirono di quella virtù, che ricercaua la conditione de' tempi, ne nacquero in diucrse parti molte ribellioni de' medesimi (apitani, che haueano seruito l'Imperatore Theodosio, che tutti da gli esserciti, a' quali essi comandauano, si feccro gridare Imperatori, dalle quali occasioni inuitati non pur ritornaro i Gotti à solleuarsi contra l'Imperio, ma anchora altre nationi Settentrionali, & che all'hora habitauano la Germania, come Alani, V andali, Franchi, prese in mano l'armi, assalirono ad un tempo medesimo da più parti gli Statidell'Imperio, drizzandosi particolarmente molti verso l'Italia, & contra la stessa Città di Roma, la quale dopo varij auuenimenti rimase preda

preda di questi barbari, essendo in modo caduto l'antico valore Romano, che non era chi pur pensasse di pronedere alla salute di tanta Città Regina del Mondo. Et l'Imperatore Onorio, cosa che non si può dire sent a molta meraviglia, mentre ardeua l'Italia, & altri paesi di guerra, & la stessa Città di Roma era ridotta à gli estremi pericoli, stauasi in Rauenna ocioso spettatore di tanta calamità de' sudditi, & della ruina de'l suo Stato, con tanta viltà, & stupide Za, che essendogli ricordato à douere prouedere alla salute, & conseruatione di tante Prouincie dell'Imperio, le quali miseramente lacerate andauano cadendo in potestà de Barbari, rispose, che egli poteua anco senta di quelle viuere. Passarono dopò laruina di Roma questi Barbari vittoriosi nella Francia, & nella Spagna, oue hauendosi aggiunte altre genti delle medesime loro nationi, et essendo gli esserciti Romani occupati nelle ciuili seditioni, & nel mantenere quegli Imperatori, che si haueua ciascuno eletto, puotero fermarui la sua fede, & porsi in sicuro possesso di quelle nobilissime Provincie, nelle quali, spenti per la maggior parte eli antichi habitatori, vi fermarono le loro habitationi, & vi tennero lungamente il dominio, & altri di loro passando in Africa, con la Ii

medesima fortura, & co'l medesimo pensiero, acquistato molto parse, instituirono suoi proprij Regni. Ma d'altra parte altri popoli detti gli Vnni discessero nella Pannonia, hora dalloro nome detta Vngheria, & occupatala similmente vi fermarono stante, & dominio; talche non fu quasi Prouincia dell'Imperio dell'Occidente, che da questo surore di guerra no rimanesse à questo tempo commo Ja, non ritrouandosi; o ne' Prencipi, o ne' so'dati Romani virtu bastante per resistergli. Talche quando Attilatutto furio so con numero so essercito, si pose in camino alla distruttione d'Italia, non hauendo l'Imperio gente da guerra, in che si potesse considare d'impedireli il passo, su bisogno di condurre al servitio di quello Teodorico Rè con buon numero de' suoi Gotti, col quale aiuto si tenne all'horalontano quel crudele nemico: ma finalmente rimanendo stancate le deboli for e dell'Imperio, & essendo mancati alcuni Capitani, ne' quali conseruauasi pur qualche virtu, & disciplina, cominciarono le maggiori, Es quasi fatali ruine dell'Italia, oue entrati questi crudelissimi Barbari, misero ogni cosa à ferro, & suoco, apportando totale eccidio à molte nobili, Es popolate Città; ilche diede occasione (come portal'ordine naturale delle cose mortali, che la corruttione dell'una sia la generatione dell'altra) al nascimento della sittà di Vinetia, nella quale si conseruarono le reliquie della nobiltà d'Italia.

Perche la Republica di Roma, tutto che in diuerse battaglie riceuesse grandissime rotte; nondimeno nella fine di tutte le guerre riuscisse con vittoria.

## DISCORSO DVODECIMO.



ELLI gran fatti de' Romani si vanno sempre da chi
più internamente gli considera scoprendo nuoue cose,
& degne non pur di laude,
mad'ammiratione: grandis-

sime per certo sono state le loro prosperità; ma nate, com'è da credere, dalla loro virtù, & da certe, & ordinarie cause: fece il popolo Romano più guerre, che mai facesse alcun'altro Potentato, del quale s'habbia memoria, ma ciò che presta occasione di mazgior meraviglia, le forni tutte con prosperi successi; talche, quantunque rimanessero in molte battaglie, superati i Romani esferciti, nondimeno alla fine di tutta la guerra, la vittoria rimase sempre appresso gl'istessi Romani. Sarà dunque degno, & vtile proposito il cercare, discor-

discorrendone diuersi particolari, le cagioni più vere, ò almeno le più verisimili di cosi stupendi effetti. Dalla prima fondatione di Roma fino alli tempi d' Augusto per lo spatio di più di settecento anni verso questa (ittà in continue guerre; talche si ritroua le porte di quel famoso Tempio di Giano, che non poteuano in altro tempo chiudersi che di pace, esser sempre state aperte, fuori che una uolta nel Consolato di Tito Manlio, n'è quasi natione alcuna di quelle, che note furono à quell'età, con la quale non habbia il popolo Romano hauuto alcuna volta a far proua delle sue armi, & virtu. In queste tante, & così lunghe contese di guerre, prouò anco quella Republica; quando la prospera, quando l'aduersa sorte, si che alcuna volta la somma delle cose sue ne furidotta à grauissimo pericolo; nondimeno sempre all'ultimo preualse, & trionfo anco de gli stessi suoi nimici prima vittoriosi: lungo & graue contrasto hebbe nel principio della sua nascente grandella à sostenere contra tanti popoli d'Italia, & massime de più vicini, li quali, & soli, & insieme congiunti, & congiurati contra Romani con ogni loro sforzo maggiore cercarono di tener bassa la potenza di quell'Imperio, destinato come si vide poi, al colmo di tutte le grandezze; ne dall'impeto

l'impeto delle nationi straniere fu la Republica di Roma sicura, anzi molte volte hebbe areggere contra la furia de' Francesi, che con grandissime for le le vennero contra, per spegnerla à fatto, O occupare quel paese, ch'ellateneua, come haueano fatto di tante altre parti d'Italia: fece con altri Rè, & popoli la Republica proua delle sue armi anco nel principio della sua nascente grandella; finche cominciando con le prime guerre Cartaginesi, à guerreggiare più lunge da' suoi confini, riusci poscia di terrore anco alle più rimote,& straniere nationi; alle quali pose finalmente il giogo; riprendendo con la ampie Za dell'Imperio maggiori sempre, et più arditi spiriti, et crescen do con l'essercitio la militar disciplina; & insieme con la fortuna prospera vna eccellente virtu. Queste cose dunque si grandi, & d'vnico essempio chi può non admirare? chi considerar le può senka applicar volontieri il pensiero al conoscerui le cagioni? Polibio, mentre narra alcuno di questi gran fatti, chiamando il popolo Romano inuitto, u'aggiunge, per renderne quasila cagione : che per esser quelli Cittadini stati nella fortuna prospera modesti, & nell'auuersa costăti, condussero qualunque impresa, benche ardua, & disficile, & dopo molti, & vary successi, al buo-

### 244 DE' DISCORSI

no, & desiderato fine. Sono per certo queste due nobilissime virtu necessarie à chi gran cose si propone, & aspira ad una perpetua, & vera gloria : perche non permette la varietà delle cose humane, che l'huomo camini ad un gran colmo di potenta, & d'honori supremi, per un diritto, & ispedito camino di continuate prosperità, onde gli è necessaria la costanta, o vogliamo dire magnanimità, ò fortella, si che con la virtu, & grandeZZad'animo, con la quale si propose un gran fatto, perseueri sempre, senza, ne smarrirsi, ne acquetarsi, finche non l'ha condotto all'ultimo fine: gli è anco necessaria la modestia, cioè un temperamento d'affetto, si che ne felici successi non vadi à perdersi; & gonfio di vanità, & d'altereZastimi hauer corso tutto il camino, quando è ancora nel mezzo; per la qual causa molti banno rotta à se stessi (parlo con i nomi communi del volgo) la loro buona fortuna, & perduti i più veri frutti di molte anco nobili, & ben incaminate fatiche: onde con ragione trà quelle cose, che feceroi Re grandi, & che gli condussero a così alto segno di potenza, & di Imperio, può annouerarsi l'essere essi stati dotati di queste due eccellentissime viriu, con lequali seppero vsar bene l'una, & l'altra fortuna. Ma queste sono forse considerationi

rationi più generali; & che non bastano ad acquetar l'animo; percioche, se si guarda nelle Republiche della Grecia, ui si ritroueranno molti; & chiari essempi dell'una, & dell'altra di queste uirtu; & nondimeno non furono queste bastan ti à portarle di gran pezzo à quella meta, oue giunsero i Romani: però, nè anco i loro fatti furono degni di quel sommo pregio, nel quale meritamente sono tenute le cose de Romani. Molti chiari Prencipi anchora si sono in diuerse età ritrouati, a' quali non manco, ne generosità d'animo per proseguire con una perpetua costanZa le nobilissime imprese da loro principiate; nè modestia, & temperanta d'ogni a'tro affetto, per un solo desiderio di gloria; & nondimeno non sortirono sempre le loro imprese buon fine, ne accrebbero molto larghi termini alla potenza, & dominio loro, come fecero i Romani. Passando dunque ad altre considerationi, che sarà appresso risguardato, con quale maniera reggessero i Romani se stessi, & i loro consigli nella militia, quali fossero gli ordini, & instituti loro militari, quale Stato da prima possederono, che gli fu quasiscala per montare al colmo di tanta grande Za, & imperio, si conoscerà, queste cose essere state presso Romani tali, quali non furono, è tutte insieme, K k

#### 246 DE DISCORSI

ò in tanta eccellen a presso altri Prencipati, & nationi, onde co ragione doueano partorirne quegli effetti, che se ne vedono riusciti. Erano appresso 1 Romani amministrati tutti li carichi della quer ra da' suoi sittadini, ben variando alcuna volta insieme con li nomi, & l'auttorità di quelli, che commandauano à gli esferciti, anco la conditione delle persone, poiche si valse, quando di Nobili, & quando di Plebei: Ma tuttauiaritenendo sempre fra loro medesimi Romani, tutti i gradi della militia, & dando occasione à molti d'essercitarsi in essa: talche non era alcuno Cittadino d'ingegno, & di speranZa di nobile riuscita, che ne stesse lontano; anti si vede; che quelli ancora, ch'erano più dati à gli essercity delle lettere; quando così portauano li carichi, & gouerni, ch'erano loro commessi, dan ansi, come gli altri, al maneggiar l'armi, & versare su le guerre, in modo che sin Cicerone, dedito tutto à gli studij della Filosofia, & dell'eloquenZa, andato Proconsule nella Cilicia fece la Guerra à Parthi; onde ne nacque, che mai mancorno loro Capitani, siche quando riceuerono gli esserciti Romani alcun incommodo dalla imprudenza, o pur dall'infelicità del Capitano, puote la virtu, & la fortuna di vn'altro prestoristorarlo, come auuenne in tutti itempi,

i tempi, perche sempre fu in quella Republica, & pergli ordini suoi, & per essere stata in perpetue guerre occupata, aperta à molti Cittadini la via d'adoperarsi nell'armi, & commandi de gli esserciti. Ne era perciò minore l'obbidien La, che si deue prestare da soldati a Capitani; poiche tale auttorità teneua nel campo vn Console, ò vn Dit tatore, quale hauerebbe fatto la persona istessa d'un assoluto Prencipe, che hauesse in persona comandato al suo essercito; però scendendo anco à più particolari, può anco meglio osseruarsi il beneficio grande, che ne consegui quella Republica, mediante questi suci buoni ordini; in modo che, se pur alcuna voltarisorse qualche disordine, come pur suole auuenire in ogni, anco ben ordinato gouerno, per difetto particolare d'alcun Cittadino, onde ne rimanesse la Republica nella guerra male amministrata, si puote questo presto correggere, & con la presenta, & virtu d'alcun' altro Cittadino ristorare il danno riceuuto da nemici. Così auuenne, che quando gli esserciti Romani, mentre staua l'Imperio della Republica trà breui termini ancora rinchiuso, furono vinti da' Sabini, da' Equi, da' Capennati, da' Falisci, & d'altri Popoli loro vicini, con li quali di continuo guerreggianano, si puote facilmente Kk

f. rmare il corso alla loro contraria sorte, & fuggir d'incorrere in danni, & pericoli mae giori. Alla rotta, più d'ogni altra à quei tepi notabile, hauuta da eli Equi, & Sabini, si conobbe haucre data occasione il disgusto, che prendeua l'essercito d'Appio Decemuiro, & della ingiustitia, & crudeltà, che vsaua contra i soldati; onde ritornandosi al pristino gouerno de' Consoli, & all'opera d'altro Cittadino di bontà; & di valore, fu à Quintio nuouo consule aperta la via diricuperare l'honore, & la riputatione della militia dianti perduta, dando una grandissima rotta à questi istessi nemici, che andauano fastosi, & insolenti per le vitterie dell'Essercito Romano: così parimente, quando i Capitani Romani vn'altra volta ne riceuerono grande vergogna, essendo stati da gli Equi, Fidenati, & Falisci, posti in suga, perche Papirio Mugelano prima, & poi Genutio, & Titinio Trib.militari, & huomini plebei, vili, inesperti, senza molta auttorità haueano hauuta la cura dell'essercito, venutosi alla creatione del Dittatore Quinto Scruilio contra gli Equi, & dapoi di Furio Camillo contra quegli altri nemici, ne riportarono di tutti loro le più chiare vittorie, che hauessero i Romani ottenute fino à quel tempo, cli erano trecento, & cinquanta anni

ta anni dopò la edificatione della Città. Ma ne' tempi, che era già la Republica cresciuta molto, nelle cose maggiori si puote anco ciò maggiormente comprendere. Riceuerono gli esserciti Romani, così notabili sconsitte nella guerra, che loro mosse Pirro, che parue, che fusse posto in non poco dubbio, & pericolo la somma dello cose di quella Republica, hauendo nelle viscere del proprio loro Stato un nemico così potente, & vittorioso: nondimeno alla fine niente smarrendosi la loro virtu per alcun caso aduerso, & trattando co'l nemico con franchezza d'animo, & più da vittoriosi, che da vinti, ridussero all'oltimo le cose lors à tale stato, che Pirro per sua migliore uentura, prese partito d'uscirsi d'Italia, & ne lasciò le cose de' Romani quiete. In questo fatto è da considerare, che per douer sostenere un nemico così grande; come era Pirro, & reggere contra la forza dell'armi forestiere; & contra l'impeto de gli Elefanti, & altri nuoui modi di combattere, portati all'hora in Italia, giouò sopra tutte l'altre cose a' Romani l'essere aueZi già per lungo corso di anni à continue guerre con li Popoli Italiani loro uicini: & particolarmente poco auanti questo tempo con li Sanniti, contra i quali posero i Romani in campagna numerosissimi esserciti, riportandone

tandone più uolte chiare uittorie: si che Valerio Coruino in una sola giornata taglio à pelli, oltre trenta mila Sanniti. Onde ne nacque, che la Città di Roma à questo tempo abondasse molto di huomini, & d'huomini ualorosi, & esperti della militia: talche Cinea mandato da Pirro in Roma gli riferì, che haueuaueduto quella Città così piena d'huomini, che dubitaua, che hauendo egli à continuare la guerra co'l Popolo Romano, si hauesse tolto à superare una Idra: & Pirro stesso più d'una uolta admirò la uirtù de' Capitani Romani. Così nelle guerre fatte con Car taginesi, & massime di quella con Annibale sopra ogni altra alle cose de' Romani pericolosa, chi non considera con meraviclia quanti Capitani, & quanti esserciti potesse somministrare la Repu blica di Roma? poiche mantenne la guerra ad un tempo istesso in tante parti diverse, Italia, Spagna, Africa, Grecia; il che potero fare per il numero grandissimo d'huomini, da' quali era all'hora Italia habitata, & di gente molto atta per disciplina, Es per lungo essercitio alla militia: talche silegge, che mentre guerreggiauano i Romani contra Annibale potessero alcuna volta ad uno stesso tempo hauer insieme per difesa del suo Imperio, de suoi propris soldati, & di quelli de socy,

cij, che er ano pur popoli vicini, vintitre Legioni, che faceuano circa cento mila soldati. Oltre ciò tenendo la Republica le sue for Le in più parti diuise, come appunto con meraviglioso giudicio fece in queste più d'ogni altre graui guerre Cartaginesi, non veniua ad arrischiare in un sol ponto la somma della Republica: onde ne nacque, che quan tunque più volte li succedessero le cose in alcun luogo aduerse, non rimanessero però à fatto estinte, perche quella parte di forZe, che restaua salua, & intera, poteua sostenere, & solleuare tutta la fortuna della Republica: così dapoi quella notabilissima rotta, c'hebbero gli esserciti Romani, l'uno commandato da Lucio Cassio, da Galli Tigurini, & l'altro guidato da Caio Seruilio Cepione da Cimbri; nelle quali battaglie perderono i Romani, più di ottanta mila soldati, potero però rifarsi, & difendere le cose loro, perche nel medesimo tempo hebbero vn'altro essercito vittorioso, sotto il gouerno di Mario, che hauea pur à quei giorni gloriosamente fornita la guerra contra Giugurta. Così quando la Romana Republica pareua rouinata à fatto per le sconfitte di Trasimeno, & di Canne, ne furistorata dalle prosperità delle Guerre di Spagna: così quando in Spagna furono disfatti duoi suoi esserciti, altri felici

felici successi di battaglie seguite in Sicilia, & in Italia mantenero salua la Republica. Mentre soprastauano à Romani i maggiori pericoli, che mai prouassero, ne prima, ne poi, ritrouandosi ad vn istesso tempo in Italia due grandissimi esserciti Cartaginesi, & due valorosissimi Capitani, Anmbale; & Asdrubale non volsero però i Romani tenere tutta la sua gente da guerra in Italia, manell'istesso tempo mantenere, & rinfor Lare gli esserciti in Sardegna, in Sicilia, in Francia, & in Ispagna. Et quantuque per le tante guerre, che nasceuano l'una dall'altra, conuenisse la Republi ca porsi spesso à gravissimirischi, massime esponendo spesso i siioi esserciti alli dubbiosi euenti della battaglia; tuttauia ne riceueuano all'incontro questo di commodo, & di sicurtà, che per il continuato esfercitio dell'armi, più facilmente veniua loro à somministrarsi la cente valorosa, & esperta, & da poter regoere ancorane' casid'aduersa fortuna. All'incontro i Cartaginesi per non poter valersi di numero di buoni Capitani, ne soldati, perche non come i Romani vsauano la proprialoro militia, & nel commando de gli esserciti erano adoperati alcuni pochi delle principali fattioni della Città; non potero così riempire i loro esserciti, & fortificargli, quando per alcun aduerso

aduerso successo si ritrouano indeboliti, ne hebbero doue ricorrere perritrouar capi di maggior virtu, ò di miglior fortuna; quando in alcuno de' suoi si ritroud dell'una, dell'altra cosa mancamento; in maniera, vinti che furono i Cartaginesi da Scipione in Africa; conuenne quella Republica richiamare d'Italia Annibale, lasciando respirare Romani in quella parte, oue più erano trauagliati, & Annibale Steffo non hauendo modo darinfor-Zare il suo essercito, riportato che l'hebbe nell' Africa già debilitato, et rotto dalle lunghe fatiche, et da molti casi aduersi, conuenne cedere alla fortuna, & virtu de' Romani. Giouò appresso non poco nel gouerno della Romana Republica il sostentarla ne' suoi più deboli principi, l'essersi per lo spatio di molti anni la militia essercitata, senza, che i soldati ne riceuessero alcuno stipendio. Onde mentre era ancor poca la loro fortuna, & che tuttauia conueniua a' Romani per le continue infestationi de' molti popoli vicini star sempre su l'armi, non mancò alla Republica il modo del mantenere del continuo gli esserciti per mancamento di danaro; il che ha fatto rouinare molti Stati; ma se ne seguiua vnarotta, si poteua ristorare l'essercito con altri soldati descritti, et commandati;ma poscia essendo la Città già molto crescinta di Po-LI polo,

polo, & di forze; si che puote imprendere cose maggiori, si trouò anco l'erario publico così arricchito, conforme à ciò, che conueniua in un gouerno ordinato ad ogni maggior grande Za d'Imperio, che per questa causa non hebbe à sentirne tale incommodo, che conuenisse cedere, & mancare sotto il peso delle guerre, nè anco per alcuna sua più graue sciagura, la doue in alcune altre Republiche, come in Sparta la pouertà dell'erario introdotta per le leggi di Licurgo le impedì il poter acquistare maggior Imperio, & quando pur volse aspirare à questo, trouandosi mancamento di quelle cose, che l'erano à ciò necessarie, conuenne ricorrere ad ainti de' Re di Persia, in modo, che per dominare à gli altri Greci fece se stessa serua di Barbari, perche vsci da quei termini, & ordini con liquali era stato quel gouerno fondato, & stabilito. Aggiungasi appresso queste, alcune cose, che riuscirono similmente di gran prositto per assicurare la grande Za de' Romani, tale fu la continuatione della militia per obligo imposto à ciascuno Cittadino di spender fuori nel campo quasi tutti i miglior anni di sua vita, essendo ogn' uno tenuto di militare, fino che hauesse almeno aua Lati quindeci stipendij, così chi campaua in vna, ò più battaglie, non si daua però alla quiete, & all'ocio,

l'ocio, ma continuando nella militia per la isperienta acquistata faceua riuscir l'opera sua nelle guerre più vtile, & fruttuosa: onde tra gli altri con molto notabile essempio si legge d'un certo L. E. Sitio, che fu amma ? Lato nel campo à tempo d'Appio Decemuiro, che egli haueua militato per lo spatio di quaranta anni continui, nel qual tempo era intrauenuto in più di cento battaglie. Et è anco cosa di grande consideratione, che il ner uo de gli esserciti Romani, consisteua nella fanteria; benche vi fusse alcunnumero di Caualleria per più fortificarla: onde ne nacque, che più facilmente si potesse rimettere, & rinforZare, dopò riceuuta qualche rotta, come più facilmente sirimettono gli huomini per esseruene maggior copia, che i caualli non fanno: il che tanto meglio poterono fare i Romani, perche si valsero per suoi soldati de gli huomini d'un solo paese, cioè de' suoi propri, & quelli de' compagni, che crano molto commodi, & opportuni all vnirsi insieme, & ad impiegarsi ad ogni fattione, il che non auuiene, quando di diuerse nationi, & da più luoghi, &. lontani s'hanno à raccogliere, & porre insieme gli esserciti. Ma sopra tutte l'altre cose fu di grandissimo giouamento a' Romani per douere sostenersin qualunque euento nelle tante guerre, che fe-L1 .2

cero con Re, & nationi potentissime il posseder essi l'Italia, Prouincia à quei tempi più d'egni altra abondante d'huomini, & d'armi; il che si può da molte cose conoscere, ma da questa principalmente, che haueua prima la Republica di Roma penato lunghissimo spatio di tempo nel sottoporsi l'Italia, la quale, ne ancointutte le sue parti sus ben domata saluo, che dopò hauere prima la Republica già molto largamente estesi i confini del suo Imperio ; poi con le for Le della medesima Italia superò in poco corso d'anni tutte l'altre Prouincie, & tutte le nationi: però la guerra, che fu mossa a' Romani dalli Popoli loro vicini, Piceni, Peligni, Marucini, Lucani, Marsi, & altri, che fu detta Sociale, perche questi chiamanuasi socij del Popolo Romano; tutto che non conue nisse in essa, se non picciol parte delle for Le d'Italia: nondimeno per essere questo paese ottimamen te habitato, & da gente molto bellico sa fu stimata delle più difficili, & pericolose trà quante bebbe la Republica di Roma à sostenere ne si puote altrimenti fornire, che col donare à quei Popoli la Cittadinan La Romana, che fu darli vinta la causa, che si trattaua; percioche per ottenere questa si erano solleuati: & si troua, che essendosi fatta per l'Italia una descrittione di tutta la gente da

daguerra, che hauesse potuto vnirsi insieme per sostenere il pericolo, che soprastaua dell'armi de' Barbari, quando i Galli Transalpini, che habitauano presso il Rhodano, chiamati da altri Gal li, da quali erano già tenuti alcuni luoghi di Lom bardia, s'apparechiauano d'assalire l'Italia; fatta la descrittione delle genti atte al portar armi ascenderono al numero di settecento mila fanti, & sessanta mila Caualli, che potenano opportunamente seruire à tale impresa: & pur à tale fattione non vi concorreua la maggior parte della Lombardia, occupata dall'istessi Galli, nè alcuna altra di quelle Prouincie, le quali sono al presente tra li confini dell'Italia comprese; il che è tanto degno di maggior meraviglia, quanto, che ciò auuenne dopò la guerra Cartaginese, cioè in tempo, che la Republica di Roma, non era ancora montata à quel colmo di potenza, quale sali poi, crescendo i Popoli per la felicità, & grande Lza dell'Imperio; & quanto, che haueua in quella lunga, & difficile guerra consumati molti soldati. Si aggiungono à queste cose l'eccellen La della disciplina militare, la quale, come fu presso Romani in somma perfettione, così riusci anco di sommo profitto al conseguirne tante vittorie, & al ben fornire tutte l'imprese; percioche quantun-

que quasi ne gli istessi tempi fossero in grande estimatione la militia de' Greci, & de' Macedoni, & de' Romani: nondimeno quella de' Romani in tanto preualse à tutte l'altre, & riusci superiore in quanto, ch'era non solo più forte, & più sicura, ma meglio dell'altre accommodata à tutti i luoghi, & atutti i tempi. Tra gli altri ordini della militia Greca, & Macedonica, con la quale particolarmente gli esserciti d'Alessandro Magno fecero così grandi, & meranigliose prone, fu molto celebrata la Falange: ma questa, come, che fusse forte in se stessa, riusciua però spesso di minor for La, & virtu, quando per alcun accidente conueniua separarsi, & disordinarsi: ma le ordinanze de' Romani erano non pure stabili, & ferme, come la Falange, ma erano molto più accommodate ad ogni luogo, & ad ogni tempo, & riusciuano attissime ad ogni fattione di guerra; si che adoperandosi sempre con loro gran frutto, & gran danno de' nemici, con li loro proprij soldati sent a hauer bisogno d'altra natione adempiuano i Romani qualunque officio della militar discipli na ; combattendo in ogni quisa, & tutti insieme, & à schiera à schiera, & à soldato per soldato, si che niuno ne' loro campi, et battaglie rimaneua ocioso, & infruttuoso: però, come attendeuano a com-

à combattere non à suggire, o à predare, così molto rare volte le rotte, che hebbero i suoi essercitifurono tali, che in qualche parte non sostenessero i nemici, & che alcuna parte non ne rimanesse salua, il che procedeua principalmente da gli esquisiti ordini di quella militia: onde Annibale quando venne in Italia dopò i primi conflitti; conoscendo la perfettione di tale militia fece vsare à suoi soldati l'armi Romane: & Pirro non pur si prese ad vsar quest'armi; ma volse trà le sue schiere hauerui mescolati molti soldati ftaliani per meglio accommodare la sua militia all'uso delle ordinanze Romane; dicendo, che quella discipli-'na de' Barbari (così chiamauano i Greci tutte) l'altre nationi) non era punto Barbara. Quando dunque auuenne, che i Romani riceuessero alcuna rotta, come particolarmente loro auuenne nelle battaglie fatte con li sopradetti due Capitani, Annibale, & Pirro; l'esperien La istessa per altri successi fece loro conoscere, che non la virtu della disciplina militare de stranieri esserciti leud a' Romani le vittorie solite ad essere riportate da loro, & le diede à nemici, ma l'hauere à quel tem po gli esserciti Romani mancato di così eccellenti Capitani, come quelli due erano: però quando si pareggiò la virtu de' Capitani preualse la bontà,

& eccellenta de gli ordini militari de' Romani à quelli istessi esserciti, da' quali prima peraltro rispetto erano i medesimi Romani stati vinti. Ma stando nella consideratione, che pur hora si faceua, diciamo, che anchora l'armi vsate da' Romani furono stimate molto opportune, & migliori di quelle delle altre nationi, come l'armi inhastate solite à darsi a' soldati delle prime file; dalle quali si riceueua notabilissimo beneficio; così per sostenere i primi più graui empiti de nemici, come per stancarli ne'l tagliar quest'armi, douen do farsi strada à più stretta pugna, & nell'essercito Romano succedeuano i soldati intieri, et franchi, & ben armati: percische da gli scudi molto grandi, che portauano, rimaneua loro il corpo coperto, & le spade curte vsate da medesimi Romani, ma molto agu Ze, & di molto fina tempra riusciuano a' soldati di meraniglioso profitto per poter reggere in lunga battaglia, così per difendersi da' colpi de' nemici, come per colpire adosso di loro; il che non auueniua in altre militie di quelli tempi, & particolarmente in quella de Francesi, con iquali hebbero i Romani frequenti, & pericolose battaglie, perche vsauano scudi molto piccioli, & spade lunghe, greui molto, & spuntate; si che torceuansi facilmente, & restauano inutili

inutili in mano de' soldati. Però le rotte, che riceuerono gli esserciti Romani in paragone di quelle ch'essi diedero à nemici, furono pochissime, & seguendo di rado le perdite, & essendo frequenti le vittorie veniua sempre ad auantarsi, & acrescer in quell'Imperio lo Stato, le forze, la riputatione; in modo, che quando pur ne segui alcun contrario successo, non su questo bastante non pur à spegnere, manè anco à tenere per lungo tempo fiaccata la grande Za di quella Republica: furono an co di sommo momento per ben guidare l'imprese de' Romani diuersi particolari buoni ordini nella administratione della guerra. Trà questi nel proposito di che hora si tratta, si può annouerare la diligenZa, che si poneua per publiche constitutioni nel dividere le prède : però che vsarono di metterle prima nel publico, & poi con tale inisura dividerle tra' soldati, che così ne toccassero à quel li, che stauano alla guardia, come à quelli, che intrauenuti erano tra' primi alle fattioni, & che haueano saccheggiate le robbe de' nemici:onde si le uaua l'occasione à quei notabili disordini, che si sono veduti nella militia di questi vltimi tempi, nella quale per tale occasione è seguito il disfacimento de gli esferciti intieri. La fede ancora, che con tanta osseruanta era mantenuta, & i buoni Mm trattatrattamenti fatti alle Città suddite à quel Dominio, acquistaua a' Romani l'affettione de' popoli dal fauor de' quali sono per l'ordinario più, che da alcun' altra cosa sostentati gli Imperij ne gli accidenti d'aduersa fortuna : di questi se ne leggono notabilissimi essempij, essendo stato tanto lontano da quella buonamilitar disciplina il sopportare l'insolente de soldati, come à queste vltime età s'è introdotto à danno de miseri popoli; benche sudditi, et amici; percioche seueramente erano questi delitti castigati; il che fra tanti altri fatti è memorabile, quato fecero i Romani con quelli popoli a' quali non pur restituirono li beni, & la libertà malamente da' soldati tolta; solleuandoli dalle oppressioni loro, ma seueramente castigarono quel li, che tali cose haueuano commesso. Aggiungasi appresso, che i Romani, accioche la potenza della Republica, in qualunque modo preualesse, & che potesse in qualunque caso adoperarsi, & conseruarsi, procurarono, come prima volsero gli occhi à cose maggiori, d'accompagnare con le forze loro terrestri le maritime: si che l'une potessero aiutar l'altre, & farsi l'une per l'altre non pure più potenti, ma più sicure, come auuenne: & come in molti de' loro fatti, si può andar' osseruando; ma principalmente quando vedendo le cose loro

con Cartaginesi succeder male, preualendo i Cartaginesi per loro antica professione nelle cose maritime, & hauendo anco nella militia terrestre notabile auantaggio per l'vso de gli Elefanti a' quali non haueasi anchora da' Romani imparato à ben resistere; si volsero con ogni loro maggiore studio all'apparato nauale, nel quale si adoperarono poi con tanta virtu, & con tanta prosperità, che superati in battaglia nauale questi loro, così fieri, & potenti nemici, ne suscitarono la loro fortuna. Diciamo appresso, che non bastò alla grandella, & generosità de gli animi Romani d'assicurare à breue tempo i prossimi pericoli, lasciando per desiderio di quiete viue le scintille di quelle guerre; donde poteua presto nascerne vn'altro incendio: ma cercarono sempre di consumarno fino l'ultime reliquie. Era l'essercito Romano Stato vinto con notabile danno, & con la morte d'Attilio Consule da Galli Gessati, restando à molto pericolo esposta la libertà de' Romani in questo accidente, così grave, volsero i Romani tornare à ritentare la fortuna della battaglia, che riusci loro prosperamente, hauendo tagliato à pez-Zi, oltre quaranta mila di quella natione, & ven dicate le riceuute ingiurie, ma non perciò deposero l'armi; benche liberati da quel maggior ti-Mm 2

more; ma conoscendo, che restando tuttavia in altre parti d'Italia altri esferciti assai potenti de medesimi Galli loro nemici, volsero contra questi continuare la guerra, facendosi d'assaliti assalitori; il che diede occasione alle notabili vittorie di Marcello, & al porsi al possesso delle più notabili Città di Lombardia; che da Galli erano tenute occupate: niun pericolo prouo forse mai la Republica di Roma maggiore, che quando Asdrubale superate l'Alpi con numeroso essercito era entrato in Italia, mentre nella medesima con altre forte, & con altro potente essercito vi si ritrouaua il fratello di lui Annibale, si venne con Asdru bale alla giornata; nella quale con inestimabile allegrezza di tutto il popolo Romano, riuscirono li suoi Consoli vittoriosi: ma per tutto ciò non cesfarono i Romani ; benche afficuratisi dalli maggiori, & più vicini pericoli di continuare la guer rain Ispagna; an Zicon le for Ze, che ini tenenano, andarono à ritrouare, & combattere aliri esscreiti nemici de' Cartaginesi, che erano in quella Prouincia, perche conosceuano, che rimanen do quelle for Le salue, & intere si poteua facilmen te rinouare in essa la guerra, & leuati gli altri impedimenti, sarebbono stati più facilmente ad Annibale somministrate le cose necessarie, de qua!i

quali eraridotto à mancamento per potere continuare al tranagliare i Romani in Italia, così non volendo altra quiete, che quella, che poteua esser partorita dall'hauere, o affatto spento, o alme no molto indebolito il nemico, non lasciarono mai i Romani di travagliare nell'armi, se non con quel riposo, che partoriua l'intera vittoria, il che non hanno saputo fare altri Prencipi, che però hanno à breue tempo differita, non impedita la loro ruina. Molte altre cose potrebbonsi appresso considerare, per le quali tanto più si farebbe palese, da vere, & non da incerte cause, essere proceduto, che i Romani con raro; & stupendo essempio di prosperità in tutte l'imprese, che trattarono ne riuscissero alla fine con vittoria, & con perpetuo accrescimento di stato, & di forze; ma quelle, che habbiamo raccontate, ponno bastare à sufficienta permostrare à quelli Prencipi, & à quel le nationi, che aspirassero al colmo della gloria, quella meta, oue hanno à volgersi i loro pensieri, Es quali siano i migliori mezzi per condurueli, & quando vi corrisponderanno gli altri accidenti necessarij à così grande consequenze, non si troueranno punto ingannati glimitatori delle.

eccellenti viriu, & disciplina

Se la Città di Roma, quando si susse conservata nella libertà, & in forma di Republica, hauesse insieme po tuto per più lungo tempo mantenersi nella grandezza, & Maestà del suo Imperio, che non sece sotto il gouerno de gli Imperatori.

#### DISCORSO DECIMOTERTIO.



Aroi, che Cefare occupò la libertà della Patria, & cangiata l'antica forma del gouerno, ridusse la Republica di Roma à stato di Monarchia, conseruossi questa per

vna continuata serie di molti Imperatori salua quasi, & intera, ò almeno senza notabile alteratione, ò declinatione della sua grandezza, per lo spatio di circa quattrocento anni, sin' a' tempi di Arcadio, & di Honorio, ne' quali molte miserabili ruine pati l'Italia, & l'istessa sittà di Roma, capo dell'Imperio: si che più non puote risurgere alla pristina sua grandezza, come pur altre volte per lo adietro haueua fatto, dopò alcun aduerso auuenimento. Pare, & è veramente cosa degna d'alto discorso il considerare, che questo così grande, & così ben fondato Imperio, come prin-

principio à crollare, così facilmente poi cadesse, & così presto precipitasse all'oltimaruina. Se il tempo di questa sua duratione si misura, rispetto all'ordinaria mutatione delle cose humane, & de' gouerni, & de gli Stati principalmente, potria forse parere assai lungo quello, per lo quale si man tenne. Ma, se sara considerata la grande Za, & potenZadi quell'Imperio, al quale non era rimaso alcun' altro Potentato, che dar gli potesse contrapeso, an Li più tosto niun paese, che non yli fusse in qualche modo soggetto; ciò per certo inuita à considerare, per quanto probabilmente si può de' successi sì grandi, & oue così varij accidenti concorrono, & ne hanno gran parte, andare congietturando; Se più lunga, ò più breue vita hauesse haunto l'Imperio Romano, quando hauesse potuto continuare ad essere retto con forma di Republica, di ciò, che fece caduto nella potestà d'un solo, sotto il gouerno de gli Imperatori. Molte sono le cagioni, che ci persuadono à credere, che in qualunque stato, & forma di gouerno hauesse questo Imperio douuto correre la medesima sorte, & caminare con poca variatione di tempo al suo fine, come fece; la vicissitudine prima delle sose humane, la quale, non permette la naturale loro imperfettione, che possino in uno stato, & esser

esser medesimo perpetuarsi, mavuole, che con moto continuo girando, quando innal Zarsi, quan do abbassarsi conuengano. Oltre li Romani hanno fiorito in altri tempi, altri Popoli, & altre nationi, benche con for Ze, & grido alquanto minore; altre età banno veduto altri grandi Imperij, si che l'oriente dell'uno è stato l'occasio dell'altro; & è verissima cosa, che le Signorie, & gli Imperij, come fanno le vite de gli huomini particolari; anti, come auuiene d'ogni cosa nata, col tempo inuecchiano, & caminando con i termini ordinary, & naturali, hanno principio, accrescimento, stato, declinatione, & interito. Già fin' a' tempi di Honorio, quando cominciò apertamente l'Imperio à smarrire della sua pristina grande za, et dignità, erasi per lo corso di tanti anni mantenuto, che la più lunga duratione veniua quasi ad eccedere l'ordinaria conditione della sorte à tutti gli altri commune. Questa è ragione ben generale, ma però in modo d'altreragioni, & da continuate isperienze comprobata, che si può ne' particolari soggetti anchora riputar certa, anchorche noi alcuna volta la cagione più prossima ionoriamo. Ma, passando à particolari, & più proprie considerationi, qual ragione ci deue sar credere, che l'Imperio di Ro-

maretto dalla Republica si fusse potuto più lungamente conseruare, che non seppero, o non potero fare gl'Imperatori, che il gouerno d'un solo sia attissimo al sostenere una suprema potenta d'un grandissimo Dominio, ce lo dimostra per certo, oltre la ragione, la isperienza, perche tutte le altre Signorie grandi sono state fondate, & gouernate da un solo Rè, à Imperatore. V nico efsempio habbiamo nella Città di Roma di Republiche, che habbino acquistato Dominio molto grande, anzi in lei medesima anchora si può osservare; che, come prima peruenne all'acquisto di molte Provincie, così convenne quella forma di gouerno corrompersi, quasi poco atta al poter reggere sotto à così grane peso. Ne' tempi stessi della Republica, quando trattaua si alcuna cosa, & massime nelle guerre, molto importante, & molto difficile, conueniuasi ricorrere alla creatione del Dittatore; perche la suprema auttorità, che per virtu di quel Magistrato venina ad un : solo huomo concessa, era stimata necessaria, per la buona amministratione de' negocij più difficili. Ne'l Magistrato del Dittatore rappresentauasi appunto la maestà, & la dignità, che poi ritennero gl'Imperatori Romani, onde Cesare, occupata la Republica, fecesi dichiarire Dittatore Nn

perpetuo, & il nome d'Imperatore, fu tolto dal nome stesso, che vsauano i Capitani Romani, & dimostraua l'auttorità, che essi teneuano d'Imperatore, cioè di commandare à gli esserciti. Et certa cosa è, che l'unire la potenta di molti in un solo, non indebolisce, anti rinforta quel gouerno, & fa quello Stato più potente: percioche gli accresce la vbbidienZa, & facilità le risolutioni, & accelera l'effecutioni delle cose più graui. Onde, se le forze de' Romani, quando in loro più fioriua la militar disciplina, non fussero state bene spesso tenute, quasi che oppresse dall'interne seditioni, nate da quella forma di gouerno, del quale erano tanti partecipi, & che spessoritardarono il corso alle grandi imprese, si può prendere questo argomento, che la Città sarebbe più tosto salita à quel colmo di grande Za, & d'Imperio, a'l quale ella peruenne, portata à viua for-La contra tutte queste difficoltà da'l sommo valore de suoi Cittadini. Dicasi appresso, che non si vede, che l'Imperio di Roma, per esser mutata la fortuna de'l suo gouerno, & ridotta la suprema potestà ad un solo, rimanesse spogliato di quelle armi, & presidej, con i quali era sotto alla Republica mantenuto, an Li se gli accrebbero, & stabilirono assai le forze, tenendo gl'Imperatori prello

presso di se, per custodia della maestà Imperiale numero grande de' soldati, che perciò per assisterle sempre, furono detti pretoriani, & ne presidij delle Prouincie ordinarij esserciti formati, che quelle guardassero, & custodissero da qualunque motiuo, che, ò li proprij sudditi, ò l'e-Sterne nationi suscitar potessero; & ne medesimi Imperatori anchora, non mancarono pensieri di armi, & di cose di guerra, anzi, che non pur quelli, che furono stimati più valorosi, ma quelli anchora, che per altro furono codardi, & dati in preda di molti vitij, ò per se stessi, ò per meZZo di loro Capitani presero, & fornirono molte guerre. Onde pare, che sia più simile al vero, che potesse l'Imperio Romano reggersi, & conseruarsi unito, & grande per sì lungo corso d'anni, come fece, principalmente per essere sostentato da quella somma auttorità, & riuerenda maestà d'un Signor solo, la quale fu di tantafor La, che tenne lungamente superata quella debolez-Za, che per altro veniua à riceuer l'Imperio dalla viltà di molti Imperatori; one allo incontro, mentre durana la Republica, le guerre civili la tennero diuisa, lacerata, debole, & facile ad esser' oppressa, s'all'horaincontrata si fusse nelle armi d'alcuna natione grande, & valorosa, che si Nn

hauesse tolto, per impresa d'abbatterla, come fecero contra l'Imperio tanti Popoli Settentrionali. Ma se la corrottione de gli antichi costumi si deue stimare la cagione più prossima, & più vera della ruina di questo Imperio, già da questa non era la Republica sicura, an li pur, come per questa istessa causa d'essersi da suoi buoni principij allontanata, si cangio quel primo gouerno, & la Città ne perde la libertà, così potena, se vi fusse anco conser uata qualche forma di Republica; ma, che conue niua co'l tepo esser già molto corrotta; perdere appresso il suo dominio. La auaritia, la ambitione, l'immoderato lusso, erano infermità, dalle quali cominciò la (ittà di Roma ad esser infetta, no ne'l tempo, che ella fu dominata da gl'Imperatori, ma mentre con gouerno ciuile era tuttauia retta da' suoi Cittadini: & se si dirà, che ciò non le susse d'impedimento, per far nell'armi ogni maggiore proua; percioche nell'ultima età della Republica, che pur fu à questi vity, & corrottioni più soggetta, più fiori la disciplina militare, & furono fatte l'imprese maggiori: non potrà dunque parimente dirsi, nè che la corrottione de' costumi ne' tempi de gl'Imperatori distruggesse l'Imperio suo, ne che l'integrità d'essi hauesse potuto più lun gamente alla Republica conservarlo. Matanto meno

meno anchora, quanto, che non si vede, che l'Imperio ruinasse, benche fusse stato tranagliato assai, per interni disordini, si che, oli sudditi si vendicassero in libertà, ò li Capitani de gli esserciti si dividessero l'Imperio, come fecero dopò la morte di lui, i Capitani, che haueano seruito Alessandro Magno; an Liche l'Imperio Romano, quantunque da tali moti fusse stato spesso vrtato, puote però sempre mantenersi, è comincian do à cadere solleuarsi: ma lo cettarono finalmente à terra l'armi Barbare, & forestiere, contra le quali, non hauendo quelli Capitani Romani più celebrati, hauuta occasione di fare ne' tempi della Republica alcuna proua, non si può affermare ciò, che ne fusse in un tale auuenimento potuto succedere, quando anco fino à quell'età si fusse il gouerno della Republica mantenuto; è ben molto verisimile, che crescendo molto più le discor die, & le fattioni, delle quali giàne erano sparsi in tutti gli ordini della Città tanti, & così pestiferi semi, conuenendo restare la Città, & gli suoi stati più deboli, & più esposti alle ingiurie delle armi straniere, fusse più facilmente rimasa oppressa, quando hauesse hauuto à sostenere il graue incontro di queste siere, & indomite nationi Settentrionali, contra le quali fecero pur le forZe de

de gl'Imperatori lungaresistenza; tal che dapoi, che cominciò ad essere l'Imperio Romano trauagliato da queste, si mantenne però, per lo spatio di ducento anni, an Li dapoi anchora, che fu gagliardamente percosso, si sostenne per circa sessanta anni in dignità, & maestà, finche ne' tempi di Leone primo Imperatore, abbandonata affatto Roma, & l'Italia, terminò in tutto allhora il nome, & la potenza dell'Imperio dell'Occidente. Però si deue stimare opera di molta virtu, & di eccellente consiglio l'esser' andati gl'Imperatori si lungamente temporeggiando, & tenendo dalle parti più intime dello Stato, dalla Italia, & dalla Città di Roma principalmente, quasi veneno dal cuore, lontane queste armi di tante potentissime nationi, con le quati, quando si hauesse voluto venir à fare proua della fortuna della guerra, ponendosi à rischio d'una, ò più battaglie, come in altre occasioni haueano fatto quelli Capitani antichi Romani, poteua perauuentura succederne, che tanto più presto s'hauesse condotto quello Imperio alla sua ruina, hauendosi à fare con gen te molto bellicosa, & constituita in necessità, ò di vincere, ò di morire: il quale consiglio, di tentare l'ultima fortuna della guerra, tanto più era dannabile, quando si fusse seguito, quanto che

si combatteua senta poter della vittoria riportarne altro guadagno, saluo che dell'afficurarsi, per all'hora da quegli efferciti, a' quali altri delle stesse nationi poteuano succedere à rinouare la guerra più ardente, & più crudele, per vendicare la morte de gli suoi, ma la perdita si tiraua dietro la ruina d'un nobilissimo Imperio. In tale necessità, & grauissimi pericoli su dunque buona sorte della Republica di Roma, ch'ella non incontrasse: ma, se fusse auuenuto à lei ciò, che poi ne' tempi de gl'Imperatori successe, poteua perauuen tura rimanere in parte oscurata quella fama, che ellas' acquistò, d'essere in tutte le guerre riuscita. sempre gloriosa, & inuitta, rimanendo con que-Sto infelice fine, rotto il corso di tante sue prosperità. Nondimeno, se all'altra parte si volgiamo, altre non meno forti ragioni ci potranno perauuentura diuersamente persuadere. Fu quello Imperio dalla Republica fondato, & la isperien-La stessa dimostrò, quanto fussero gli ordini suoi occellenti, per farne grandissimi acquisti; ma è regola generale, che gli Stati sono conseruati, caminando per le medesime vie, con le quali essi fondati furono; perche ogni cosa si conserua, & si mantiene per altre cose sue simili, & per le cotrarie si corrompe. Se l'armi de Romani ammini-Strate

strate da' suoi propy Cittadini con auttorità ciuile furono bastanti à ridurre in potere della Republica tanti Stati, & tanti Regni, quale ragione può fare credere, che essi douessero poi riuscire più deboli, per conseruare le cose acquistate? il che è pur cosa di minore fatica, & virtu. La viltà, & trascuraggine di molti di quegl'Imperadori, apri senta dubbio la strada alla ruina dell'Imperio; conciosiacosache permisero in diuer si tempi a' Popoli Settentrionali il poter fermarsi in diverse Provincie dell'Imperio. Ad Alarico fu da Honorio concesso di habitare con suoi Gotti nella Francia, & poco dapoi fattisi suoi Collegati, da lui ne ottennero anco alquante Città della Spagna. V alentiniano ad altri Gotti concesse la Seruia, & la Bulgheria; Es auanti di questi haueua Gallo comperata da Gotti la pace: onde fatti più arditi, & insolenti si erano impatroniti della Thracia, della Thessaglia, & della Macedonia: così lasciandone gl'Imperatori steffi, per loro viltà, nella propria casa crescere à lor danno, & farsi potenti questi sieri nemici, non potero poi, ne da questi luoghi, da loro occupaticacciarli, ne dall'istessa Italia tenerli lungamente lontani; ciò non haurebbe sopportato la generosità de' Capitani, et Cittadini Romani, i quali

in molto minor fortuna anchora, con niuna condi tione volsero couenire co'l Re Pirro, c'hauea assalita l'Italia, se prima egli da essa partendo, non si. ritornasse ne'l suo Regno; & per trarre della mede sima Italia Annibale, dopò hauere gener samente per tanti anni sostenuto l'impeto delle loro armi, si posero à trauagliare nella Spagna, & nell' Africa i Cartaginesi: & mentre si conseruò quello stato in forma di Republica, quasi, che la libertà tenesse somministrati in quegli animi pensieri nobili, & generosi; su la Città di Roma essempio à tutto il Mondo, & à tutte l'età d'ogni virtu, & principalmente di magnanimità nell'imprendere le grandi imprese, & di forte Za, & constan La ne'l maneggiarle, et condurle a'l fine. Maruinata la Republica, & mutata la forma de'l gouerno, restò à poco à poco smarrita, & poi finalmente spenta quell'antica Romana virtu: onde altri tanti essempi d'ignoranZa,& di viltà ne diedero l'età, che seguirono, & nelle persone de medesimi Imperatori, & ne gli altri, che in quell'Imperio tennero maggiori gradi, & auttorità. Quindidunque ne nacque, che essendo corrotti i buoni, & antichi costumi, & nella vita ciuile, & nella militia principalmente, rimanendo quello Stato ridotto à molta fiacche Za, et trouandosi già condotto alla sua vecchiaia, non riteneua virtu da potersi reggere, quando troud chi gagliardamente lo contrastasse. Era l'Imperio Romano à cosi misero stato giunto, quando dalle na tioni Settentrionali fu combattuto, che mancan do affatto d'ogni buon ordine, & di ogni esperien La dimilitia, cosine' Capitani, come ne' soldati delle lors medesime nationi, delle quali per lungo tempo furono pieni gli esserciti Romani, si che già per vinti anni continui, prima, che passassero i Gotti nell'Italia, erano di loro medesimi trattenu ti in buon numero con ordinario stipendio da alcu ni de gli Imperatori : & quando à Theodosio secondo, c'hebbe ad opporsi nella Francia ad Attila, che conduceua un valorosissimo, & numerosissimo essercito, fu bisogno, per fargliresistenta di contraporali vi altro essercito, si trono, che que storiteneua solo il nome d'essercito Romano; ma era fatto tutto di Barbari, Visigotti, Franchi, Borgognoni, Alani, & altri, i qualiriportarono anco la vittoria all Imperatore Romano. Ilmedesimo auuenne ne' tempi di Gratiano, che per difendere l'Italia, assalita da Atalarico Re de Gotti, fu bisogno di valersi di Gotti, d'Hunni, et d'altri soldati di queste nationi: ma non craman co perduto l'antico valore Romano ne' Capitani, che.

che ne' soldati; percioche à tanto mancamento era venuto vn sì grande Imperio di huomini valorosi,& ben' atti al commandare à gli esserciti, che haueuano à sostenere l'impeto di queste nationi feroci, & Barbare, che Honorio non trouò altri à chi commettesse tal carico, che un solo Stilicone, huomo similmente Barbaro, Hunno di natione, & dimolto perfido ingegno, che mosso da suoi proprij interessi, & disegni, cercando di mantenersi con auttorità, à fine di riporre il figliuolo nell'Imperio, comandando à quelle for Le, ch'erano apparecchiate, per estinguere gli esserciti de' Gotti, non pure non curò di spegnergli, quando puote farlo, ma anti tenne sollecitati altri Popoli Settentrionali ad assalire diuerse Provincie del l'Imperio, & procuro d'accrescergli nuoui nemici. Et Theodosio Secondo, hauendo in un solo Etioriposta ogni auttorità, & ogni speranza di difendere le Prouincie dell'Imperio dalla furia di Attila, rimaso priuo di questo sapitano, ne hauendo, chi altri preporre alle sue armi, che ben potesse sostenere tale carico, conuenne lasciargli il passo, quasi, che libero nell'Italia. Madella deboleZa dell'Imperio in questa parte, & quanta fusse il mancamento d'huomini di valore, & di fede, ne rende grande testimonio ciò, che d' Atti-00

## 280 DE DISCORSI

la siracconta, che essendogli da' suoi indouini det to, quando in Francia hauea da venire à battaglia con l'essercito Romano, che egli perderebbe la giornata, ma, che la perdita costerebbe cara anco a' nemici, perche resterebbono priui d'un loro ualoroso Capitano, fece di ciò tanta stima, che no ricuso di venire con tale augurio al fatto d'arme. Le guerre, che haueua sostenuto l'Imperio molti anni innanti questi tempi delle sue maggiori calamità, & ruine, erano state fatte contra i proprij suoi Capitani, che in diuerse parti comandauano à gli esserciti, i quali stando nelle Prouincie lontane ribellauansi da gl'Imperatori, con spe ranta d'vsurparsi l'Imperio, al quale ogni uno aspiraua, per veder' ogni strada aperta, & anco per le vie più indirette alla successione: onde non era maggiore disciplina, & virtu nell vno, che nell'altro essercito; & finalmente la vittoria rimaneua presso à steffi Romani, cioè à quelli, che riteneusano più dell'auttorità, & delle forze del Romano Imperio; ma, come prima venne occasione di fare proua della virtu de' soldati, che ser uiuano all'Imperio, con l'armi straniere, & che tutto ciò, che si perdeua l'Imperio di Roma, & si argiungena a' suoi crudelissimi, & mortalissimi nemici, si conobbe tosto la sua deboleZZa, & la perdita

perdita fatta con la totale corrottione della disciplina, & de' buoni ordini antichi. Tali disordini non si può persuadere, che seguiti fussero, se si fusse preservata la Republica; conciosiacosache, non sia punto verisimile, che in quella (ittà, oue tanto fioriuano gli huomini da guerra, in uirtù de' suoi buoni instituti militari, fusero per mancare Capitani valorosi; poiche quegli anchora, che ha ueuano atteso ad altro diverso essercitio, presi i go uerni delle Prouincie, si adoperauano con laude nella militia, perche in tutti era certo spirito di gloria, & desiderio del ben commune, & certa na turale attitudine à tutte le cose, propria à gl'ingegni Romani: ma, come prima cangiata la forma del gouerno cominciarono gli stessi Romani à tra lignare dalla lor antica virtu, & che i principali carichi, an Zi l'Imperio istesso peruenne in gente fo restiera; ogni altra cosa anchora conuenne sentirne la mutatione: & particolarmente tanto crebbero i disordini nella militia, & la licentane' soldati, che parue alcune volte, che un tanto Imperio fusse, quasi dal caso gouernato, non trouandosi in esso, chi curasse il ben publico, ne la osseruan La delli buoni ordini, ne in casa, ne fuori, & tessere fatta la militia de gl'Imperatori mercena ria, oltre la fiacche Za della virtu, Es della disciplina

disciplina, apportò spesso danno d'infedeltà; siche i medesimi soldati, che seruiuano à gl'Imperatori, fauoriuano le cose de' suoi nemici, come pure auuenne ne' tempi di Theodosio, che quelli, che erano posti alla guardia de' monti Pirenei, corrotti, lassarano passare in Spagna i V andali, & i Sueui, senta alcun contrasto, che su poi cagione di altre ruine; & il tradimento di Gallo suo Capitano interrupe all'Imperator Decio il corfo d'una chiarissima vittoria, riportata de Gotti, quando non essendo anchora ben confermati, come poi fecero con grande potenza, più facilmente si poteuano spegnere. Mane' tempi della Republica combatteuano i Capitani, & i soldati Romani per la loro stessa grande Za,i Nobili diuentauano chiari, & potenti, & il popolo, col cui nome, & auttorità insieme con quella del Senato, si faceuano le guerre, acquistauasi honore, & beneficio da quelle cose, che con le sue armi si aggiungeuano à quel dominio: il desiderio della libertà, & della gloria faceua tutti à proua arditi, & valorosi: onde non sent a meraviglia nelli fatti della Republica, vien considerato, come potesse de' soli soldati Romani mantenere tanti, & così numerosi esserciti, come ella fece. Ma, come cessarono questi rispetti, & che la militia diuenne merce-

mercenaria, & la insolenta de soldati, oltre modo crebbe, per la maluagità de' Capitani, che ogni cosa brutta loro permetteuano, per valersi malamente del loro fauore, nell'osurparsi l'Impe rio, diuentarono gli esferciti Romani soliti ad essere tanto à nemici formidabili, tanto à snoi Ca pitani obedienti: vili contra i nemici, & insolenti contra il proprio Signore: graui alle Prouincie amiche, alle quali mandati erano per custodia, & imbelli per diffenderle dall'armi straniere; le quali cose, come partorite furono dalla mutatione del gouerno, così molto chiaro si vede, che la medesima su cagione di condurre quell'Imperio à tanto più presto, & tanto più miserabile sine. Se alcuna forma di Republica, & di gouerno civile mantenuta si fusse nella Città, non ne poteuano nascere tanti, & così fatti disordini; percioche, quantunque tutti i Cittadini non fusseroriusciti buoni, & valorosi, sempre però in tanto numero, ne sarebbe alcuno riuscito d'eccellente virtu, E' di charità verso la Patria, che sarebbe stato basiante, se non di correggere affatto i disordini, almeno di fermargli; si che non trascorressero à tanto precipitio. Et quantunque trà ol'Imperatori anchora, ne sia stato alcuno dotato di molto nobil virtu, non puote però tornar le cose dell'Imperio

perio a'l suo principio, perche trà l'uno, & l'altro di questi buoni alcuna volta corse una intera età, 55° l'Imperio per continuata serie di più Imperatori, fu administrato da huomini vili, immersi in molti vity, in modo che diuenne cosa quasi, che impossibile à quelli, che dapoi successero, di poter' ad alcun buono stato ritonare le cose già molto inna Linel peggio trascorse: oltre che, per douer reggere così gran mole, come era l'Imperio Romano, non bastauano le forze d'un solo, benche eccellentissimo huomo, non che di tale, inettissimo anco a' deboli maneggi, quali moltis' annouerano tra gl'Imperatori Romani: onde nacque, che Adriano saggio Imperatore, riputasse per la salute di quell'Imperio, conuenirsi di andarlo quasi consolidando con la sua presenta, & colvi sitare con perpetui viaggi, quando l'una, quando l'altra Prouincia; per il buon gouerno delle quali, essendo elle tante, & in remotissime parti, insegnaua l'isperient a di tante solleuationi di Ca pitani, & de gli esserciti, quanto susse poco sincera la fede, & poco valida la virtu de ministri, che vi erano mandati da gl'Imperatori. Ma nella Republica abondaua numero di Cittadini tutti in quel gouerno, et nella grandel La di quell' finperio interessati: onde, perche ne andasse alcuno valoroso

valoroso alla guerra, non rimaneua la Città sen-La gouerno, ò sen La vbbidien La; nè per dare ad vn' essercito sapitano, mancaua chi commandasse ad vn'altro, se ad vno stesso tempo era bisogno di guerreggiare in diuersi paesi, come perogni età ne diede la Republica di Roma assai chiari essempij. Ne si può dire, che i Capitani, & esserciti della Republica, no habbino haunto à sostenere la guerra contra popoli così potenti nell'armi, come furono quelle nationi Settentrionali, contra il furor de quali, non puote poi reggere l'Imperio di Roma; conciosiacosache, per lasciar le tante altre guerre molto aspre, & dissicili, fatte da quelli Romani antichi, l'imprese fatte da Giulio Cesare nella Francia, non furono contra Popoli, ne' quali concorreuano gl'istessi rispetti appunto, che sono in quelle nationi Settentrionali considerati? Esserciti di grandissimo numero; poiche si legge, che un solo framolti Popoli, ne quali era all'hora divisa la Francia, che su tutta vinta, & domata da Cesare, hebbe nel loro campo, oltre trecento mila combattenti. Ma gli Heluety, i Foringi, i Boy, & altri, che furono superati, & disfatti da Cesare, haueuano prese l'armi per desiderio, & à fine di procacciarsi nuone habitationi, non altrimenti di ciò, che facessero poi i Gotti. Pp

i Gotti, gli V nni, i V andali, i Lombardi, & altri, anti con tale risolutione, che per porre se steffi in necessità del fare con l'armi l'ultime proue, per acquistarsi domicilio, & Imperio, haueuano nel paese loro abbrucciate le proprie case: ma gli Alemani condotti da Ariouisto loro Re, non erano Popoli ferocissimi, & per lungo tempo essercitati nell'armi, & pur questi anchora furono domati dal medisimo Cesare, E' dalle armi Romane. L'istesso, an iforse più propriamente si può dire, de' (imbri, Ambroni, Teutoni, che non molto auanti à que sto tempo crano stati superati da Ma rio; peroche erano questi, gente molto barbara, & vscita appunto dalle regioni Settentrionali, onde poi vennero le tante ruine di Roma: erano questi in numero grande di più di trecento mi'a huomini da guerra, erano per le stesse cause leuatisi dalloro passe, per andar procurandosi nuone habitationi, & già spintissi molto innan i nella Francia, faceuano professione di voler occupare l Italia, & di distrugger la Città di Roma, ma: contra questi si mossero arditamente gli esserciti Romani, paffando oltre i monti ad incontrarli, onde cominciarono quei Barbari ad effer rotti, & à trouare impedimento à loro sfor li maggiori; & dapoi, hauendo quelli, ch'erano per altra parte Wei!11.12

venuti innan li salui, & già condotti în Italia, mandato à dimandare à Mario Capitano de gli esserciti Romani, che lor volesse conceder qualche paese, oue potessero in quiete habitarsi, che di tanto sarebbono rimasi contenti, senza volere con l'armi procurarsi maggiore fortuna; già non l'ottennero all'hora dal Capitano Romano, come fecero poi Gotti, & altri Popoli Stranieri, da alquanti de gli Imperatori, che dissidando di se stessi, & della virtu de' suoi esserciti, permisero à queste nationi Barbare nemiche, il poter habitare sicuramente in quelle Prouincie dell'Imperio, che haueuano con molta ingiuria occupate; anti con tutto che non si trouasse nell'essercito Romano numero maggiore di cinquanta mila fanti, & hauesse à combattere con sei volte tantinemici, non ricusarono i Capitani Romani di venire con loro à battaglia; & gli vinsero con la total distruttione dell'essercito nemico, assicurando per all'hora, 6 per molti anni nell'auuenire l'Italia dalle impressioni de' Popoli Oltramontani: ma si vede, che ne il numero de' nemici, ne il disperato animo, co'l quale combatteuano, ne la disciplina, & quasi cer ta induratione ne gl'effercity, & nelle fatiche militari, cose che tutte erano ne gli esserciti di questi Barbari superati da' Romani, furono bastanti di Pp 2 abbat-

abbattere, nè gli animi, nè le for Le de Capitani, & soldati Romani, mentre la Republica nutriua in loro pensieri generosi, & un vero valor milita-. re: & ne' tempi d'Augusto anchora, perche si conseruaua pure la buona disciplina nelle cose militari, puotero Druso, & Tiberio Nerone caccia re della Germania i V andali, che all'hora con altro nome erano detti Borgondi, & atterriti altri Popoli dall'estreme parti Settentrionali dal venire, come si apparecchiauano, adinfestare l'Imperio. Quale giudicio dunque fare si possa con qualche fondamento di ragione dell'euento, che hauesse potuto sortire l'Imperio Romano, se fino a tempi di questi più graui incendij delle guerre de' Popoli Settentrionali, da' qualirimase distrutto, conseruato si susse sotto il gouerno antico della Republica, da queste considerationi già fatte si può prenderne non buono argomento. Per certo l'acquisto, Es la conseruatione de gli Stati non dipende dalla forma del gouerno, in quanto che egli sia, ò di vno, ò di pochi, ò di molti, posche di tutte queste tre forme di gouerno si veggono chiari essempij di grandi Imperij acquistati, & mantenuti da vn Re, d'alquanti Ottimati, da un popolo, & da Republiche miste di più sorte di gouerni; ma la forteZa, ò la deboleZza d'ogni Stato

stato dipende da' particolari ordini, massimamente nelle cose della militia, con i quali esso è instituito, & de' quali suole essere tanta la forta, Es la virtu, che fino i gouerni Tirannici, che pur hanno tanto del violento, sono montati à gran colmo di potenza, & la hanno potuta conseruare lungamente, come hoggidi nell'Imperio della casa Ottomana, con dannoso essempio per gli altri, si può conoscere. Come dunque la Città di Roma fece grande, & potente, non l'esser ella ordinata di forma di gouerno, ò di Ottimati, ò Po polare, ò mista: ma ben gli ordini, & i costumi ottimamente in ogni parte intesi nelle cose militari; onde ne nacque, che quantunque prouassero i Ro mani alcuna volta nelle battaglie meno prospera la fortuna della guerra; tuttauia fornirono tutte l'imprese con vittoria; così dellaruina di quello Imperio, non si può addurre, per uera, & immediata cagione l'esser quello capitato sotto il gouerno, & la vbbidienta d'un folo; conciosiacosache questa suprema auttorità, quando, ò per elettione, o per successione con modi fermi, & ordinarij, come in tanti altri Regni, s'è per lungo corfo di tempo osseruato, fusse passata dall'uno nell'altro Prencipe, onde fusse stata leuata la occasione a foldati

soldati d'vsurpare in se una molto indebita, & dannosa licenta in tutte le cose, & che ne gli esserciti Romani si fusse sotto un solo capo, & Signore conseruata, come poteua, l'antica discipli na, la ubbidien La, e'l uero ualor militare, si può dire, & assai sicuramente credere, che non hauerebbe sentito l'Imperio Romano maggiore percossa, per la furia di queste innondationi Settentrionali, di ciò, che fatto si hauesse stando sotto la Republica: an Li, come prima erano stati dall'armi Romane sostenuti i Cimbri, i Teutoni, gli Ambroni, gente delle stesse nationi, così si sarebbe potuto fermare l'impeto de' Gotti, V nni, V andali, & di tutti questi tali: però intanto solo è vero, che la mutatione del gouerno habbia data occasione alla ruina dell'Imperio, in quanto che li buoni costumi, & la disciplina Romana più facilmente forse si sono corrotti, raccommandati alla diligen Za, & alla cura d'un solo Prencipe, che spesso su poco buono, & poco atto à tanto maneggio, di ciò, che sarebbe auuenuto, se molti Cittadini insieme ne fussero stati custodi, come erano nella Republica. Ma de auuenimenti si grandi, & cosìremoti dalla nostra memoria, è molto difficile il penetrare alle vere cagioni, riserbate à più alti giudicy

dicij di chi è vero, & supremo Signore, & che per vie, et con fini incogniti al nostro humano discorso regge, & dispensa gli Stati, & gl'Imperij dello V niuerso.

Perche i Greci non stendessero molto largamente i confini del loro dominio, come secero i Romani, & come la Grecia ne perdesse la libertà.

## DISCORSO DECIMOQUARTO.



VE fra tutti gli altri popoli dell'antiquità sono grandemente celebrati, si che di loro è passato il nome, & la gloria delle cose fatte alla memoria de' posteri, con chiarissimo gri

do, cioè i Romani, & i Greci, pari di nobilissimi essempi d'ogni virtù, ma dispari assai, & per la grande Zza, & per la duratione dell'Imperio, perche, oue i Greci non stesero più, che tanto, & con fermo possessio i loro consini, oltre la stessa Grecia, nè siorì molto lungamente con lo stesso splendere la dignità, & la grande Zza del dominio, & del nome loro, i Romani dominarono quasi all' V niverso, & l'Imperio loro, tutto che si mutasse la forma del governo, si conservo per molte età, si che dal-

## 292 DE' DISCORSI

dall'edificatione di Roma, fin'al tempo, ch'essa fu da' Gotti presa, & saccheggiata, corse lo spacio di più di mille, & cento anni. Potrà dunque nella mente di chi queste cose considera, cadere ragioneuole desiderio di conoscere, perche in pari virtu sia stata così diuersa la conditione della Fortuna di questi due popoli. Nella Grecia, non in una sola Città, come in Roma nell'Italia fiorirono huomini eccellenti in ogni maniera di virtu, & ciuile, & militare; ma molte ad vn medesimo tempo diedero ne' suoi Cittadini chiarissimi essempi d'ogni operatione più degna di laude. Lunga cosa saria l'andar annouerando le proue di Milciade, di Temistocle, d'Aristide, di Focione, Agesilao, Alcibiade, Cimone, Leonida, Epaminonda, & di tanti altri, de' quali risuona ancora fra noi la fama molto chiara: Et Plutarco hauendo descritte le vite de più eccellenti huomini Romani, trouò quasi à ciascuno da farne il paragone d'altrettanti Greci lodati, & chiari per le medesime virtu. Nondimeno le loro Città, ò pur la Grecia lor patria commune, non ascese mai per l'opere di questi à gran colmo di Fortuna, & d'Imperio, come ne portarono i Romani la sua Città, & tutto il nome Italiano. Questi successi dinersi non si denono al caso attribuire,

buire, ma alle sue certe, & quasi naturali cagioni. Se dunque douea la Grecia allargare nelle più lontane regioni i termini del suo Imperio, come fece l'Italia col meZo della potenZa, & della virtu de' Romani, era necessario; che, ouero ella siriducesse tutta sotto la Signoria d'un solo potentato, ouero tutti insieme con uniformi voleri si stessero uniti ne'l proseguire le grandi imprese. Ma nell'una, & nell'altra cosa si scoprirono tante difficoltà, che considerandole, leuano la merauiglia, se ella non potesse conseguire dominio corrispondente alla fama delle virtu, & alla gloria delle cose fatte da quella natione. Fù la Grecia diuisa in molti popoli, li quali, ò tutti, ò per lo più si gouernauano con proprie leggi, & ordini ciuili à forma di Republica, benche di stati diversi. Et tutto c'hauessero certo general consiglio, che su detto, de gli Amsitrioni, nel quale per trattare delle cose più importanti, & concernenti gli interessi communi à tutta la Grecia, conueniuano huomini mandati da tutte le principali Città, non veniua però ciò à dare una sola, & certa forma al gouerno di tutta la Grecia, ma era tale adunanta simile alle diete, che hoggidì vsa di congregare alcuna volta, & per alcuna particolare occorrenza la Germania; concorrendo in esse molti Prencipi,

& Città libere di quella Prouincia, per stato, per dignità, per forma di gouerno molto diuerse; & che con libero voto consigliano, & risoluono le materie, che vi si trattano. Matrà gli altri popoli della Grecia nel tempo, che ella più fiorina, erano molto grandi, & eminenti per la potenta publica, & per la egregia virtu de' suoi particolari Cittadini gli Spartani, & gli Atheniesi, antichissimi popoli di tutta la Grecia, & che con lungo corso di tempo, & con il loro valore s'haue ano acquistato molto d'auttorità: conciosiache, quantunque i Corinthij, gli Argiui, gli Achei, & alcuni altri popoli fussero in maggiore consideratione, rispetto ad altre Città minori; nondimeno per lo più seguirono, anti la fortuna, ò de' Lacedemonij, o de gli Atheniesi, che la propria. Et i Thebani, che con la disciplina de' suoi soldati, li qualicon particolar nome furono da loro detti la sacra cohorte, si mantennero un tempo in maggiore stima de gli altri, nondimeno, perche due soli fra tutti gli altri suoi sittadini surono di molto eccellente, & celebrata virtu, cioè Pelopida, & Epaminonda, & quel suo ordine di militia era di pochissimi, cioè di soli cinquecento huomini non giunse mai la loro sittà à quel segno, ne di dominio, ne di gloria, che fecero Sparia, & Athene.

Athene. Ma quanto queste erano delle altre maggiori, tanto più tra se stesse essercitauano l'emulatione per concorrenZa, et di virtu, et di gloria priuata, et di dignità, et riputatione publica. A queste adherinano gli altri popoli della Grecia, altri commandati da loro, altri per virtu di particolari confederationi. A quelle due (ittà haueano data grande riputatione gli ordini de' primi fondatori di tali Republiche, cioè di Licurgo in Spar ta, & di Theseo in Athene. Onde questi popoli, che molto prima erano habitatori del medesimo paese, cominciarono à prendere nome, & auttorità sopra gli altri. Teneuano per lo più gli habitatori della terra ferma con gli Spartani, & con. gli Atheniesi quelli delle Isole: ma però er a ciascuna delle altre Città libere, grandemente intenta à non lasciar troppo crescere la potenza, così de gli Spartani, come de gli Atheniesi: ma di tenere in modo bilanciate le for Le di queste due principali Città, che quando l'una di esse cercasse di opprimere el'altri popoli della Grecia, potesse dall'oppressa essere ricor so all'altra. Però ne' fatti de' Greci si. può ossernare, che mai stessero gli altri popoli ben. fermi in una sola amicitia, o sia con gli Spartani, o pur congli Atheniesi, ma quando gli vni cominciauano di troppo, à soprauant are gli altri,

si accostauano a' più deboli; bene spesso stimando poco, oue concorreua tale rispetto, ogni vincolo di amicitia, & di confederatione: dalche ne nacque, che per lungo tempo si conseruassero quasi in veuali bilancia le cose di Sparta, & quelle di Athene, benche ciascuna d'esse desse, & riceuesse di molte rotte, & prouassero nella guerra, quando gli vni, & quando gli altri popoli la buona, & la rea fortuna. Preualeua la Città di Sparta nelle forte terrestri, & quella d'Athenenelle maritime: onde veniuano à darsi insieme certo contrapeso, & per questo rispetto, & per hauere, come s'e detto, ciascuna molti dipendenti, & confederati, teneuansi le forze di tutta la Grecia diuise,ne cra data all' vna facoltà di poter di molto auankarsi, & abbattere l'altra. Onde ne auuenne, che ne l'ona, ne l'altra puote impiegarsi in altre imprese lontane, & contrastranieri, stando del continuo nelle contese frà se stesse occupate: & quando pur volse alcuna volta farlo, no su impedita, & dinertita, come si vidde esser annenuto à gli Atheniesi, quando con armata.passarono spra la Sicilia con presesto di soccorrere i Leontini, main effetto per acquistarne l'Isola per se steffi, aspirando per consiglio d'Alcibiade (i cui concetti erano maggiori di ciò, che per adietro ha-

110 a.70

ueano hauuto altri Capitani Greci) di passare in Africa contra i Cartaginessi; gli Spartani scoperto il loro disegno, & non volendo sopportare, che à loro pregiudicio la grande Za de gli Atheniesi, diuenisse maggiore, si fecero incontro alli loro sfor Zi, prestando à Messina soccorso, quando ella già era molto vicina al cadere, & affalendo il proprio territorio d'Athene per diuertire le loro for Le da quella impresa. L'istesso, & per le medesime cagioni auuenne, quando gli Atheniesi, passando con l'armata nell'Egitto, haueuano indotto quei popoli à ribellar si da Persiani, & già trouauansi ridotte in Cipri for Le di mare della Grecia molto potenti, per assalire gli stati del Re di Persia: ma la gelosia, che presero i Lacedemonij della loro grandella, feceriuscir vano questo disegno, opponendosegli per tante vie, & contante for le, come, se si fusse trattato d'innallare, non d'abbassare la potenta de' Persiani communi, & perpetui nemici della Grecia. Ma queste cose crano da gli Spartani operate, come da essi publicauano, solo à fine di frenare l'immoderata ambitione de gli Atheniesi, & di mantenere, & difendere la libertà di tutta la Grecia, con il quale pretesto su presa, & per corso di molti anni sostenuta da loro quella famo sa guerra de' popoli della Morea

Morea, che tenne trauagliata tutta la Grecia, & grandemente abbatte le sue forze: talche ne'l tempo, che queste maggiori, & più chiarc Republiche più fiorirono, hebbero à valersi della loro virtu più contra se medesimi, che contra gli stranieri, & in guerre domestiche, per le quali veniua la Grecia ad indebolirsi, non à farsi maggiore, & più potente; poiche tutto ciò, che ne seguiua di danno da qualunque parte, cra danno della medesima Grecia, & la fama anchora, & la riputatione delle vittorie restaua macchiata, & diminuita dalla perdita de gli stessi Greci vinti: pero non si fece mai molto formidabile alle altre nationi, come l'Italia, nella quale, come comincio à preualere il nome, & la virtu de' Romani, & rimasi spenti gli altri potentati vicini, si fece vna sola sorza, & vna sola potenza, non su poi altro Popolo, a chi non fussero l'armi Romane di timore, anti pur, che da quelle non rimanesse sinalmente vinto, & oppresso. Mala Grecia, non hauendo mai potuto ridursi à stato, che le sorze di les si trouassero in potere di un solo Potentato, & che sotto il nome d'un solo Popolo, & sotto eli auspicy d'vna sola Republica, si hauesse adammi nistrare la guerra, conuenne restare sempre debole, & impotente al tentare imprese grandi, per do-

uer molto allargare i confini al suo dominio: talche quella cosa, per la quale molto si stimauano 'i Greci, cioè di hauere trà se tante Republiche, diminuì assai di quella gloria, & dignità d'Imperio, alla quale, per altro potena portarla la sua molto insigne virtu, quando le forze fussero state in potesta di un solo, ò Prencipe, ò Republica, ò che almeno trà le molte, che vi erano, fusse stata unione maggiore, & migliore intelligenta: mail troppo de siderio della libertà, per il quale riusci più difficile, che un Popolo potesse ridursi sotto alla vbbidien La dell'altro, fu quello appunto, che abbreuiò il tempo del goderla, poiche per trouarsi essi dinisi, & deboli, su aperta la strada più facile à chi volse assalingli, & opprimergli. Quasiimedesimirispetti concorsero per fare, che la Grecia, reggendosi sotto al gouerno di diuersi Popoli, & Republiche, non potesse vnirsi per fare imprese grandi, si che quella natione valorosa, & potente venisse à dominare alle altre, sopra le quali, chiamandole tutte in rispetto di se stessi barbare, stimaua di hauere quel naturale dominio, che si deue a' migliori, & più sauij verso i peggiori, & gl'ignoranti. Ma quanto più erano i Greci accommodati ad ogni eccellente virtu; & disciplina, tanto parue, che da troppo viuace spirito fussero portati à tanta elatione d'animo, che niuno voleua sopportare di vedersi, ò nel publico, ò nel prinato pareggiarsi; ò altra Città alla sua Patria, ò altro de' suoi Cittadini à se medesimo. Onde ogni huomo più valoroso, & ogni più generoso fatto si faceua più sospetto, & era più inuidiato, & disturbato datutti gli altri: talche ogni ambitione, & emulatione era uolta contra se medesimi. Narrasi, che hauendo in segno della vittoria riportata de' Persiani Pausania, che di quella impresa era stato Capitano, presentato nel Tempio di Apolline in Delfo quel famoso Tripode d'oro, gli altri Greci perciò grandemente se ne alterarono, & fatto leuare il nome di Pausania, vi fecero in vece di quello porre i nomi di tutti i Popoli confederati, che erano intrauenuti in quella vittoria. Et di Alcibiade si scriue, che tutto ansioso era solito di dire, che i Trionfi di Milciade lo teneuano sempre la notte suegliato. Ma di queste cose sono quasi innumerabili gli essempi, per dimostrare, con quanto ardore contendessero trà se della gloria. Furono aperti nemici Temi-Stocle, & Arifide; Alcibiade, & Nicia, & molti altri de' più ualorosi, & più chiari Cittadini d'Athene, oue in tanto gareggiauasi trà loro

loro medesimi, & tanto si hauea la mira, che alcuno dimolto per qual si uoglia cosa, che putesse farlo più glorioso, & potente, non auanz asse l'altro, che ui fu ordinato l'Ostracismo, cioè il bando di dieci anni à quelli Cittadini, che, ò per eccellen La di virtu, ò per prosperità di fortuna fussero mol to riguardenoli, & eminenti sopra gli altri; nel qual modo ueniuano à priuarsi de loro migliori Cittadini, anti à farseli nemici, come auuenne di Alcibiade, di Temistocle, di Pericle, & d'alcuni altri, che erano nati per la grandella di quella Republica, & per gli ordini corrotti di quella gli riuscirono d'incommodo, & di danno. Onde Xersericeuendo, & fauorendo, così fatti huomini soleua dire, che pregaua Dio, che a' suoi nemici uenisse sempre in animo di cacciare da se tali Cittadini. Fu anchora molto ripugnante alla unione de' Popoli della Grecia la diner sa forma del gouer no, tenendo altre Città molto del Popolare, come Athene, & alcune altre accost and si più allo stato de gli Ottimati come Sparta. Onde per tale diuersità produceuansi ne' Cittadini costumi, & pensieri diwersi, si che dissicilmente una medesima cosa potena piacere a tutti, misurandola ciascuno conrispetti proprij, separati da gli altri. Onde quando ne' tempi di Lisandro Re di Sparta, fu Rrpresa

presa la Città d'Athene, per poter più facilmente dominarla, ui mutarono la forma del gouerno, riducendolo dallo stato Popolare, col quale si reggena prima, sotto l'auttorità de pochi, come più simile à quello di Sparta. Et ne' tempi seguenti, conuenendo gli Spartani correre la medesima sorte di tutti gli altri Greci, & vbbidire a' Re Macedoni, su necessario di leuare dalla Città le leggi, & gli instituti, ne' quali erastata da Licurgo ordinata. Da queste cose dunque era nella Grecia generata, & mantenuta tanta disunione, che ella non pur unire non si puote, per portare l'armi contra altre nationi, ma appena per la difesa di se stessa; come si vidde, quando, soprastandole sommi pericoli dall'essercito de' Persiani, che potentissimo veniua ad assalirla, con dispari voleri fu am ministrata quella guerra, non conuenendo insieme, quale Città hauesse à darle il Capitano, Es uolendo gli Spartani ridurre la difesa in terra à passi stretti, & gli Atheniesi trasferire la somma d'ogni fortuna di tutta la Grecia nell'armata, per che i siti delle loro Città, & la qualità delle for-Le loro faceuano, che una mede sima cosa, non tornasse à tutti vgualmente viile, & commoda. Ne fu bastante l'imminente pericolo dell'armi così po tenti de' Persiani à poter vnire insieme le forze di tutta

sutta la Grecia, che alcuni popoli principali, come i Tessali, gli Argini, i Thebanirestarono suori della lega; & gli Argini, ricercati à douer effi anchora adherire alla confederatione di tante altre Città, risposero, che voleuano, an Li vbbidire alli Persiani, che cedere à gli Spartani, antichi loro emuli, & nemici. Finalmente hauendone i Greci ottenuta una grande, & inaspettata vittoria nella battaglia nauale di Salamina, quando doueano prosequire il corso della loro buona fortuna, hauendo rotta l'armata, & fatto ritirare lo essercito nemico, abbandonando da se stessi le maggiorisperanze, si ridussero à casa ne' suoi porti, già inuidiando gli Spartani alla gloria de gli Atheniesi, & dubitando, che per ritrouarsi essi d'armatapiù potenti, se le cose fussero più innanzi pro cedute à maggiori acquisti, non hauerebbono perdonato à suoi medesimi Greci, per dominargli; & poco appresso mouendogli più l'inuidia, & le antiche gare contra i suoi medesimi, che l'odio contra glistranieri, quando doueano attendere à cacciare il rimanente dell'essercito Persiano della Grecia, si mossero le Città collegate contra i Thebani, percioche in questi communi pericoli, separandosi da gli altri Greci, si fussero accostati all'amicitia de' Persiani. Onde niuno frutto si colse da'l Rrdimo-

dimostrarsi così prospera la fortuna, per la grandeZza della Grecia, perche non seppero i Greci stessi, riconoscerla, ne seppero così vsare la vittoria, come baueuano saputo vincere. Mandonio ne'l fatto d'arme di Platearimase vinto; & scon sitto con tutto l'essercito, che dopò la sugadi Xerse era sotto l gouerno di lui rimaso. Madi tanta vittoria qual profitto ne sentirono i Greci, saluo che la divissione fattatra loro delle ricche prede, fatte del campo nemico? per la quale tanto piu tosto se ne ritornarono tutti alle loro patrie: an li poco appresso ne nacquero trà loro maggiori, & più graui guerre ciuili, che mai fussero per l'adietro state. Et la cosa venne sino à tale, che gli Spartani, che haueuano più, che gli altri fatto professione di essere acerbi, & perpetuinemici de Barbari, si congiunsero con loro in lega, congiurando insueme con Tisaserne, ch'era per il Re Dario gouernatore della Lidia, alla ruina della Grecia. Erano anchora spesso violate le tregue fatte trà loro, & per troppo prestar sede ad ogni sospetto, che l'uno prindeua dell'altro, rimaneuarotta la fede publi ca, non bastando alcun vincolo à tenere insieme legati quegli animi tanto divisi, & combattuti da una perpetua emulatione. Ma due cose sopra l'altre sono nel presente discorso, & nel giudicio, che

che si uà cercando, molto considerabili; cioè quanto ualessero i Greci nelle cose militari, & con quali Prencipi s'incontrasse la Grecia nelle età, che ella fu nel suo maggior siore, & che più poteua aspirare à grande Imperio. Et per certo, chi ben considera, trouerà la disciplina della militia non essere stata appresso i Greci, ne in quel grande pregio, ne in quella eccellen Za, & perfettione, che fu presso a Romani perche i Romani diniuna arte, ò virtu fecero maggiore stima, che della discipli na, & valore militare, an li per lungo tempo quasi niuno studio posero nelle scienze, & arti liberali, delle quali se pur alcuni ne prendeuano qualche diletto, valeuansi in esse d'huomini Greci, atten dendo tutti al solo essercitio della militia, & non cercando, quasi d'altronde laude, che dalle operationi militari. Onde ne nacque, che della sola Città di Roma si potesse trarre tanto numero di foldati ottimamente ammaestrati nell'arte militure, quanto non bastauano di fare altroue le intiere Prouincie. Matrà Greciattendeuasinon pur all'armi, ma alle dottrine, & adessercity di diuerse arti liberali, le qualitrà loro, ò nacquero, ò almeno ben coltinate, fiorirono lungo tempo: ne era minore il numero di quelli, che frequetaua no l'Academie per diuenir Filosofi, che di quelli, che

li, che s'essercitauano nelle lotte, & altri giuochi per farsi buoni soldati. Ma quanti erano i professori dell'orare, & del poetare, nelle quali ne riuscirono molti tanto eccellenti, che da loro fu presa la norma, & la regola, con la quale s'essercitarono dapoi coloro, che da questi study procurarono d'acquistarsi laude? Quanti similmente riuscirono nella Grecia eccellenti Artefici delle arti più nobili, & particolarmente nella Scoltura, & nella Pittura? della cui origine, o almeno perfettione non habbiamo cognitione di più alto principio, che di quello, che bebbe nella Grecia, si che per la memoria d'ogni età, è stato celebrato il nome di Fidia, Policleto, Alcamene, Aglaofone, & Polignoto, Parrasio, Zeusi, Apelle, & di tanti altri. Onde la Grecia ne diuenne più chiara, & più famosa per l'eccellenz, a delle dottrine, & delle arti liberali, che per la peritia delle armi. Preualse però alquanto alle altre la Città di Sparta nelle cose militari; & Athene secero assai chiara le sue armate, & lo studio delle cose del Mare: tuttania, & la militia de gli Spartani fu dentro angusti termini ristretta, & gli Atheniesi molto tardi, cioè non prima, che ne' tempi di Temistocle, attesero con molta cura à gli essercity maritimi,

maritimi, & à fine di acquistarne stato, & gloria. Et per certo, nè l'una, nè l'altra Città fu com piutamente ben' ordinata per douere acquistarne Imperio, conciosiacosache Sparta, benche fusse instituita all'armi; nondimeno più mirauano gli suoi ordini alla difesa di se stessi, & alla conseruatione della libertà, che ad acquisto di grande Imperio, essendo non pur i privati Cittadini, ma il publico costituito in grande ponertà, & ristretto à poco il numero de' Cittadini, probibito il commercio con forestieri, per non corrompere i costumi, & le leggi Patrie, la vita aspra, & di poche cose contenta: onde vennero per lungo tempo à restarne gli animi di quei Cittadini, in tal modo aueZi senZa desiderio di maggiore grandeZza. Però essendo da un certo Anassagora Milesio, il quale hauea fatto ribellare molte Città della Ionia dalla vbbidien La de' Re di Persia, proposto à Cleomene Rè di Sparta di douere, valendosi di questa occasione, prendere l'armi, mostrandogli, che hauerebbe potuto penetrare fin' alla Città di Susi, & impatronirsi delle amplissime ricche Ze di quei Rè, sirise lo Spartano di tale proposta, & considerando solo la lunghe Za del viaggio per tale impresa, disse rifiutare quelle ricche Ze non degno premio di tanta fatica. Tuttauia; perche

il gouerno di Sparta si conseruò per lungo corso di anni senza notabile mutatione, confirmandosi perciò con maggiore for ? , puote acquistarne il dominio di tutta la Morea, anli dapoi tenerne il primo luogo tra' Greci di dignità, & d'Imperio. All'incontro Athene, la quale per la opportunità del Mare, & per diuersi suoi ordini drizzati allo accrescimento della Città, pareua, che douesse, oltre i confini della Grecia allargare il suo Imperio, per non hauere mai saputo ordinarsi in modo, che mantener si potesse lungo tempo in una stessa forma di gouerno, occupata in perpetue discordie ciuili, & precipitando, quando in un corrotto stato Popolare, quando nella tirannide de' pochi, non puote ben vsare delle sue forze, ne cogliere quel frutto, che si conueniua, dalla virtu d'alcuni suoi eccellenti Cittadini, ne quali surono grandi spiriti, & concetti di all'arc la Patria à maggiore grande Za. Ma parue, che i Greci per l'ordinario hauessero ogni loro pensiero ristretto trà se medesimi. Onde di alcuni de' loro famosi Capitani si racconta, che s'essercitauano più volentieri nella guerra, che era fattatra' Greci, che in quella, che si faceua contra Barbari, poiche in ogni euento, il commodo, & l'honore della vittoria conueniua rimanere nella Grecia. Ma quanto alle

alle cose della militia, potrà forse parere ad alcuno, che da alquante segnalate vittorie, che i Grecine riportarono de' Medi, & de' Persi, si possa prendere argomento, che in loro fusse molto studio, & eccellente disciplina nelle cose militari, & che in questa parte non restasse, che più oltre desiderare in loro. A ciò potrassi rispondere; non negarsi, che la militia de' Greci paragonata à quella de Barbari, con i quali hebbero à fare quelle maggiori proue, non possa stimarsi buona, & laudabile: ma però in niun modo potrassi dire, che ella stia al pari di quella de' Romani, li quali sopra tutte le altre nationi di tutte le età ottimamente intesero, & osseruarono tutto ciò, che s'appartiene alla vera militia. Onde in virtu de' loro buoni ordini, & delle tante vittorie per essi acquistate si posero in animo di voler dominare all'vninerso; il che per le medesime cagioni venne anco loro fatto. Manelle vittorie conseguite da' Greci contra gli esserciti, & armate de' Rè di Persia si può osseruare, che elle nascessero non tanto da' buoni ordini della loro militia, quanto da certa ostinata costanZa di difendere la Grecia dalla imminente seruitu de' Barbari, il timor della quale gli faceua arditi contra qualunque pericolo. Ciò ne dimostrano molti de' loro fatti, come fu

tra gli altri assai celebre, & famoso quello di Leonida, il quale rimaso con cinquecento soli de suoi Lacedemoni alla guardia del passo delle Termopile, entrò con essi una notte arditamente nel cam po Persiano, oue erano centinaia di migliara di buomini, non persuaso à ciò da alcuna speranta di vittoria, ò di salute, ma solo mosso da desiderio di vendicare con la strage di tanti de nemici le ingiurie fatte da Xerse alla Grecia, & la sua propria, & volontaria morte. Nella battaclia nauale di Salamina, chi non può conoscere, che la necessità facesse i Greci più animosi, & più forti nel combattere? poiche gli Atheniesi, che erano in quella armata i più potenti, si ritrouauano già sen La patria, essendo la loro Città stata abbrucciatada' nemici,talche nel buon successo di quella giornata erariferuata la loro vitima speranta di qualche bene, la quale necessità per fare maggiore, volse con sauio consiglio Temistocle; che ne era il Capitano, venire alla giornata in luogo più lontano dal terreno amico, per imare à ciascuno la speranta di poter altrimenti, cherimanendo vittorioso, procacciarsi salute. Et il numero grande dell'armata de' Persiani servi loro anti à maggiore consusione, che à fortetta: poiche di circa mille vascelli, che si conduccuano

in essa, si racconta, che ducento appena entrasseronella battaglia. Et la vittoria poco appresso ottenuta in terra contra l'essercito, di cui era Mardonio Capitano, fu resa più facile dalla riputatione acquistata al nome Greco per la vittoria nauale, & dalla fuga del Re Xerse, nelle cui genti non era rimaso più d'ardire, che si fusse stato nel loro Signore ; per la gloria del quale haueano esse à combattere; oue i Greci combatteuano per se stessi, per la salute delle Patrie, delle case, & di tutte le cose loro. Ma oltre queste considerationi potrassi forse con verità assirmare; le cose de' Greci essere passate alla memoria della posterità maggiori di ciò, che sono state in effetto, hauendo la Grecia haunto copia di eccellenti Scrittori, i quali ampliando secondo il costume della natione quei fatti, che potessero apportarle gloria, hanno posto molto studio, non pur nel raccontarle, manell'ornarle ancora, per farle apparire in ogni parte dignissime di laude: Onde Salustio nel principio della sua Historia, quasi rendendo la ragione d'hauer presa quella : ica dello scriuere, dice; le cose de' Romani potere apparire minori per la poca cura, che s'haueano essi presa di raccommandarle alla memoria delle lettere, essendo ogn' uno più intento a'l far cose degne di laude, che S/ 2

al celebrare gli fatti altrui; Oue quelle de' Greci risuonauano per le bocche de gli huomini, non quali er ano veramente state, ma quali gl'ingegni più eccellenti de' buoni Scrittori haucano potuto più inal Zarle al colmo della gloria. Mà oltre ciò, altre cose concorserone' Romani, diuerse da quelle che habbiamo de' Greci raccontate; però che il loro studio fu tutto volto à'l fare per qualunque via grande, & potente la loro Città, per poter, come fecero, traggerne numero grande di Gidati. Così fin da principio fu aperto l'Asilo, nel quale fino ad huomini scelerati cacciati d'altre Patrie era datoricetto, dapoi s'ammisero alla CittadinanZa gli huomini di molte delle Città vicine per più interessarle in ciò, che apparteneua all'honore, & alla grande Zadi Roma, come lor Patria commune, amministrandosi però le guerre non sotto nome, & auspicij dinersi, come sece la Grecia per virtu di leghe, che haueanodiuersi popoli insieme, ma con una sola auttorità de' sapitani Romani, & sempre co'l medesimo, & vnico rispetto di ciò, - he tornaua bene ad una sola Republica di Roma. Hora, se considerar vogliamo, con quali esterni potentati habbino i Greci haunto à guerreggiare, ritrouaremo, ciò ancora hauere non poco accresciuto le dissicultà à'l fa-

re acquisti ne gli altrui paesi, Conciosiache la Mo narchia de Persi in quei tempi appunto, che i Greci per fiorir trà loro molti huomini valorosi poteuano aspirare à grande Za d'Imperio, era già fatta così potente, che dominaua tutto l'Orien te, & non pur crasi fatta molto alla Grecia vicina co'l possesso della Lidia, ma teneua ancora occupata la Jonia, antica Colonia de' Greci: Onde conueniua riuscire impresa sommamente difficile il douer occupare stato di Prencipe così grande, per for Le terrestri, & maritime; il quale, se pur riceueua alcuna rotta, poteua facilmente per · l'ampieZza del suo dominio, & per lo numero grande di gente da guerra, c'hauea al suo seruitio, ristorare ogni danno, & porsi in sicura dife-Sa: Talche aggiunto questo impedimento esterno all'interno, che era posto dalle domestiche discordie, si vide, che per le rotte, che diedero i Greci a' Persiani, ne questi ne sentirono altro incommodo maggiore, che la perdita di quegli esserciti, ne quelli altro beneficio, che la difesa di se steffi, & la sicurtà di non lungo tempo, da maggiori pericoli. Mail Regno di Macedonia, benche assai men potente per grandeZza d'Imperio, era però fatto assai formidabile, per la buona disciplina nell'arte della guerra, & per la eccellen-

te virtu di alcuni suoi Re, tra' quali Filippo Padre di Alessandro, come riusci Prencipe grande, & di alti concetti, così fir alla Grecia perniciosissimo: poiche ricorrendo à lui dinersi popoli di Grecia, per aiuto contra altri Greci, loro nemici, erano volontieri riceuuti, & facilmente essaudite le loro dimande, per nutrire tra loro le discordie, & con le continue guerre andare più indebolendo le for Le di tutti, con le quali arti si fece egli arbitro di tutta la Grecia, in modo, che non fu quasi alcun popolo, che à lui alcuna voltanon ricorresse, per hauerne, o la pace per se stesso, ò contra di altri aiuto, per la guerra. Onde finalmente scoprendo Filippo all'aperta i suoi pensieri, di voler'assolutamente dominare la Grecia, entratoui armato con potentissime for Le, fu non meno graue à quelli, che l'haueano prima chiamato, che à gli altri, contra i quali dicea d'esser venuto: Così la Città di Thebe, che prima, & più spesso dell'altre erasi valsa delle sue armi, su anco tra le prime, ma con notabile danno di tutte l'altre à prouare acerbi frutti del suo poco sano consiglio, poiche dal medesimo Filippo fu de-Strutta; dalle prede della qual Città, & dalla speranza di cose may giori già molto allettato, pose l'animo ad altre sutà della Grecia, per insignorir/ene;

rirsene; à quali disegni douendo concordemente tutti i Greci opporsi per gli interessi communi, cercarono anti con separati consigli di congiungersi con lui, & nella sua amicitia, & fede riporre la propria loro sicurtà. Così si adherì à lui tutta la Beotia, & la Tessaglia, & altre Regioni. Et gli Atheniesi, che prima per conforto di Demosthene, cercando di solleuare contra Filippo aliri popoli della Grecia, haueano prese l'armi, trouandosi ancora in debole stato, doppo le tante ruine riceuute da' Lacedemonij, ricorsero finalmente essi ancora à procurarsi salute co'l melo della gratia, & della pace, la quale poi cercarono d'impetrare presso il medesimo Filippo, non pur per se steffi, ma per altri popoli della Grecia: Onde rimasi gli Spartani quasi soli adopporsi à gli sforzi di Filippo, riuscirono molto deboli per douer sostenere tanta potenZa: Talche sinalmente la Grecia oppressa da forze straniere, cade in potestà de' Macedoni. Et quando per la morte di Filippo pareua, che non essendo ancora ben confirmato sopra di loro il dominio, si potessero i Greci scuotere dal collo il giogo della seruità, vi successe nel Regno Alessandro, Prencipe di tal valore, che fix di spauento, non pur a popoli vicini, ma à tutto l'Oriente, & con la suprema sua grande Za, & ecccilente

eccellente virtu, ne inuaghi in modo i suoi sudditi, che alcuni de' Capitani Greci, che l'haueano seguito nell'impresa della Persia, ritornati à casa, riferiuano, non esser'alcuno nella Grecia, che non doucsse per cosa d'immensa gioia, desiderare di veder à sedere Alessandro nel trono della Maestà de' Re di Persia. Ma doppo l'improuisa morte d'eAlessandro pareua, che alla Grecia fusse prestata tanto maggiore opportunità di rimettersi nella sua pristina libertà, quanto che ritrouauasi in quel tempo appunto armata, essendosi eli Atheniesi con molti altri popoli solleuati contra Alessandro, & già formatone vn'essercito di più di trenta mila huomini, & appresso una numerosa armata, mal sodisfatti, perche egli hauesse voluto rimettere nelle loro Patrie numero grande di Cittadini, banditi per la diuersità delle fattioni, & quanto ancora, che le divisioni satte dell'Imperio d'Alessandro tra tanti suoi sapitani, & le contentioni, che quasi subito tra loro ne nacquero, erano cose, che prestauano grande opportunità alla Grecia, di non douer più sottoporsi al dominio di alcuno straniero. Nondimeno non seppe farlo, ouero, perche già cominciasse à mancare quel primo valore, & antica generosità, & à corrompersi gli antichi costumi; perche molti, che da Filippo,

& da Alessandro haueano riceuute gratie, & fauori, più amauano, & fauoriuano lo stato di un Prencipe solo, che non curauano diritornare nelle loro patrie la libertà; & massimamente, che hauendoui quasi in tutti quei gouerni il popolo tenuto molto d'auttorità; spesso i migliori, & più ualorosi (ittadini riceueuano per premio delle loro fatiche l'effilio, & altre ingiurie; ò pur si deue più presto dire, che la medesima cagione delle ciuili discordie, che haueano prima tenutala Grecia debole, & resala inhabile al mantener si nello stato della libertà, concorsero similmente à questo tempo per farla ricadere in seruitù: Così n'auuenne, che gli Achei, & gli Argini, che insieme con gli Atheniesi haueano preso l'armi contra Macedoni, o mossi da timore delle sor Le d'Antipatro, (à cui nella divisione dell'Imperio dopò la morte di Alessandro erano toccate la Macedonia, & la Grecia, delle quali Prouincie egli era prima Gouernatore) ouero eccitati da stimoli d'inuidia, perche la Città d'Athene, non ritornasse alla pristina suagrande Zza, si separarono tosto dalla confederatione, che insieme haueano fatta, & ne lasciarono cadere gli Atheniesi in preda de' Macedoni. Et gli Spartani per li medesimi, & antichi suoi rispetti, stando otiosi spettatori de' mali altruis

altrui, nè pensando, che sopra di loro anchora si potesse volgere quella ruina, attendeuano fra tanto ad afficurare la loro Città, più con nuoue fortisicationi, che con opporsi, come si douca, à questi sfor Li di nemici, per non lasciargli crescere con le forte della medesima Grecia, & de' popoli da loro soggiogati. Diedesi dopò questo tempo la Grecia à godere della pace, & della quiete, altri con patien atolerando il dominio de' Macedoni, & altri non temendo, come si conueniua il pericolo del mede simo male, perche era da loro anchora alquanto lontano: Onde ne' vary auuenimenti, che sorti il Regno de Macedoni, quando per li suoi trauagli hauerebbe la Grecia potuto abbattere le for Le di quello, ò almen non permettere, che diuenissero maggiori, lasciando quanto à lei starsi quieti, & sicuri, Cassandro, Antigono, Demetrio, & alcuna volta troppo credendo alle loro lusinghe, allettata dal nome di certa apparente libertà, con che quei Prencipi cercauano di tenere i Greci in vificio, & in vibidien a, non seppe mai valersi di alcuna di tante occasioni, finche finalmente caduta ne' tempi di Filippo (quello, con chi hebbero lunga guerra i Romani, che riusci Prencipe di molto valore, & occupo con altre Prouincie la Macedonia) ritorno all'antiche sue riuolte,

& per le medesime cause, & vie, con le quali Filippo Padre di Alessandro era già entrato al possesso della Grecia, si fece egli anchora di quella Signore. Conciosiacosache passo il Re Filippo in Grecia, chiamato da gli Argiui, & da gli Achei, ch'erano molestati con guerra da gli Etoli, de' quali tanta era la mala sodisfattione, che prendeuano diuerse Città di Grecia, che per fuggire di andare sotto il dominio di quelli, metteuansi di lor propria volontà in potere di Filippo; à cui fu similmente aperta la strada (perche niuna parte rimanesse della Grecia quieta, & sicura dall'armi de' Macedoni) di andare sopra Sparta, con la quale Città era dian Li Filippo conuenuto in buona pace, perche i Lacedemony, non potendo sopportare, che co'l fauore di Filippo gli Achei troppo crescessero nella Morea, oue essi haueano lungo tempo tenuto il Prencipato, rotti i patti della confederatione dian'li fatta con Filippo, eransi congiunti con gli Etoli, prestando loro aiuto contra gli Achei amici, & confederati del medesimo Filippo. Et dopò molte riuolutioni venne finalmente la cosa à tale, che accorgendosi, ma molto tardi, i Greci di hauere lasciato immoderatamente crescere sopra di se l'auttorità, & la for La de' Macedoni, da' quali erano altri già tiranni-

rannicamente commandati, & altri tranagliati dal timore della medesima loro imminente seruitu, non potendo sffrire questi più graui mali, si volsero alla grandel za de' Romani, dimandando loro aiuto, Es soccorso contra Filippo, come fece principalmente la Città di Athene, che hauea patito maggiori ingiurie, & era solita d'esser capo delle maggiori, & più importanti nouità, che nasceuano nella Grecia: ne fu loro difficile l'impetrarlo, perche i Romani, con titolo molto magnifico, facendo professione di bauersi tolta per general impresa, che non fusse alcun inquisto Imperio, sopra la Terra, ma che in ogni luogo dominasse la Giustitia, la Ragione, & la Legge, volontieri abbracciauano la protettione, & la clientela de' più deboli, che si trouauano da' più potenti oppressi; la qual cosa sotto colore della difesa altrui, & di una nobile generosità apriloro la strada più facile à diuersi acquisti, coprendo in cotal modo la propria loro ambitione di dominare: Ma era molto grande in ciò l'artificio de' Romani, i quali in ciascuna impresa dimostrauano di non volere per se altro frutto, che la gloria, con che meranigliosamente si acquistarono gli animi di tutta la Grecia, poiche nell'espeditione presa conra Filippo, per le quercle, & instante de medeami

simi Greci, hauendo i loro esserciti passato il mare, corsi molti pericoli, & durate molte fatiche, dopò superato Filippo, & cacciatolo da tutta la Grecia, riposero in libertà tutte quelle Città, che crano prima state sotto il dominio di lui, lasciandole viuere con le sue proprie leggi, ma però con consiglio à se stessi viile, ponendo guardie de suoi proprij soldati Romani in alcune Terre de' confini, adducendo di far ciò per servitio della medesima Grecia, perche liberata dalla seruitu di Filippo, non hauesse à ricadere in quella di Antigono, allhora potente Re nell'Asia, il quale hauerebbe più facilmente potuto tenere lontano dall'Europa il rispetto di non offendere la grandelza de Romani, che le for Le molto deboli, & già abbattute de' Greci: main effetto questi stessi luoghi opportunamente tenuti da' Romani, seruiuano per assicurarsi della fede de' Greci, quando essi scordati del beneficio da loro riceuuto, & desiderosi, come eransi dimostrati sempre, di noutà, hauessero voluto con pregiudicio delle cose de' Romani, accostarsi ad altro Prencipe straniero, volendo, che dipendessero dall'auttorità della Republica Romana. Onde quella Grecia, che haueua hauuto tanti Capitani, & tanti soldati valoros, & che tanto risplendena per gloria, presso l'altre nationi,

non hauendo saputo vsare l'opportunità de tempi, mentre era anchora il nome de' Romani oscuro, & l'armi loro in altre imprese occupate, per farsi la prima strada alla loro maggiore grande?-La; conuenne poi seguire la fortuna de' Romani, & confessarsi superata dalla loro più eccellente virtu, & dalla lor gratia riconoscere tutto ciò, che le rimase di bene, & di salute. Maritornando la, onde siamo diuertiti, per seguire il corso de' successi de' Greci in diuerse età, diciamo; che l'essersi la Grecia abbattuta in due Potentati vicini di molte for Le, come erano li Re di Persia, & di Macedonia, come fu cosa, che puote fomentare le loro discordie ciuili, così venne anchora ad accelerarle l'v!tima ruina. Che quando hauessero i Greci hauuto vicini più deboli, ouero non si sarebbe haunto à loro ricorso, ouer non sarebbe ciò riuscito con tanto loro danno, & ruina l'osare nella propria Grecia gli aiuti, & le for Ze di quelli; essendo generale, & vera regola nelle cose di Stato, non douersi per proprio solle uamento valere di forze straniere, che siano di molto superiori, & più potenti delle proprie; poiche così conviensi dipendere dalla voglia altrui, la quale, oue si tratta di dominare, suole essere più pronta a procurar si il commodo, & la grandelza

delza propria, che ad osseruare la fede, & à stimare il beneficio altrui, benche di amico, & confederato. Nondimeno si può dire, che l'hauere la Grecia haunto per vicino, non un solo, ma due Potentati grandi, era cosa, che si come le poneua impedimento al fare altri acquisti, suori del proprio Paese, così douea grandemente giouarle alla conseruatione di se stessa, & della sua libertà; se ella hauesse saputo ben valer si di tale opportunità; peroche, quando si trouaua in pericolo di essere dall'uno oppressa, hauea facoltà di ricorrere all'a'tro, dal quale poteua sicuramente promettersi aiuto, per concorrerui i proprij interessi, conuenendo essere d'incommodo, & di pericolo all'uno il lasciar troppo crescere con la ruina della Grecia la potenta dell'altro: Onde, sei Greci, soprastando loro la ruina da Filippo, hauessero saputo valersi de gli aiuti, che gli erano offerti da'l Re di Persia, poteano forsi scampare quella rea ventura, ma gelosi oltre modo di se stessi, ricorsero tutti al medesimo Prencipe, perche altri di lero non preualesse nella gratia, & amicitia di lui; Onde fu à Filippo il primo, data maggiore commodità, tenendo alcuni Popoli quieti con la pace, la quale facilmente, per li suoi proprij disegni concedeua loro, & altri nel mede simo tempo trauagliando

gliando con la guerra, di farsi à poco à poco prima (apitano, poi arbitro, & finalmente Signore di tutta la Grecia. Et chi vorrà questi più antichi successi delle cose della Grecia, andare con altri delle età seguenti, & più prossime à noi paragonando, vi trouerà assai simiglianti effetti, & nati dalle medesime cagioni; peroche, essendo la Grecia per la grandeZza de' Romani, stata un tempo humile, & soccetta, dapoi ne' tempi di Costantino, che nell'antica Città di BiZantio pose la sede dell'Imperio, era ritornata à molta dignità, manon seppe in essa per le sue discordie conseruarsi; conciosiache dopò la presa di Costantinopoli, fatta da' Francesi, & da' V initiani, benche ritornasse ne' sopradetti Greci l'Imperio, dopò molti, et uarij auuenimenti, che ne seguirono appresso, ne rimase tutta la Grecia dinisa, parte seguendo i Prencipi de'l nome Greco, & parte quelli de'l nome Latino; con quelli tennero per lo più i popoli, & con questi la Nobiltà: Onde venutosi all'armi per decidere tante contese, siricorse à cli ainti de' Turchi, & fatti passare di loro un grandissimo numero dalla Natolia nella Grecia ne nacque à quella l'altima ruina; poiche quei Barbari auelzi anchora ad habitare tra monti alpestri, inuaghiti della belleZza, & amenità del paese,

& mossi, come alcuni riferiscono, da certo buon augurio, che consigliaua il fermaruisi; con speranta di molte felicità in quella Regione, doue erano venuti, chiamati, non perdonando più à gli amici, che a' nemici, occuparono diuersi luoghi, & Città dell'Imperio, & fermata in essi la lor sede Reale, diuennero presto molto più potenti, fauorendo la sua grande Za le graui discordie, nelle quali perseuerarono i Signori Greci, & essendosi in esse mescolati altri de' Signori vicini della Seruia, Bulgaria, & Albania, si tirarono dietro con la propria lor ruina, la distruttione di altri nobili Stati, & diedero giusta cagione alla posterità di dannare con eterno biasimo li loromal presi consigli: Che quando i Greci sussero Stati uniti tra se steffi, & altrettanto solleciti di non lasciar crescere la potenza de' Turchi, quan to erano di abbassare quella de' Prencipi Latini, per certo poteuasi sperare di tenere lontano questo incendio; onde sono arse tante, & così nobili Prouincie della Christianità: poiche si vede, che l'armi de' Greci, mentre i loro Signori, dopò cacciati da' Latini della Città di Costantinopoli, si stettero ne' luoghi della Natolia, che fu per lo spacio di più di cinquanta anni, tuttoche hauessero già cominciato à reggersi sotto ad un solo, & certo Vu

lor Prencipe con giusta forma d'Imperio, erano però state bastanti à tenerli tra' monti della Natolia, in luoghi sterili, & senta poter fare acquisto di momento, ne penetrare nell'Europa, come fecero dapoi. Ma fu particolare impersettione di quella Provincia, & di quella per altro nobilissima natione, il non conoscere, o non saper ben vsare les sue benche molte, & valorose forze; poiche se riguardiamo alle cose antiche, Filippo, ridotta, che hebbe in sua potestà la Grecia, istimò tanto il valore di questi soldati, che si propose con le forze di quella principalmente di douer mandare ad effetto il suo antico desiderio di fare l'impresa contra la Persia, la quale non hauendo egli impedito dalla morte, potuto esseguire, fu poi dal figlinolo Alessandro, con tanta gloria fornita. Et si racconta, che già hauesse Filippo con tale animo fatto nella Grecia descriuere ducentomila soldati à piedi, & quindecimila à cauallo, & Alessandro volendo proseguire, ma con diuerso consiglio i pensieri del padre, fermando le sue maggiori sperante in un corpo d'essercito, che fece di soli trentamila, ma valorosissimi

siffimi soldati, de quali gran parte ne fece nella Grecia, con la virtù di questi principalmente fornì tante gloriose imprese.

William Company of the Company of th

When any the many party and the Walter warmen all

And the first property of the second second second

ALL AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART

the special section of the second section of the second

Annual Street Control of the Street Street

and the first transfer out the first of the

Se l'Ostracismo vsato da gli Atheniesi sia cosa giusta, & vtile per la conservatione di vna Republica.

## DISCORSO DECIMOQVINTO.

V per legge in alcune Republiche antiche instituito, che quelli, che erano sopra gli altri molto eminenti, per riccheZze, per gloria, per amici, ò per altra potenZa ciuile,

ouero che per alcuna virtu molto eccedessero la conditione de gli altri Cittadini, fussero con l'essilio cacciati dalla Città, non per castigo, nè per pena, ma per il commun beneficio, accioche mantenendosi più l'ugualità, & quasi certa consonantia tra gli ordini de' Cittadini, rimanesse quel gouerno più sicuro, & durabile: La qual consuetudine sis particolarmente da gli Atheniesi per lungo tempo, & appunto, quando più fioriua. la loro Republica, osseruata; limitando à questo essilio il tempo di dieci anni. Et cotal legge era communemente detta Ostracismo; & di questa ne toccò alcuna cosa Aristotele nel terzo libro della Politica: Ma se una tale legge sia giusta, & se possa gionare alla consernatione d'una Republica.

blica, & d'uno Stato; per il qual fine fu instituita, è consideratione tra le cose Politiche di non poco momento, essendoui d'ogni parte ragioni, che diuersamente persuadono, & al laudare, & al biasimare una così fatta legge, & consuetudine. A fauore dunque di essa si ponno fare queste considerationi. Niuna cosa essere più necessaria alla lunga conseruatione d'una sittà, ma di quella principalmente, che ordinata sia à Stato di Republica, oue il gouerno stà in mano di molti, che l'voualità tra Cittadini, della quale quanto più è eccellente il temperamento, & quanto è ella legata con più strette leggi, si che da niuna parte possa oltre trascorrere; tanto sarà la vita di quella Republica più lunga, più quieta, & più sicura. Rassomigliasi una Città ad on corpo humano, di più elementi composto, & con varie membra distinto; & come quello è più sano, & più bello, oue meglio si stà ciascuna qualità elementare ben compartita, & ciascun membro ben proportionato, così quella Republica, nella quale ogni parte de' Cittadini tiene auttorità, stato, & fortuna moderata, & ben proportionata al tutto, si conferuera più lungamente, & libera dal contagio delle seditioni ciuili; perche il capo sia parte più nobile del corpo, & gli occhi del capo, non

però darebbono ornamento, quando, ò quello, ò questi fussero della ordinaria, & naturale sua forma maggiori, an li leuarebbono ogni decoro, & ogni belle Za, che non è altro, che la debita proportione in tutte le cose. Hora dunque, ancorche bella cosa pari per mostrar la grande Zza, & nobiltà d'una Città, che vi sieno de gli huomini di granricchelze, & eccellenti nelle virtu ciuili, & che presso questi stiano li supremi gradi, & maneggi della Republica, tuttania dinersamente persuade altra ragione; poiche questa eminentia guasta la proportione del tutto, & rapprefenta l'aspetto, non d'una Città d'huomini liberi, & partecipi d'un'istesso gouerno, ma la forma d'una tirannide con Signori, & serui, nomi esosi ne' buoni gouerni; però tutti i migliori Legislatori hanno hauuto principalmente à ciò risquardo, di ridurre tutte le cose quanto più si poteua, ad vna vgualità in quella Città, oue volsero introdurre un gouerno politico, & uno stato quieto, & durabile; intanto che Platone per leuare ogni occasione, & ogniciuile discordia, volse, che in quella sua Republica; ch'egli si propose di formare in stato perfettissimo, tutti li beni fussero posti nel commune; si che si leuasse il nome di ricco, & di pouero, & rimanendo solo quello de' Cittadini d'vna

d'una stessa Patria, & che viuon sotto una stessa legge, niuno potesse soprafare l'altro, alterando questa tanto viile, & tanto necessaria vgualità ciuile; il che non potendosi ben conseguire, oue è proprietà di beni, volsero gli Atheniesi proneder à quelli inconuenienti, che la disuguaglian La della conditione de' Cittadini, veniua à partorire sempre maggiori, co'l cacciare à certo tempo dalla Città quelli, onde era causato il disordine, & in chi suole cader'il sospetto d'essere auttore di nouità, & di tranaglio al quieto viuere. Et per certo, chi considera, quali siano state l'origini di quei mali, che hanno internamente vessato le Republiche, & altri Stati, così ne' tempi antichi, come ne' moderni, trouerà da questa radice esser risorte tutte le confusioni, & tutte le discordie ciuili, che hanno condotto molti Stati dopò lunghi trauagli all'oltima ruina. Nella Republica di Roma, onde si può prender'essempio di ogni cosa grande, come furono introdotte le partialità, & le corrottioni de' buoni ordini antichi, se non per hauer lasciato troppo crescere l'auttorità, & la potenta d'alcuni Cittadini? i quali per la continuatione ne gli Imperij militari, & per hauere molte strade aperte ad acquistarsi l'aura popolare, fattisi così grandi, che la Republica non po-

teua più capirli, ne tenerli in alcun freno il rispetto delle leggi, suuertirono finalmente tutto quel gouerno; onde si diceua di Cesare, & di Pompeo, che non volessero hauere nella Città, quegli alcun superiore, & questi alcun'vguale; & Catone solea dire, che la grande Zza immoderata di Cesare hauea posto in necessità d'innal Lare similmente Pompeo sopraciò, che per altro si conueniua al publico seruitio, per potere l'uno all'altro contraponere; cost dato vn'inconueniente, altri facilmente ne seguono; & come la troppa eminentia d'alcun Cittadino, ancorache non fusse egli di mal'animo verso il publico, conuien'essere sospetta, così il liberarsene, poiche è introdotta, & tolerata un tempo, oue manchino queste vie ordinarie, & statuite dalle leggi, come hebbero li Cartaginesi, non può farsi, sent a passar'a' meti violenti, che in luogo di medicina, riescono di veleno à quello Stato. La Casa de Medici cominciò à fabricare gran fondamenti alla sua grandel zain Fiorenza, con le grandissime ricche Zze di Cosmo il Vecchio; andò poi questa augmentando assai per la virtu, & prudenza di Lorenzo; Es così à poco à poco portata ad un gran colmo di potenZa, E5 sopra l'ordinaria conditione dello stato ciuile, non fu più capace di viuere sotto le leggi della

della Patria; ma volse presso di se tenere la superiorità di quel gouerno; in modo, che quando tardi se ne auiddero i Fiorentini, non furno à tempo di moderare questa tanta grandelza; peroche la continuata potenza di questa Famiglia, hauendo ancho fiorito in essa huomini Eccellenti, per virtù, & per eminenti gradi, & dignità, conseguiti nella Patria, & fuori, le hauea acquistati tanti partiali, & fautori, che la fattione loro fu bastante in ogni caso di sostentarla. Ma lo stesso auuiene anco in alcuni Stati, benche in effinon così espressamente vi si ueda forma di Republica, hauendo un Prencipe sopremo, ma ritenendoui insieme in essi molti particolari Signori, grande auttorità. In questi tali dunque la troppa grandelza de' Baroni è riuscita spesso perniciosissima; perche non mancando per certo ordinario affetto ne gli huomini il desiderio di voler farsi sempre maggiori, & hauendo la commodità di farlo, oue dalle leggi, & consuetudini di quello stato non sia posto freno alla loro potenza, & cupidità, facilmente si conducono, à voler montare sopra il loro stato, & agguagliarsi all'auttorità dell'istesso Re, & tentare in pregindicio di quello stato nouità. Tra molti altri ne prestano di ciò grande, & notabile essempio i presenti trauagli

del Regno di Francia, nati dall'hauere lasciato troppo crescere la potenza di molti principali Signori, onde ne sono nate ciuili discordie nel Regno, & per meglio nodrirle, & so-Stenere le parti loro, & con tal mezzo condurre al fine i loro disegni, ricorsero all'armi forestiere, & ne su acceso quel suoco, che anchoranon è bene estinto. Però è stato stimato molto sauio, & accorto il consiglio vsato da alcuni Prencipi, di hauer hauuto l'occhio alla grandeZza di quelli, che per essere eminenti sopra gli altri, poteuano farsi sospetti, temperandola, co'l non admetterli à carichi molto principali, leuarli, ò diminuirli i privilegij, & le franchigie, & con altri mez-Zi, come ha consigliato alcun particolar' accidente, scemandoli l'auttorità, & la gratia vniuersale. Haueua Consaluo grande, & famosissimo Capitano nella superiore età, prestato vtilissimo, & honoratissimo servitio al Re Ferdinando, & quando per altro ne douea aspettare gran premio, per hauerli con la sua virtu acquistato, & conseruato il nobilissimo Regno di Napoli, su prinato d'ogni carico, & fatto ridurre in Spagna à viuere il resto

resto de gli suoi anni in stato prinato, monendo à ciò quel prudentissimo Prencipe il conoscere, che un tale huomo salito à grandissimo grido, con seguito, & applauso grande de' Popoli, & della nobiltà, non poteua non essergli sospetto: onde per la sicurtà sua, & de gli suoi stati, conobbe essere posto in necessità, tagliandoli la strada, co'l leuarli il maneggio, & l'imperio, non lasciarlo maggiormente in suo danno crescere. Sono famosi gli ammaestramenti in tale proposito dati sotto certa sigura; prima da Periandro à Trasibulo, & poi da Tarquinio Superbo à Sesto suo figlinolo, cioè co'l tagliare le più eminenti spiche del campo; onde volsero questi inferire, che al dominare sicuramente, non bisognaua lasciar crescere gli huomini eminenti sopra gli altri per alcuna potenta ciuile, la qual cosa anchora che pari propria de gli Statitirannici, tuttauia vsata con prudenza, & discretione, prende sembian La diuersa, douendo cedere il rispetto de gli interessi particolari, oue s'habbia risquardo al ben publico, & alla conservatione della quiete vniuer sale dello Stato, che è bene molto maggiore: ma quando ciò si può fare per alcuna via ordi-Xx2 naria,

.

naria, co'l mel o di legge, & di consuetudine, come fu appresso Atheniesi, & altri Popoli antichi, all'horari sce questo rimedio tanto più sicuro, & più giusto. N'e è quasi alcun male nella Città, che maggior bisogno habbia di essere sanato con la medicina delle leggi, quanto l'ambitione; percioche l'ambitione è una tale infermità ne gli animi humani, che oue vna volta vi ha fer mato le radici, se non è à viua for La, & per necessità suelta, non gli lascia mai liberi, & sani; an Li co'l tempo crescendo il male, gli rende quasi farnetici; si che ogni cosa l'ambitioso appetisce, & di niuna si troua mai satollo, nen hauendo ne misura, ne freno. Honori, Dignità, Preeminenze, sieno quanto si voglia grandi, seruono, anti per esca d'accendere maggiormente questo suoco interno, che per acqua da estinguerlo. Onde ad alcuno di questi gloriosi parue già poco commandare ad vn Mondo tutto, quando vdi disputare, che più ve ne fussero. Hora dunque à questo, quasi naturale, & ordinario difetto nella nostra humanità, ma altrettanto nociuo alla quiete d'ogni stato, & da se stesso incorregoibile, venira ad essere l'Ostracismo un salutifero medicamento, & del quale conobbero gli Atheniesi hauere particolar. mente la loro Republica bisogno; poiche, come la Grecia

Grecia in quella età abondò d'huomini per il vero valorosi, così pareua, che tra loro l'ambitione hauesse fermato il suo primo seggio: onde mirabili cose di quella natione, & di quei tempi si leggono: ma nelle quali si scorge però, che la vera virturimase da vn'immoderato desiderio di gloria, & di superbo fasto grandemente contaminata. Le leggi dell'ambire, & ogni altra provisione e sempre riuscita infruttuosa, percioche ogni picciola fauilla, che resti, benche coperta, di questo fuoco, può partorire grandissimo incendio. Però pare, che niun' altro sia vero, & sufficiente rimedio à quei mali, che nascono dal fasto, & dalla ambitione, che il leuare affatto dalla Città, ò dal lo Stato quelli,ne' quali entrano tali spiriti di vo lere di molto soprananzare gli altri, come entrano per l'ordinario quasi in tutti coloro, oue vi sia modo, & conditione da poterlo fare. Disse Platone, che gli huomini, che fussero veramente sauij, altrettanto contenderebbono per non hauere, à dominare à gli altri, quanto i più fanno ogni sforto maggiore per ottenere dignità, & imperio sopra gli altri; però, oue si scuopre que sio de siderio, & oue vi sia materia da muouerlo, come sono le moltericche Ze, i gradi supremi, & la fastosa gloria, si può con ragione supponerui vn' animo

non sano, & che però, acciò non infetti, & corrompitutta la Republica, & lo Stato, torna bene, che ne sia leuato. Il togliere via affatto da vna Città, da vno Stato ogni nobiltà, ogni ricchella, ogni preeminenza civile, come si vede ofservarsi hoggidi da' Turchi, & come in altri tem pi, è stato fatto sotto diuersi Principati per dominare più sicuramente, tropporitiene del Barbaro, & del tirannico, benche siariuscito consiglio non inutile à chi ha saputo vsarlo, riputandolo giusto, se non per se stesso, ma in quanto almeno, è stato ben accommodato à quella tal forma di gouerno. Ma il leuare queste cose, & questi huomini dalla Città à certo tempo terminato, riesce un certo tale temperamento, che attende al conseruare lo splendore, & la riputatione, senza danno, & sen-La pericolo; questo fa, che la virtu, & l'altre preeminenZe ciuili habbino luogo, & premio, ma non sì, che i più ne rimangano per l'alterella di pochi vilipesi, & oppressi; & chi il dritto consideratrouerà, che lo esilio dalla Patria non è cosa per se stessa, & semplicemente mala, o almeno non male tanto grave, che sopportar non si possa facilmente, & volentieri da chi estima, quanto si deue il ben commune. Macio che fa communemente reputar l'esilio tale è la qualità mala, che se gli aggiunge, quando è dato ad alcuno in pena, & castigo, venendosi quasi ad imprimere un carattere indelibile, che colui sia huomo di peruersi costumi, & habbia commesso delitto, cosa per natura abhorrita, quanto alla opinione, & concetto de gli huomini anco da' più cattiui: Ma leuato questo rispetto, il viuere fuori della Patria, non ha specie di male, an li come bene viene volon tariamente abbracciato, & seguito da molti, & alcuni per segno di honore lo procurano, per hauere occasione di seruire fuori la sua Patria, & il suo Prencipe, & di ben meritarsi. Hora dunque, chi per vbbidire alle leggi, & ordinationi della Republica, & dello Stato, vscirà à viuerne qualche tempo fuori di casa, come non resta percio macchiato nell'honore, anti ne acquista merito, potendo dir di seruire con questa vbbidien La alla Patria, & al suo Prencipe; benche alcuna cosa di più non operi; così non riceue offesa, & può, & deue condonare alcuno particolare incommodo al publico beneficio; anti auniene anchora, che quella stessa potenta, & grandetza, per la quale si fa alcuno soggetto alle leggi, più lungamente, & con minor pericolo gli venghi conseruata, benche non possa senza interruttione di tempo goderla; veggendosi per la esperienza, che queste

queste grande Le, & continuate prosperità, ò per inuidia d'altri, o per essere immoderatamente usate, fanno facilmente precipitare, & alcuna volta con totale ruina della famiglia, & prosperità: Potrebbesi in vltimo dire, che questa interpositione dalli carichi publici, & dalle occupationi della Corte, oue l'huomo è solito à viuere, possano seruirgli per aiutarlo à ritirarsi ad uno honesto ocio de gli study, & à viuere à se mede simo, che si deue riputar' uno de' maggiori beni, che l'huomo conseguir possa in questa vita: onde disse quel Filosofo, che all'huomo sauio, la repulsa de gli honori serue per vna aura soaue, che dolcemente lo sospinge al porto della quiete dello animo, & de gli honesti studi, la qual cosa molti si rimangono di fare, per propria elettione, per non porsi co'l Mondo in concetto d'huomini vili, Es da poco, che abbandonino il seruitio della sua Patria. Dalle quali cose si uiene à concludere, che l'Oftracismo su cosa buona, & laudabile, & che tale consiglio preso da gli Atheniesi, sia degno d'esser d'altri seguito, & imitato. Ma volgiamosi hora all'altra parte. Qual cosa è più necessaria alla conscruatione d'una Città, & d'uno Stato, quanto la giustitia, senza la quale non pure non può durar' alcun gouerno; ma, ne pur meri-

tare uero nome di Republica, ne di Prencipato, perche se gli leua l'esser suo più uero, & più perfetto, & resta una materia informe con la sola corrottione, & disordini. Ma nella giustitia distributiua tanto importante, al bene, & quieto uiuere, non è cosa consigliata da ogniragione, & approbata da ogni buona consuetudine, che si conuegna serbare la proportione geometrica, non aritmetica? in modo che de gli honori, & preeminen Le della Città, non ugualmente, & indifferentemente tutti, ma ben quelli più ne siano partecipi, che per alcuna buona qualità, più ne sono meriteuoli: però quel gouerno, nel quale una tal legge d'Ostracismo sarà introdotta, conuiene essere soggetto ad ogni mutatione, & riuolta; perche dispiace à migliori, & à più potenti della Città; liquali, & presenti ueggendosi soprastare l'esilio, & la ruina della loro grande Za, & lontani ricorrendo, quasi in uendetta del torto loro fatto, à fauori d'altri Prencipi ponno facilmente disturbare la quiete della Città, & porre tutto quel gonerno in pericolosissimo Stato. Quelli, che sono stati cacciati dalle loro Patrie per le fattioni ciuili, come è auuenuto lungo tempo in molte Città d'Italia, sono riusciti sempre istromenti di tenere quelle Città in perpetui trauagli, & di ridurne à Seruitu Ty

seruitu alcune solite di godere della libertà: & pur, che altro era questo esilio, che una specie di Ostracismo? perche veniuano sempre in queste seditioni ciuili cacciatii Cittadini più potenti, di maggior' auttorità, & più sospetti à gli altri; & erano cacciati, non dal volere d'un solo, ma con decr. to di quelli, in mano de' quali era il gouerno riformato: onde potenasi dire, che queste tali Città vsassiro la legge dell'Ostracismo, la quale però si vide sempre essere riuscita dannosa, & à lungo andare mortale: & à che finalmente poteua una tal legge, o consuetudine servire, saluo che ad essercitare tanto più aspramente le discordie ciuili? il che conosciutosi con la esperienza da medesimi Atheniesi, annullarono questa loro legge; poiche la cosa era diuenuta à tale, che per particolari persecutioni, non per rispetti publici, caccianano i Cittadini, come fu fatto con Hiperbulo, buomo di humile conditione, & in niuna cosa Songetto all'Ostracismo: ma, che per esser nemico di A'cibiade, & di Nicia, per loro operafu man dato alla legge. Ma quando anco dentro de gli suoi termini susse la legge esseguita & contra le persone più eminenti, & più principali, il volere ridurre tutte le cese alla vyualità, non solo non è giusto, ma è atto violento, & contrario alla stes-10

sanatura, la quale non pur fece tante specie diuerse delle cose create nell'V niuerso, ma à quelle della stessa specie diede varij istinti, & occulte proprietà: onde hauessero à riuscire alcuni più generosi, & di maggiore virtu, come si vede, non pur ne gli huomini, ma ne gli animali anchora, anzi fino nelle piante. Però, come questa vgualità nelle persone non si troua, così il uolere in un gouerno dare cose vguali a' disuguali è somma ingiustitia, conuenendosi nel conferire gli bonori, & gradi di una Città, & di uno Stato gouernarsi con la proportione geometrica, non aritmetica; si che si pesi la virtu, & ogni merito di ciascuno. Chi è più ricco può giouare alla Patria, con le frequenti, & grosse contributioni nel publico. Chi è potente di clienti, & d'amici, con la sua potentia, & auttorità può disponere gli animi del Popolo à sentire, & operar bene nelle occasioni, & ne' bisogni della Città. Chi si auanza sopra 181 altri per gloria, conuiene hauersi ben meritato dalla Republica con alcuna nobile attione, & con alcun'altra può in essa confermarsi; & chi ha generalmente dispositione à qualche virtu, ò bellica, ò ciuile, è più de gli altri atto à servire in qualunque tempo la sua Patria, & il suo Prencipe; talche il cacciare questi tali dalla Città, non, è al-

Ty 2 tro

tro, che uolere dal corpo recidere quel membro, che fusse più bello, & più atto al ministerio di tut to il corpo. V na tale institutione dunque non può hauer luogo, saluo che ne' Stati tirannici, Es gli essempi introdotti di Trasibulo, & di Tarquinio Superbo sono di tiranni, i quali voledo con violen La mantener si nel dominio vsurpato, conueniuano hauere per sospetti tutti i migliori, & i più potenti: & procurar di leuarsegli dauanti per loro sicurtà. Ma tali essempi non douer à imitare un Prencipe giusto, an Liche in un gouerno politico queste stesse vie riuscirebbono pernitiose: però chi per esse vuol caminare alla sicurtà è forza, che facci mutar forma, à tutto il gouerno, riducendolo à Stato d'Imperio despotico, & seruile; co'l quale hauendo tali ordini alcuna proportione, & conformità; benche tutto insieme sia violento, ponno riuscire per qualche tempo viils al mantenimento di quella tirannide, come è riuscito à Turchi in questi vltimi tempi, & per l'adietro in altri Imperij, ne' quali si è dominato per solo, & proprio commodo del Signore, senza risquardo alcuno al bene de' sudditi, & più secondo la volontà, che secondo la legge. Ne è vero, che la potenZa de' Cittadini, o la grandeZza de' Baroni in un Regnoriesca sempre dannosa, anti può Seruire

seruire in molte occasioni per salute di quella Città, & di quello Stato: ma ben può essere questa male vsata, come molte altre cose, lequali però, chi volesse leuar affatto dalla Città, sarebbe quasi un distruggerla, non darle perfettione: però la legge deue hauere la mira al leuare l'abuso delle cose, non le cose stesse, quando non sono per se stesse, & semplicemente male; & se l'auttorità, che teneuano i Capitani Romani ne gli efferciti, fusse stata ben regolata, & moderata da tempo più breue nella continuatione dell'Imperio militare, non hauerebbe Cesare potuto vsar quella à pernicie della Republica, come fece, hauendo continuato tanti anni Capitano d'uno istesso essercito in una stessa Provincia. Ne sarebbe stato bisogno d'innal Lare tanto Pompeo, per opporsi alla grande Lza di Cesare: ma, poiche fu troppo lasciato crescere, il volerlo dichiarire nemico della Patria, & cacciarlo d'Italia, riusci rimedio violento, & mortale alla Republica. Ne però dall'esilio di tali Cittadini fatti troppo grandi, benche cacciati poi per sospetti della Patria, si può attendere quel vero beneficio, che si pretende, di afficurar si dalla loro grandeZza, an Li che l'ingiuria serue presso l'ambitione per vn'altro stimulo di tentare nella Città alcuna nouità in modo, che tanto più solle-

citamente pensano, & tengono le pratiche volte con li loro partiali nella propria Città, ò Stato, per metterlo in qualche riuolta, per il che hanno non difficile ricorso al fauore d'altri Prencipi; si che, anti si accresce la molestia, che si lieui la commodità di nuocere à quelli Stati, da quali tali huomini sono mandati fuori. Onde infiniti sono gli essempi d'ogni età dicoloro, che cacciati per escilio da una Città, o da uno Stato, hanno apportato loro notabilissimi danni, et ruine. Per risolutione dunque di queste cose, con sensi contrary essaminate, si potria dir così. Che, come negar non si può, che la troppo grande? La de' Cittadini in vna Città, o de' Signori, & Baroni in vn Regno non sia di qualche sospetto, & pericolo, & per il buono, & quieto reggimento di quello Stato, soglia apportare non leggieri dissicoltà, così per ouiare à quelli disordini, che da tali eccessi sogliono esfere partoriti, altro rimedio vsar si conuenga, che quello dell'Ostracismo: peroche, ciò non è altro, che lasciare inuecchiare, & come si suole dire, infistolire il male, per douere poi essere costretti ad vsare il fuoco, è il ferro per risanarlo. Deuesi dunque in un bene inteso, & ben regolato gouerno hauere l'occhio, & dalla legge stessa, che lo forma, & dal Prencipe, che lo guida, & gli

gli commanda, di non lasciar inconsideratamente crescere la grande Zza d'alcuno; & quando pure si vede cominciare al soprauant are di troppo gli altri, destramente se gli leuino i fondamenti alla sua potenza, & alla machinatione de' suoi pensieri, quando volessero volgersi al tentare nouità, & disturbare la quiete publica; il che si può in diuersi modi conseguire dalla prudenza di chi commanda; non lascino i medesimi continuare lungamente ne gli steffi carichi, & massime ne medesimi luoghi essercitati, non lascino in potere loro quelle cose, che habbino à seruire per esca di più accendere i loro ambitiosi pensieri con pregiudicio del ben publico; il che si può fare anco sotto specie d'honore, siche, ne al Prencipe si dia nota d'ingiustitia, ne li particolari lo possanoriceuere per ingiuria; se alcuno preuale molto di ricchelze, diansegli delli carichi dispendiosi: onde vença à scemar si quella cosa, per la quale si faceua sopra gli altri eminente; se è di troppo auttorità nella sorte, ò co'l Popolo per hauer trat tato lungamente importanti maneggi, mandisi ad essercitare Magistrati, ò altri carichine' luoghi molto lontani, mutandosi spesso da luogo à luogo; se è grande, & riguardeuole per gloria di cose fatte, commettansegli imprese ardue, & diff

difficili, lequali non riuscendogli, & giudicando l'universale, le cose dall'euento, facilmente se gli leuerà, o diminuerà il grado del Popolo, & la reputatione. Ma se questo tale si vederà andare altiero per troppa ambitione, & come in molti si vede percerta vanità, senta malignità, con dargli gradi, che habbino grandi apparente, ma di niun' vtile, Es di poca auttorità, si potrà tenere pago, & quieto. Main quelli, che si stimano, & vogliono essere sopra gli altri essaltati peril loro nascimento, & per nobiltà di sangue, è forse più difficile il rimedio, perche in loro molte uol te concorrono più rispetti insieme per farli grandi, & potenti; tuttauia contra l'ardire di questi anchora si ponno trouar li rimedij, senza passare per una ordinaria consuetudine, o legge à questa violen La del cacciarli della Città, & dello Stato; si ponno tenerbassi, & humili i loro parenti, & partiali; onde sirende illoro potere ancora più debole. Nelli casi di giustitia, quando commettono alcun'eccesso, come spesso suole per la loro arrogantia occorrere à questi tali, trattarli con seucrità, diminuendo loro i Privilegi, & le franchigie, dichiarandogli per qualche tempo inhabili à carichi publici, & altre cose si fatte; le quali essendo fatte con alcuna giusta occasione, ancora che des-Tero

sero à quelli à chi toccano disousto, tuttavia non essendo male intese dallo vniuersale, si leua in gran parte il fomento a' pensieri cattini, che potessero hauer contra quel gouerno, et contra il ben pu blico. Ma qual cosa si deue dire di colui, che per virtu sarà più de gli altri eccellente? come potrà vn giusto Prencipe, ò vna retta Republica, sotto alcuno pretesto tenerlo humile, & basso, & allontanarlo dalla participatione de' suoi consigli? A' ciò si può rispondere, che se questo tale sarà dotato di vera virtu, niun sospetto hauerassi di lui à prendere, che sia per commettere cosa brutta, o cattiua in pregiudicio del suo Prencipe, & della sua Patria; an Li ogni sua operatione sara dri Zata à fine del ben publico, & questo tale è giusto, & conueniente, che sempre commandi in ogni ben ordinato gouerno. Ma, se le virtu, che lo fanno eminente, & grande, saranno virtu politiche, cioè, quando alcuno opera cose virtuose, & buone, ma con altro oggetto, che della vera virtu, & della sola honestà, come i più fare sogliono, mossi da speranza di gloria, & di proprio commodo, le quali però in tanto sono virtu, in quanto che giouano alla Patria, & allo Stato, & hannocerta sembian La con la vera virtu, non è alcuno inconueniente, che con questo tale fatto sospetto

di volere volgere al male le sue buone doti, & qualità, si procedi della maniera, che s'è detto, anti che queste vie ponno deviarli da' pensieri cat 11111, sinta violenta, & senta pericolo, & leuato il beneficio, che ne possa il publico riceuere, quelle tali operationi di fortezza, ò di liberalità, ò altre tali, che già non sono propriamente virti, ne perdono anco ogni sembianta; & però loro più non si deue alcuno premio. Dunque si può concludere, che'l consiglio de gli Atheniesi, intorno al loro Ostracismo non sia da essere, ne lodato, ne seguitato, quanto al fatto stesso; maben commendare, & imitare si deue, quanto alla intentione, cioè prouedendo, che l'Ambitione, o la malignità de' pochi, non leui la quiete alli molti, & perturbi, & confondi tutto lo Stato.

Il fine del Primo Libro.









## DE' DISCORSI POLITICI,

LIBRO SECONDO.



Perche la Republica di Venetia non habbia acquistato tanto Stato, come fece quella di Roma.

DISCORSO PRIMO.



ON poca meraniglia dene occupare l'animo di coloro, che si pongono à considerare, come la Republica di Venetia, essendo con ottime leggi, es ordini instituita, es con-

seruatasi per lungo tempo con auttorità, & con forze, non habbia però mòlto allargati i termini

A a a del

del suo Imperio, come fece la Republica di Roma in minore spatio di anni, & con una forma di gouerno, che non mancaua di molte imperfettioni. Questa cosa à me ancora ha data alcune uolte occasione di pensarui, con desiderio di penetrare alle vere cagioni diquesti effetti. Vedo, ciò essere stato posto in consideratione da alcun' altro scrittore mo derno; ma, oltre il restare quei suoi Discorsi, hora sepolti in perpetua oblivione, non son perauuentura le cose da lui addotte tali, che possa l'animo di chi penetra molto à dentro al ministerio delle no stre ciuili operationi, restarne ben appagato. Parue à quei, che la grade Za dell'Imperio Romano alla sola virtu di quegli ordini, & alla forma de'l suo gouerno attribuir si dicesse; dalla quale perche la Republica V enetiana è duersa, però crede, non hauere ella potuto acquistare tanto Stato: & in questa opinione si fermò egli in modo, che sen a distinguere da cosa à cosa, & datempo à tempo, vgualmente tutti gli ordini, & tutte l'attioni della Romana Republica in cotal modo lauda, & estolle, che propone per essempio à tutti gli altri Prencipi, 5 Republiche alcune cose ancora, che sono più degne di biasimo, che d'initatione, & che sono state cagione della ruina della medesima Republica di Roma; come la dissensione, che era tra

trà la nobiltà, & la plebe, & altre così fatte, che sono veramente più presto disordini, che ordini, & più atti à confondere, che à bene stabilire gli stati; talche per suo parere affermò; che, se hoggidiin Italia fusse una Città, che si reggesse con l'istessa forma di gouerno, come quell'antica Roma, potesse, come ella fece, farsi Signora del mondo; quasi; che la qualità de tempi, & li tanti, & cos vary accidenti; onde l'attioni humane, & principalmente gli accrescimenti, & le mutationi de gli Statidipendono, s'habbino à stimare per nulla & che sia in mano di un sauio legislatore, di dare l'Imperio del mondo à quella Città, che egli saprà, con buone leggi ordinare. Ma molto da ciò diuersamente ne insegna l'isperienza, essendosi vedute molte Republiche antiche, fondate da sa-. pientissimi buomini, & con ottimi ordini vzualmente ne gli studij della pace, & della guerra confermate, ne però alcuna trà tante hauere potuto, non dirò acquistare tanto Stato, come fece quella di Roma; ma appena allargare molto fra vicini, i termini del suo dominio. Non bastano dunque semplicemente, per fare questi grandi acquisti gli intrinsechi ordini della Republica (benche anco questi vi concorrano, ò forse principalmente) ne ad alcun difetto di questa parte deuesi Aaa 2

attribuire il non possedere hora la Republica di Venetia Stato maggiore; ma molti altri rispetti vengono in consideratione, per li quali si va co'l discorso scuoprendo quelle più vere cagioni di tali effetti, che trà l'incerte Za di così fatte cose ritrouare si ponno. Per conoscere dunque, onde procedi una tale diuersità, conviensi repetendo le cose più altamente essaminare; prima, quale sia stata l'antica origine di queste due Città, Roma, & Venetia, & quali gli edificatori di esse; & dapoi, quale il sito; l'inclinatione; gli study; & la virtù de' Cittadini; & vltimamente, quale la conditione de' tempi, & la qualità de' vicini Principati; le quali cose tutte, oltre gli ordini della Republica, & la forma de'l gouerno appartengono à questa consideratione. Chi risguarda dunque à primi fondatori dell'una, & dell'altra Città, le ritrouerà fin in questi loro principij non poco trà se diuerse: onde ne nacque diuersaintentione, & dinersi fini, & per questo forse ancora dinerso stato, & diversa conditione. Furono gli edificatori di Venetia huomini amatori della pace, & della quiete, come quelli, che trauagliati da tante calamità d'Italia, per l'innondationi de Barbari, per sugure i pericoli della guerra eransiridotti ad habitare dentro à questa laguna del ma-

re Adriatico, all'hora maggiore, che al presente none, & prima di molte Isolette, che con nome commune erano dette Venetie: onde ne auuenne, che essi si viuessero qualche tempo, senza certi ordini, ne militari, ne ciuili, bastando à quei primi habitatori di poter starsi con le famiglie loro in quiete, senta pensare à cose maggiori, conciosiacosache, ne il fine propostosi in questa noua habitatione, ne la conditione di quei tempi lo comportaua; & dalle arminemiche erano per all'hora così dalla natura del sito, & dalle acque salse difesi, che si toglieua loro la necessità di armarsi per la propria salute. però essendo con lunga consuetudine i suoi Cittadini in questi pensieri notriti, quantunque la Città fusse già molto cresciuta di forze, & di auttorità, non pensarono di prender l'armi, se non quando furono prouocati, & più per difender si dalle altrui ingiurie, ò per aiutare gli amici, & confederati, che per ambitione di dominare, & d'allargare i termini dell'Imperio. Et chi considera, quali siano state l'imprese loro maggiori, & più difficile, massime di quei pri mi tempi, le vedrà tutte à questo sine indrizzate. Combatterono i Venetiani contra Francesi prima,& poi con gli Hunni per difesa della Patria,, & della libertà; & molto dapoi con Genouesi, astretti

aliretti da necessita, & eccitati da molte, & graui ingiurie, fecero cosi lunghe guerre, non volendo questa natione come molto generosa, & valorosa facilmente acquetarsi per l'emulatione della glocia nelle cose de'l Mare, nelle quali ben che più volte da V enetiani superata, ritrouaua pero sempre occasione di nuoue contese di guerra. Armossi ancora la Republica molte volte ne' tempi più vicini alla nostra eta, con mag giore apparato di guer ra, & con animo più constante per difendere lo Stato di Terraferma già da lei con gran fatiche acquistato, & con giusti titoli posseduto: ondeributto alcuna volta valorosamente la furia di potentissime leghe unite insieme con feroci animi de Prencipi indurati alla sua ruina. Ma quanto prontamente habbi preso l'armi per difesa de loro amici, o confederati, non deue for se un Venetiano dirlo, per non mostrare di rimprouerare altrui il servicio fatto: ma ne sono di cio testimonio diuersipopoli, & Città dall'armi loro aiutate, & conservate: & per parlare solo delle cosse di più recente memoria, quanto desiderio ha dimostrata la Republica del ben commune? & percio, quantacuras ba ella preso della liberta, & della gloria d'Italia, nei sostenere lungo tempo grani querre per consciulre mi Principi Italiani li nobiliffi-

mi Stati di Napoli, & di Milano? ma chi volesse gir più di lontano cercando gli essempi delle cose fatte, trouarebbe da Venetiani signalate imprese, tolte, & fornite, per Lelo direligione, come fecero nelle guerre di Terra santa contra Saracini, & più altre volte diuerse contra altri Prencipi per conseruare, & accrescere l'honore di Santa Chiesa, & la dignità de sommi Pontesici, di che ne presta tra gli altri, chiarissimo, & nobilissimo testimonio la famosa vittoria Naualeriportata dell'Imperatore Federico Barbarossa, per la quale gode tuttauia molti degni privilegi in segno d'una eccellente virtù, & di un merito singolare: ma è souerchio, l'andar horaparticolarmente raccontando quelle cose, de' quali sono piene l'historie; basta solo il toccare alcune cose, perche dalle sue operationi si possa comprendere, quali siano stati i principij della Città, & i pensieri, & più veri fini de' suoi Cittadini. Da questi furono assai diuersi quelli di Roma, laquale sino da'l suo primo nascimento su all'Imperio, Es' alla grande Za indri Zata, essendo stata fabricata da Romulo, huomo feroce, & ambitio so, che non contento d'hauere all'auolo suo Numitore ricuperato il Regno, & apertasi la strada alla Signoria d' Alba lunga, si pose in animo, hauendo seguito

seguito grande di giouani, di volere procacciarsi stato, & fortuna maggiore, & di edisicare una nuoua Città, la quale conveniuasi instituire all'armi per tenere ne gli essercity militari occupati gli animi inquieti di quella giouentu, & per difendersi da' vicini, i quali vedendo la nuoua Città tendere à maggiori disegni, cercauano di ispegnerla. Puote ancora Romulo con ragione promettersi d'acquistare Stato, & d'allargare i suoi confini ; perche fabricaua la Città in paese tenuto da molti popoli, irà se dinisi, & deboli, si che non hauea da temere d'alcun Potentato gagliardo, che potesse opporsi à tali suoi pensieri, & opprimere le sue forze, prima che fossero alquanto stabilite, & confirmate. Quindi nacque il primo fondamento della grande Za Romana; percioche cominciadosi subito la Città ad habituarsi nella disciplina militare, & à volgere i pensieri alle guerre, & allo Stato, confirmossi talmente co'l tempo, & con li continui essercity in questi ordini, che siori sempre in essa la militia, & la virtu militare; percioche seguendo (come per lo più auuiene) i posteri l'essempio de maggiori, furono in ogni età i suoi Cittadini desiderosi di gloria di guerra, & d'Imperio, riuscendo simili à Romulo, & à quegli altri valorosi huomini, da' quali

quali hebbe il principio, & l'accrescimente quella Città ; così fecero sempre d'una guerra nascerne vn'altra, non volendo sopportare, ne la poten La de' vicini loro sospetta, ne le ingiurie fatte à gli amici, & confederati suoi, sotto i quali due pretesti fecero in Italia prima, & poi passando il Mare in Africa, in Ispagna, & in altre Prouincie notabilissimi acquisti. Ma passando hormai adaltra consideratione, diciamo, che il sito ancora suole essere di grande momento per lo dominio, che hada tenere sopra l'altre una Città, come quello, che le presta, & sicurtà per poter difendere se stessa, & opportunità per soggiogare l'altre; gioua questo ancora à fare la Città abbondante, & ricca, sen la le quali cose male può acquistare Stato; percioche, se sarà stretta de'l viuere, hauerà da combattere più con la pouertà, che co' nemici, & mancando di ricchel ze sarà sempre debole, & potrà facilmente essere consumata, & oppressa. Onde ne nacque, che Sparta, benche con ottime leggi fusse instituita, non puotè però osseruando quelle molto allargare lo Stato, perche da esse era la Città tenuta, & ne'l prinato, & ne'l publico pouera, & lontana da gli altri commercij; & ne' nostri tempi la Republica de gli Suitteri, benche siano d'huomini valorosissimi B66 nell'armi,

nell'armi, essendo poueri, & posti trà monti, in luoghi per lo più ardui, & sterili, militando sempre i loro soldati allo stipendio d'altri Prencipi, non hanno potuto fare per se steffi alcuna impresa, ò altri acquisti, ma solo si sono conseruati nella loro libertà. Se consideriamo dunque il sito di Venetia, lo ritrouaremo veramente al più delle cose grandemente opportuno, & in alcune meraniglioso; percioche, se si ha rispetto alla sicurtà, quale Città può à questa paragonarsi, che sen La ripari di mura, & sen La custodia di soldati, difesa dalla natura de'l sito, resta per se stessa sicura da tutte le ingiurie, & inespugnabile? onde con unico essempio dopò tanti secoli, sola è rimasaintatta dalla violen Za de' Barbari: se risguardiamo all'abbondanZa, & allariccheZZa, certa cosa è, che tante, & tali sono le commodità, che per condurre le vettouaglie, & le mercantie le prestail mare, & i tanti fiumi, che sboccano, o nel Mare vicino, o nello stesso suo seno, oue ella giace, che non è marauiglia, che possa tanto popolo viuere in essa con tanta abbondanta di tutte le cose, & arricchirsene, non pure i Cittadini, ma i forestieri ancora, che vi habitano. Ma, quanto all'Imperio, si come la Città è per lo sito suo meravigliosamente accommodata ad impiegare

piegare le forze nell'imprese di Mare, così à quelle di terra, non ha tanta conuenien La, di quanta forse hauerebbe bisogno; però su gran tempo la Republica aliena dal pensare ad acquistarsi Stato in terra ferma, sollecita solamente de'l dominio de'l Mare, a'l quale il sito della Città, & l'antico instituto de' maggiori l'inuitaua. Intorno à che degna cosa è da considerare; che la militia de'l Mare, & la disciplina marinesca, alle quali sole per lungo tempo volse la Republica i suoi pensieri, & i suoi essercity, non sono tali, che per sua natura possano, quantunque siano in una sittà eccellenti, dare molto grande Imperio, conciosiache le for Le dell'armate per se stesse no ponno penetrare, oltre le riuiere de'l Mare, onde gli acquisti suoi furono, ò d'Isole, ò de' luoghi posti alla marina, pernon hauere all'hora hauuti esserciti numerosi, & ben disciplinati da penetrare dentro alle viscere de gli Stati, & seguire più oltre il corso delle vittorie. Pari successo di cose hanno hauuto tutte quelle Città, le quali nelle armate hanno posto il neruo della loro potenza; che, quantunque ne habbino acquistata certariputatione, & preeminenZāne'l Mare, non hanno però potuto allargare molto i confini dell'Imperio: cosi gli Atheniesi, & altri popoli della Grecia, benche siano Bbb 2

Stati potentissimi di queste for Le, proprie à quella natione, dalla quale si crede, che fusse prima ritrouata l'arte de'l fabricare le naui, & del nauicare, sono però restati sempre deboli, & poco temuti dall'esterne nationi; le quali non potero con la forza dell'armi far soggette a'l loro dominio. Mala Città di Roma, che maggiore studio pose nella militia da terra, che da Mare, & fondò il suo Stato più con gli esferciti, che con l'armate, hauendo più largo campo d'adoprare il valore de' suoi Cittadini, & di spiegare le forze della Republica; fece anco imprese molto maggiori, facendo a'l suo dominio molte Prouincie soggette, ne prima cominciarono i Romani à valersi d'armate, che fussero astretti da necessità, per nauicare in Sicilia, & in Africa, ad opporsi alla potenza de' Cartaginesi, fatta loro per la troppa grande Za, & vicinanta sospetta:ma quando su bisogno seruirsi de suoi soldati su'l Mare, non dimostrarono però essi minore ardire, & for Ze, che in quelle da terra fatto hauessero: onde la peritia de' Cartaginesi, che lungo tempo haueano tenuto il principato nelle cose del Mare, resto più volte dall'eccellente valore, & militare disciplina de Romani vinta, & delusa; si che finalmente quella natione, che tanto era stimata nelle forze maritime potente, fu distrutta,

distrutta, & debellata da' Romani inesperti per lungo tempo delle cose marinaresche, ma peritissimi ne gli esserciti, & ordini militari. Talche contrastandosi trà questi due Popoli dell'Imperio del Mondo, si vede più essere à Romani giouato l'essere di poco superiori a' Cartaginessi nelle forze terrestri, che a' Cartagine si l'auanz are di mol to i Romani nelle maritime: conciosiacosache i buoni ordini de gli esserciti, & la disciplina, & il ualore de' soldati diede loro la vittoria de' sartaginesi, & gli aperse la strada alla Monarchia del Mondo; la quale con queste arti per l'adietro era stata in diuer si tempi acquistata da gli Assiri, da' Persi, & da' Macedoni, essendo sempre preualse ne' grandi acquisti le forze terrestri alle maritime, & la disciplina de gli esserciti alla peritia del Mare. Vedesi ciè ancora più chiaro per l'essempio della nuoua Monarchia, fondata da' Turchi in breue spatio di tempo nell'Asia, & nel la Grecia, non già con le forze del Mare, nelle quali non sono stati, se non in questi vltimi tempi multo potenti, maben con la moltitudine della caualleria, stata loro di maggiore giouamento, et molto più con le ferme ordinante de' Giannitzari. Et veramente le forze stesse di Mare crescono, & si mantengono per quelle di terra. Onde gli Stati

Stati maggiori tengono facilmente somministrati gli huomini, i thesori, le vettouaglie, & l'altre cose necessarie per ben ordinare l'armate, il che si comprende ancora per la isperienza della stessa Republica V enetiana, la quale innanti, che possedesse Stato in terra ferma, benche ne gli essercity maritimi ponesse grandissima cura: nondimeno mai punte fare così numerosa armata, ne anco nell'importantissime guerre contra Genouesi, come fece dapoi, che si troud molto accresciuta, & gia bene confermata la sua potenza per lo Stato di terra ferma. Così in questa vltima età ha potuto tenere ad vno stesso tempo armate, oltre à cen to galee sottili con buono principio, appresso d'altre; & galee, & vasselli grossi d'ogni sorte, come si è veduta la isperien La nelle due vltime guerre Tur chesche, nelle quali dal canto della Republica quasi niuna cosa più si è potuto desiderare nella grande Za, & perfettione di tutto l'apparato nauale: onde n'è ancora, come degno, & conuenien te frutto di tale industria seguita la vittoria di Curlolari, che sarà per ogni età memorabile: & hauendosi per lo spatio di tre anni continui potuto per ogni stagione mantenere una tanta armata, cio puo bastare à dichiarare, quante siano hora le for Le maritime della Republica: & quanto dallo Stato

Stato diterra le siano abbondantemente sommini strate tutte le cose per renderla potente su'l Mare, anconel tempo, che'l medesimo Mare le rimaneua, come all'hora, rinchiuso. Però con sauio auuertimento, & degno veramente della grande Za de'l suo animo solea dire Francesco Foscari Doge di Venetia, Prencipe di singolar prudenZa, per lo cui consiglio, & sotto gli cui felici auspici, furono fatti notabili acquisti nella terraferma; che non potea la Republica crescere molto di potenza, se non hauesse nell'imprese di Terra impiegate le sue for Le; la quale cosa perche non hauea prima fatta; però era stata molto ritardata, & impedita quella grande Za, alla quale, se tale consiglio hauesse preso più per tempo, poteua caminare felicemente; & ponendosi innanZi per essempio la virtu, & la gloria de' Romani, aspirare à maggiore Imperio; ma da tali pensieri, furono per lungo tempo alieni quelli, che gouernarono la Republica più intenti, ò alla quiete, & alla pace, o à quei trauagli di guerra, che potessero allargare, & assicurare nel mare il suo dominio: di che ci ponno render chiaro testimonio le cose passate con EZZelino da Romano, con gli Scaligeri, co' Carrares, & con altri, che dominauano alle Città più vicine, per le qualist vede

vede, che bastando à Venetiani il difendere gli amici, o pur vendicare le proprie ingiurie, non hanno pensato a' loro Stati, de' quali poteano facilmente spogliarli, se non quando finalmente vinti da certa necessità per l'insolenza de Carraresi, Es per altri accidenti di quei tempi, furono costretti applicarui l'animo, & le forze, & à fermarui il dominio. Considerisi all'incontro, quanto sia stato il sito di Roma opportuno à fauorire i generosi pensieri de' suoi Cittadini, di ampliare molto il suo dominio. E' posto questo quasi nel melo d'Italia, & appunto conueniente à Città, che vi tenga il Principato, essendo posto, può dirsi nel centro; percioche vgualmente in ogni parte si può estendere la sua virtu, & le sue forze; è la Città di Roma nella terra ferma, mà, così vicina al Mare, che può sentirne la commodità senta temere il pericolo, è atta ad alleuare gli esserciti, & à notrirne gli huomini ne gli essercity della militia, & non incommoda per potere trasportare le Sue for Le per mare in altre Prouincie lontane. Questa diuersità di sito, ha partorito anco ne gli habitatori diuerse inclinationi. Così pare sempre, che, ò la natura accommodi gli ingegni de gli buomini à quelle arti, che hanno da essercitare, o pure, che la vsanta delle cose informi l'habito,

& lo trammuti in natura, percioche, come i Romani, seguendo essercitij conformi al sito della loro Città, hebbero i loro genij più inclinati ad essercitarsi in guerra nella militia terrestre, & in pace nel coltinare i campi; così i V enetiani inuitati à cose dinerse dalla dinersità del luogo s'impiegarono in altri studij, per difendere la libertà, & accrescere le ricchel ze loro, vsando in quella cosa la militia del mare, & in questa i trasichi, E le mercantie, lequali chi rimprouera alli nostri Cittadini, mostra di non conoscere, che senza queste non poteua la Città, nè lungamente conseruarsi, ne crescere di stato, & di ricchelza, come ha fatto; percioche non hauendo ella alcun proprio territorio, per potertraggerne il viuere, sarebbe restata sempre pouera, & debole; & mancando d'altri essercity, se non da altra for Zaesterna, dal suo stesso otio sarebbe rimasa distrutta, come sono state molte altre Città, non hauendo i Cittadini ne' tempi di quiete doue impiegare i pensieri, & gli essercitij loro. Mase à Roma su ascritto à molta laude lo studio grande, che i suoi Cittadini posero nell'agricoltura; talche hoggidì ancora sono molti chiarissimi huomini di quella Republica celebrati, non meno per esser stati buoni agricoltori, che buoni Capita-Ccc

ni, come furono Curtio Dentato, Quintio Cincinato, Attilio Collatino, Marco Regolo, Scipione Africano, & altri, perche doueranno attribuirsi à biasimo à V enetiani le loro mercantie, essendo questo essercitio cosi conueniente an li necessario al sito di Venetia, come era quello dell'agricoltura al sito di Roma? se la cura di ben coltiuare i terreni, non auili gli animi di quei anticki, & venerandi Romani, che à tutte l'altre Città, & à tutte le nationi hanno lasciato, così chiari essempi d'ogni virtu, qual ragione fu verisimile, che l'industria del mercantare habbi potuto arrecare alcuna viltà ne gli animi di Venetiani, ueggendosi incontrario, con quanta loro gloria, & con quanto publico beneficio habbino per si lungo corso d'anni amministrata la Republica? sono dunque state diverse, & l'attioni, & glistudij de' Romani, & de' Venetiani, ma in tanto però simili, in quanto si sono ad uno stesso segno, ma per diuerse vie, & con diuersa sorte indrizzati, cioè alla gloria, alla grandezza, & alla libertà della loro Republica: onde così de gli vni, come de gli altri appaiono molto illustri essempi, di fortezza, di amore verso la Patria, & d'ogn' altramaniera di virtu, in modo, che ne' nostri pare, che altro di più non s'habbi potuto desiderare s

siderare, saluo che maggiori, & più frequenti occasioni, oue hauessero haunto ad impiegarsi, perche la grande Za delle cose operate da loro, corrisponder potesse alla grande Za de gli animi: non mancano però a noi molti essempij d'huomini per forte Za d'animo, & per gloria di virtu militare chiarissimi: & chi si pone innanzi la vita, & l'operationi di molti de' Prencipi della Republica gliritrouerà così Illustri, & riguardeuoli, che sono degni di essere con ogni laude celebrati. Tali sono stati Ordelafo Faliero, Vidale, & Domenico Micheli, Henrico Dandolo, Sebastiano Ziano, Andrea Contareno, Pietro Mocenico, Andrea Gritti, Sebastiano V eniero, & diuersi altri, la virtu de' quali potrebbe à quella de' Fabritij, de' Marcelli, de' Fabij, de' Scipioni, & d'altri di loro tanto celebrati pareggiarsi, se o hauessero hauuto più ampio campo da essercitarsi, ò la grandezza della Republica porgesse, come fece à quei famosi Romani, grido à loro nomi, vguale al lor merito, & valore. Ma uegniamo hora à considerare quella importantissima ragione della conditione de' tempi, & della qualità de' nicini. Nacque la Città di Venetia, quando da fiere nationi dell'Occidente fu occupata l'Italia, laqual uessata d'ogni sorte di maggiori miserie caddè Ccc 2 final-

finalmente nella seruitù de Barbari, & così visse per lo corso di molti anni; come dunque poteua vna nuoua Città aspirare ad acquistare Imperio, mentre l'armi Barbare erano in quella Prouincia così potenti, che non era bastante à sostenerle il potentissimo Imperio Romano, tremendo à tutto il mondo, il quale dalla furia di quelle fu conquassato, & distrutto? Pare anzi cosa degna di molta merauiglia, che vna (ittà ne' suoi primi, & più deboli principi habbi potuto reggere à così graui guerre, & sostenere, come ella poi fece, l'impeto di due ferocissime, & potentissime nationi, cioè de Francesi, & de gli Hunni, di quelli, quando Pipino loro Rè venuto con grande forze in ftalia per cacciarne i Longobardi, hauendo molesto, che la Città di Venetia si fusse accostata all'amicitia di Nicefero Imperatore di Constantinopoli, vo se contra di quella l'arme, per soggiogarla, & distruggerla; & degli Hunni, quando partitiessi dalla Pannonia (che da loroprese il nome d'Vngheria) superato un potentissimo essercito d'Alemani con la morte di Lodouico loro Rescescro ad innondare di nuono l'ftalia; & pur fu da' V enetiani la furia di quelli so-Stenuta, alla quale haueua conuenuto cedere Berengario Prencipe di molte forte, & di gran nome.

nome. Mapoi, che cessò questa tempesta, essendo già dal tempo debilitate le forze di questi Barbari Settentrionali, per virtu di Carlo Magno, ricadde lo Stato d'Italiane gli Imperatori d'Occidente; alli quali, essendo essi all'hora molto potentinell'armi, & possedendo due grandissime, & nobilissime Provincie, la Germania, & la Francia, non crano in alcun conto pari le forze d'una Republica anchora debole, per potere prendersi la contesa contra Prencipi così grandi, con speranta d'acquistarne Stato. Queste difficoltà dunque fatte maggiori dalla qualità del sito della Città ritennero lugo tempo i V enetiani dal pen sare alle cose della terra ferma, per ampliarne i confini del loro dominio; nella quale opinione già molto fermati, & hauendo con molta prosperità impiegati gli studi, & le forZe loro nell'imprese di mare (benche la mutata conditione de tempi diuersamente consigliasse, dando speranza di nobilissimi acquisti dalla parte di terra) ò sprezzarono, o non seppero opportunamente vsare l'occasioni, che poi loro si effersero. Così ne auuenne; che quando à gl'Imperatori di Germania trauagliati dalle domestiche discordie di quella Provin cia conuenne abbandonare lo Stato, che possedeuano in Italia, i Venetiani poco intenti all'hora a va-

à valersi di tale opportunità, lasciarono à gli altri, quel frutto, che poteuanon difficilmente essere loro: onde altre delle Città d'Italia comperando anco à poco pre Zola libertà da gl'Imperatori, si constituirono uno proprio gouerno di steffe, come fece Fiorenza; & altre furono da diner si buomini potenti occupate, come Milano, Mantoa, Ferrara, & altre di Lombardia: che, se all'hora la Republica, che già era molto grande d'auttorità, & di forze hauesse volto l'animo ad occupare de gli Stati dell'Imperio, essendo quel li, che s'haueuano vsurpato il dominio delle Città, ò per hauerle hauute in gouerno da gl'Impera tori, ò per altra prerogativa, Signori nuovi, & deboli, & parimente il gouerno di altre Città, che ficeuano professione di libertà, pieno di discordie, & di disordini, non si può quasi dubitare, che in poco tempo, & con facilità non hauesse potuto la Republica V enetiana fare notabili acquisti. Ma, quando molto tardo, & solo prouocata dall'ingiuria, più che eccitata d'ambitione di dominare, comincio à designare allo Stato di terra, ritrouando già altri diuersi Prencipi diuenuti potenti, con molte forze, & auttorità, & con qualche più legitimo titolo confermati ne gli Stati, che possedeuano, incontrò in molte difficoltà;

& trà le altre molto graui, & trauagliose le riuscirono le guerre, che le conuenne fare con Filippo Maria Visconte, Duca di Milano, il quale possedendo uno grande, & ricco Stato, erasi fatto presto potente, & formidabile. Anzi poco appresso auuenne, che essendo questi nuoui Potentati già molto cresciuti, & ben confermati, matemendo però anchora ciascuno d'essi della grande za de' Venetiani, vnironsi tutti insieme, con potenti for-Le, per opporsi a' loro pensieri: così nella guerra, che fecero contra Hercole da Este; perche si vedeua, che cadendo lo Stato di quel Duca in potere della Republica, se le apprina la strada à cose molto maggiori nel resto d'Italia, non su alcuno Prencipe Italiano, che contra quella non conuenisse. Onde ne rimase interrotto il corso di una nobilissima vittoria, già quasi acquistata. Da queste considerationi dunque si può comprendere, quanto ne gli acquisti da terra, sia alla Republicastatala conditione de tempi, parte per se stessa, parte per altri varij accidenti contraria; la quale, benche alquanto più prospera, nelle cose di Mare se le sia dimostrata; nondimeno da questa parte anchora ha non leggieri impedimenti alle sue imprese ritrouato: conciosiacosache pessedendo gl'Imperatori d'Oriente la Gricia, & altri Stati,

& paesi, ne' quali appunto haueua la Republica d'allargare i confini del suo Imperio maritimo, mentre quelli si conseruarono con riputatione, & con firze allo Stato loro conuenienti, che fu per lun go tempo, non fù alla Republica permesso di fare alcun' acquisto importante: ma, poi per la declinatione di quell'Imperio comincio elia meranigliosamente à créscere, & à fiorire la sua virtu accompagnata da molte prosperità, come ne auuen ne guando in compagnia de Francesi andarono i V enetiani alle imprese del Leuante, & dopò molte nobilissime fattioni di guerra, occ uparono la sit tà,& l'Imperio di Costantinopoli; onde di tale ac quisto alla Republica, toccò tanta parte, che ne assonsero all'hora i Dogi il titolo di Signori della quarta parte, & meZa di tutto l'Imperio della Romania; & poco appresso, con la medesima prosperità in varij modiridussero sotto alla loro vbbi dien Lamolte fsole, & terre principali in dinerse marine; onde veniua la Republica à caminare con gran passi alla grandezza de maggiori 7mperij. Ma questo corso di vittorie, & di glorie di guerra, furallentato assai da' primi costumi, & or dini della Città, più, come s'è detto, disposti alla pace, & a' negocij mercantili, che all'armi: onde di questi nuoui acquisti pare, che i Venetiani si

valessero per un tempo, an li à maggiore commodità delle loro nauigationi, & trafichi, che adoccasione d'altre imprese; però à questo tempo merauigliosamente si accrebbero le loro facende; talche non era alcuna Città di famoso mercato nel Leuante, oue non concorressero le naui, & i Mercanti V enetiani, an li vi dimoraua perl'ordinario, numero grande d'huomini della natione, per mano de' quali passauano le più preciose mercantie di quelli paesi, con viile grandissimo della Città, & de' prinati suoi sittadini; onde praticando ne medesimi luoghi la natione Genouese, ne nacque, prima certa concorrenza, & emulatione trà loro, sì per l'vtile del mercantare, come per la peritia, & per la gloria delle cose del mare, & finalmente si venne ad aperta, & crudele guerra, la quale tenne in modo occupata, & trauagliata la Republica disturbando ancora la nauigatione, & i negotij privati, che gran pe Zzo non rimase luogo d'intraprendere alre imprese, quando ancho vi fusse stata l'opportunità della cosa, & la dispositione de gli animi; an Liche hauen do più volte i V enetiani arrischiate le loro armate à dub biosi euenti della battaglia, hebbero à prouare, & la prospera, & l'aduersa sorte, in modo che conuenne loro di combattere nella stessa sua laguna, Ddd non

non più per l'Imperio, che per la salute della sittà. Così, mentre si stà la Republica i suoi migliori anni consumando, parte in queste prinate facende, & negotij mercantili, parte nelle guerre cosi lunghe, & trauagliose contra i Genouesi, risorse nel Leuante vn'altra potenta maggiore assai, & più formidabile dell'Imperio de' Greci. Percioche i Signori Ottomani cominciando per vary accidenti, ma principalmente per le discordie de" Christiani à fare notabili, & felici progressine'l loro nascente Imperio, diuennero presto molto grandi, & potenti, non pur nelle forte di terra, ma in quelle di Mare anchora, hauendo in sua potestà ridotto la Città di Costantinopoli opportunissima alle imprese maritime; onde non pur su alla Republica V enetiana leuata ogni speranta di potere, hauendo vicino così grande, & potente, ampliare più oltre il suo dominio ne'l Mare, ma le cose acquistate rimasero esposte à graue pericolo; talche essendole conuenuto sostenere asprissime, & difficilissime guerre, & con for Le imparireggere all'impeto di questo acerbo, & quasi perpetuo nimico, ha hauuto più à pensare alla difesa di se stessa, & delle cose sue, che ad occupare per for La d'arme le altrui. Cosiderinsi appresso le qualità de popoli più vicini, trà quali conueniua prima

prima allargare i suoi confini, che in ciò anchora si conoscerà quei mali incontri, ne quali su portata la Republica, perche hebbe fin da principio à superare i Dalmati, natione non pur di gran valore nell'armi, ma insieme di feroce ingegno, facile alle seditioni, & sempre pronti alle nouità. Onde quali, & quante difficultà habbia hauute per domare questi, da ciò si può chiaramente comprendere, che la Republica di Roma, hauendo debellate tante, & così lontane, & fiere nationi, non puote però mai ben porre alla Dalmatia il giogo; non essendo questa venuta sotto l'Imperio Romano, se non ne' tempi di Ottauiano Augusto Imperatore; hauendo prima dato notabili danni à gli esserciti Romani. Quale dunque deue essere meraviglia, che sia rimaso minore lo Stato d'una Republica, che habbi hauuto à contendere con tali vicini? & chi non può dalle operationi di questa Republica conoscere, che per più accrescere il suo stato, & la sua fortuna, si poteua desiderarle an Lioccasioni migliori, che maggiore virtu? Hora vegniamo à considerare parimente la conditione de' tempi, ne' quali hebbe la Republica di Roma i suoi felici principi, & i primi progressi del suo Imperio, che si ritrouerà da quella, che habbiamo de' V enetiani narrata Ddd molto

molto diuersa, & libera di quelle tante difficoltà. Non hebbe Romanel suo nascimento alcun Prencipe vicino molto potente, percioche era all'hora presso à gli Assirij la Monarchia, la quale non istese oltre l'Asia i suoi confini, & dopo il corso di molti anni, fu da Ciro trasportata a' Persi, ne' quali stette circa dugento anni con gli stessi termini d'Imperio, fin tanto, che fu distrutta da Alessandro Macedone; ilquale, benche maggiore stato conquistasse, & più largamente facesse sentire conmolto spauento le sue armi, morendo però ancora giouine nel corso più bello delle sue vittorie, non puote penetrare nell'Europa, siche desse occasione à Romani di far proua delle sue forze, con un Prencipe potente, & valoroso. Et per la morte di lui, (non hauendo egli lasciato di se discenden a, ne alcun naturale, & legitimo successore, ) resto quella Monarchia molto presto distrutta, & ful'Imperio di lui, tragli suoi principali Capitani diviso, onde se ne formarono diucrsi Regni, con li quali poi separatamente con molto loro auantaggio hebbero à far guerra i Romani. Ta'che effendo stata l'Asia per lungo corso d'anni sede del maggiore Imperio, non sentirono per quel tempo alcuna offesa della sua potenza le Prouincie dell'Europa, & meno dell'altre

l'altre quelle, che più vi erano lontane, come l'Italia. Mala Grecia, che era all'hora in grandissima stima per la eccellenza di quelli ingegni in ognimaniera di virtu, & ciuile, & militare, ritrouauasi in molti popoli dinisa, li quali, trà se contendendo della dignità, & dell'Imperio di quella stessa Prouincia, ne auuenne, che à questo solo, ouero principalmente aspirando, poco pensassero di tranagliare l'altre nationi con l'armi. Nell'Africa erano i Cartagine si potenti, essendo in quella Prouincia quasi ne' medesimi tempi, così cresciuta la potenZa di Cartagine, come sece quella di Roma in Italia, siche dominò ancora ad alcune Prouincie dell'Europa, possedendo la maggiore parte della Spagna: ma questa potenza. niente interruppe i primi pensieri de' Romani, ne impediloro il potere fare acquisti in Italia, & con firmare inessa quelle for Le, co le quali poi soggiogò il Mondo. Percioche per poco meno di cinquecento anni si stettero i sartaginesi da' Romani lontani, fin tanto, che allargando l'una, & l'altra Republica i loro confini venero à farsi vicini; onde ne nacque finalmente trà esse la guerra per lo sospetto, & per l'inuidia, che l'una hauea della grande Za dell'altra. Tale fu lostato, & la qualità de' tempi, ne' quali nacque, & crebbe la Republicas

Republica di Roma. Oue si può andar osseruado; che, se pur vi su alcuno Potentato grande, che nonfu però tale, che paragonare si possa à gl'Imperatori Romani, li quali tennero la maggior Monarchia di tutte l'altre: nondimeno fu così lontano, che la sua grande Zza non puote impedire gli accrescimenti à Roma, benche anchora nuoua Città. Ma questa stessa prospera conditione di cose, & de tempiritroud ella ancora in rispetto à popoli più vicini. Percioche, non solo ne' suoi primi, & deboli principy non hebbe Roma contrasto gagliardo d'alcun Prencipe grande, ma per spatio di più di trecento, & sessanta anni, sin' alla prima guerra de Francesi, non hebbe à far proua delle sue armi contra alcun popolo potente; conciosiache, all'horano solamente non vbbidiua l'Italia ad un solo Prencipe, fatto maggiore per altre forze, et altri Stati; come poi auuenne ne' tempi de' V enetiani; ma essendo in diuerse parti, così per dominio, come era per altra separatione diuisa, ciascuna contrada anchora conteneua poi molti popoli diuersi di gouerno, & di forze; talche il Latio solo, che è hora detto Campagna di Roma contenea quattro nationi, ò più presto communità dinerse, Hernici, Latini, Volsci, & Equi, con le quali per molte età hebbe à far guerra il Popolo

Popolo Romano. Taccio i Cecinensi, i (rustumini, gli Antenati, i Sabini, gli Albani, & altri Popoli di minore stima, contra i quali ne' suoi principij essercitò le sue forze mentre andaua per dir così prendendo i primi alimenti nella militia. La Toscana, benche tutta insieme fosse potente, hauendo ancho all'hora molto più larghi confini, era nondimeno in tante Signorie partita, che le for Le di ciascun Popolo per se stesse conueniuano restare deboli, & di poco momento, il che da ciò si può ageuolmente conoscere, che trecento soli huomini della famiglia de' Fabij bastarono à so-Stenere la guerra contra i V eienti, principali di quella regione, con i quali combatterono più volte à bandiere spiegate con dubbioso euento; & nell'ultimo più per la fraude, che per le forze de' nemicirestarono oppressi. così parimente l'altre par ti d'Italia più a Roma vicine, erano da' Popoli, così deboli habitate, che molto dissicile non deue pa rere, che vna Città nuoua, ma però bene instituitanell'armi, potesse procacciarsi dominio, & Stato: An Li chi considera, quali siano stati di tempo in tempo gli accrescimenti di quella Republica, resterà non sentameraviglia, che quel Popolo, sche acquisto poi l'Imperio de'l Mondo, hauendo banuto à contendere in guerra, con più deboli,

tanto tempo tardasse nello ampliare sopra i vicini il suo dominio, & che portate fuori d'Italia i termini dell'Imperio: percioche per lo spatio di più di quattrocento anni, essendo già la Citta di numero di Cittadini tanto cresciuta, che faceua esserciti di quaranta mila huomini à piedi, oltra i Cauallieri, si ritrouauano però le cose de Romani in talestato, che faceuano anchora la guerra sù le porte di Roma con gli Equi, Volsi, & Veienti, suoi primi nemici; & questa merauiglia non poco s'accresce, considerando appresso, che in Roma fiori fin da' primi principi la disciplina militare, & poi per ogni età fuin sommo pregio presso i suoi Cittadini, riuolti con tutte le forze, & con tutto l'animo ad accrescere potenza alla loro Città con nuoui acquisti, non contenti, come i V enetiani di godersi la quiete, & la sicurtà. Onde facilmente apriuano i Romani ad ogni forastiero la strada alla Cittadinan La per rendere con la moltitudine de' Cittadini la sittà più potente, & più atta à superare i vicini; & Romulo lor primo Re aprì l'Asilo, nel quale ogni sorte d'huomini, ò liberi, ò serui, ò buoni, ò rei potessero hauere sicuro ricetto. Mahebbe quella Republica anchora le sue imperfettioni, per le quali tranagliata da perpetue discordie cinili tro-

no molti impedimenti, & difficoltà per proseguire i generosi pensieri de' suoi Cittadini. Ma giunta à gran colmo di potenZa, con la sua stessa grandeZza, cessando il contrapeso delle forZe straniere, puote sostenere un tempo gli suoi tanti disordini, sino à che finalmente su condotta all'ultima sua rouina. Resta hora ad hauer consideratione sopra alcune altre cose pertinenti à particolari ordini di questa Republica. Deue vna Città, che aspira all'Imperio innanzi all'altre cose esser bene armata, si che tutte le cose alla guerra opportune le siano sempre pronte; ma non ha meno bisogno di buone leggi, & per diuersi altri rispetti in ogni gouerno importantissimi, & perche quando la licen La dell'armi date in mano de' Cittadini non sia dall'auttorità delle leggi corretta, suole ritornare finalmete ad incommodo, & rouina, ciò, che per beneficio, & conseruatione d'essa era ordinato: però famestiero, che sia la Città con tali leggi formata, che ne risulti insieme sicurtà contra i nemi ci esterni, & vnione tra i medesimi Cittadini; per la quale concordia ciuile sogliono anchora merauigliosamente accrescersi le forze, & lariputa-, tione della Republica. Di queste due conditioni, sche insieme deuono ritrouarsi congiunte, per rendere una Città potente, & in modo, che possa la Eee

sua potenza lungamente conseruarsi, la prima hebbe la Republica di Roma perfetta, ma la seconda fu molto manca, & debole: per lo contrario à questa in Venetia, su dalla prudenza de' maggiori con ottimi ordini proueduto, manell'altra molte cose vi si ponno desiderare. Così dunque hebbe Roma un Popolo di sua natura bellicoso, & lo tenne del continuo essercitato nell'armi, osseruando con sommo studio, & eccellenza la disciplina, & gli ordini militari: ma nelle cose ciuili fu molto disordinata, & confusa, ne seppe seruare alcuna certa forma di gouerno, lasciando al Popolo troppa auttorità, & non hauendo vie ordinarie da reprimere la immoderata potenza de' Cittadini; Main V enetia la forma, & l'ordine del gouerno ciuile è in ogni parte ben disposto, et ottimamente inteso, onde si vede con vnico essempio in tante età, & in tanti accidenti di cose prospere, & di cose aduerse, non hauere ella prouato mai alcuno importante trauaglio di domestiche discordie : così gli ordini militari non sono in ogni parte tali, quali per l'acquisto di vno grande Imperio, sarebbono necessary: percioche, Es da principio nel suo nascimento attese, come è, detto, alle cose di Mare, non à sine di soggiogarsi altre Città, & nationi, ma più tosto, come porta-

na la conditione di quelle cose, & di quei tempi, per occasione, & commodità di traffichi, & di vtili mercantili, a' quali tornaua molto commodo il conseruare la pace, & tenere il commercio aperto, & libero con tutti; ma da poi essendo più tardo nati questi pensieri, non furono, ne ancho con molto ardore prosequiti, ma solo in quanto alcuna necessità, ò almeno l'occasione gli andaua dettando; però non fula Città con certi, & perpetui ordini,ne con fini molto ambitiosi disposta, & stabilita nelle cose della guerra; & della militia da terra già s'è detto, che per lungo tempo ne sia stata la Republica in tutto aliena; & però quando finalmente si risolue d'attenderui, no hauendo alcun apparato à ciò conueniente nel suo popolo, et ne' suoi proprij Cittadini, ricorse à valersi dell'opera d'huomini stranieri, et dapoi prendendo col tempo il costume maggior for La, vsò sempre di valersi de Capitani in gran parte, & de soldati forestieri condotti d'altra parte con certa mer cede al suo servicio; ilche mostra l'isperienza esserle tornato di gravissimi danni, & disordini, perche hauendo le sue for Le sotto il commando, & , potere altrui, non ha potuto in diuerse opportunissime occasioni ben vsare delle vittorie con grandi pericoli, & spese acquistate: & è cosa molto no-Eee

ta, per tacerne tante altre; che se la poco sincera fede de' Capitani, non hauesse defraudatala Republica delle sue giuste speranze, nelle guerre, che ella fece con Filippo Maria Visconte, nonrimaneua parte di quello Stato, che non cadesse in potestà di lei ; ma , quando il Marchese di Mantoua, quando il Carmionuola, quando lo Sforta, mossi, ò da maggiori premi offerti loro dal nemico, o da altri suni proprij, ma poco razioneuolirispetti, abbandonarono la causa della Republica, & le tolsero dalle mani il certo frutto della vittoria. I quali disordini, & tanti altri nati dalla stessacagione, & che gli interruppero assaii suoi maggiori progressi, non sarebbono perauuentura così seguiti, se la Republica hauesse haunto in costume di dare à suoi proprij Cittadini il carico di commandare à gli esserciti di terra, come nelle armate, in imprese non meno importanti, & difficili, fu sempre solita di fare. Non così fecero i Romani, i quali occorrendo loro di apparecchiare armate contra Cartaginesi, non ritrouarono, o Siciliani, o Greci, o huomini d'altra natione, che à quelle commandassero, ma vgualmente in tutte l'imprese di Terra, & di Mare volsiro valersi dell'opera de' suoi propry Cittadini. Fu Cincinato tolto dall'aratro, & fatto Dettatore

contrai Sabini: Cicerone leuato dall'arringo, & dal trattare le cause de' litiganti su mandato al gouerno della Cilicia, & à fare guerra contra i Parthi: Scipione partito di Roma nuouo soldato, prima, che giungesse nel paese nimico, acquistò nel viaggio, come di lui si scriue, la cognitione dell'arte militare: Silla andato Questore in Africa, con il Consolo Mario, essendo fin' all'hora nuouo nella militia, ne diuenne fra pochi di così instrutto, & eccito di se tanto concetto di valore, & dimilitar disciplina, che molto presto la Republicane' maggiori bisogni ripose in lui le sue ferme speranze: & in somma gli huomini di pronto ingegno, & di spirito nobile facilmente con l'essercitio si vanno à tutte le cose accommodando, Es ne riescono eccellenti; di che ne' nostri medesimi se ne è veduta la isperienza, hauendo quei pochi, che pur posero mano al trattare l'armi ne gli esserciti di terra, dato tale saggio di vero valore, come ne fanno le historie preclari testimoni, che ben si puote conoscere, hauere la Republica ogni maggiore cosa de' suoi Cittadini potuto promettersi, quando hauesse voluto, o saputo valersene, ma in tale errore ella incorse per hauer voluto (come per la congiettura de' tempi era quasi necessario) seguitare l'essempio de gli altri Prencipi d'Italia.

d'Italia, li quali, & molto innanzi, & in quel tempo principalmente, che più la Republica applicò l'animo, & le for Le alle cose da terra, vsarono di seruirsi di militia mercenaria, innalzata all'ho ra à molta stima da due famosi Capitani di quella età, Braccio, & Sforta, che hebbero poi altri imitatori di questa maniera di militia, per la qua le facendo i Capitani le sue ordinarie compagnie de soldati à cauallo, con esse si conduceuano à seruire, hor' à questo, & hor' à quell'altro Prencipe. Vedendo dunque i Venetiani, nuoui anchora in questa sorte di militia, che i Pontefici, i Re di Na poli, i Duchi di Milano, i Fiorentini, che erano di auttorità, & diriputatione in Italia, seruiuansi all'hora di questa sorte di armi, si posero essi anchora à seguire le vestigie segnate de gli altri. Aggiungeuasi à questo vn'altro rispetto già considerato, che hauendo all'hora la Republica preso certo corso, nel quale erasi lungamente fermata d'adoprare il suo popolo, & i suoi Cittadini solo nelle cose del Mare, pareua perauuentura à molti pericolosa tanta innouatione in una Città ordinata di gouerno civile, & nella quale la lunga consuetudine delle cose suol dare grande ferme? za à quel gouerno. Ma per certo non si può negare, che quando si parla di grande Za di Stato,

& d'Imperio, non sia questo disordine in quella Città, che voglia aspirarui; & nella Monarchia de' Romani possiamo osseruare, alla disciplina del la militia, perche era eccellente, & perche era efsercitata da' loro proprij soldati, douersi principalmente attribuire il felice corso di tante segnalate vittorie: & particolarmente nelle guerre fatte contra Cartagine, che furono le più difficili di tutte l'altre, che facesse il Popolo Romano, si vede, che essendo i Cartaginesi di virtu di Capitani, et di riputatione pari a' Romani, & di numero di soldati à quelli superiori, oltra le forze de gli Elefanti, che adoprauano nelle battaglie, restarono nondimeno vinti i loro esferciti, che erano di gente mercenaria, & da più nationi insieme raccolta, non pur dalla più prestante virtu, ma dal la più ferma fede, constanza, & amor ver so la Republica, che era ne' soldati Romani. Ma di tale abuso introdotto nel modo, & per l'occasioni dette, suole, quanto alla Republica di Venetia allegarsi per ragione, che si habbia voluto perciò sug gire quei pericoli,ne' quali per tale cagione di concedere questi imperij militari a suoi (istadini, incorse la Republica di Roma; nondimeno chi vorrà essaminare la vera conditione delle cose, conoscerà, che l'auttorità, che è concessa (come si disse) dalle

dalle leggi, & da quelle limitata, & corretta, non può pregindicare al publico beneficio, & ciò conferma la isperien La nella medesima Città di Venetia: oue essendosi a' Capitani di mare suoi proprij Cittadini, stato tante volte concessa grandissi ma auttorità, non però si è veduto, che habbi mai nociuto alla Republica : & per certo grandissimo misterio si troua ne gli ordini ben disposti d vna sit tà, per liquali facilmente si tengono tutti i Cittadi ni nel douuto vficio, del quale se pur manca alcuno, viene facilmente senza turbare la quiete della Città castigato, & oppresso. Di che non che altro il fatto stesso della Città di Venetia, lo dimostra per la lunga duratione della Republica. Si che queste cose furono in essa ottimamente intese, & ordinate, et si puote più facilmente farlo per le qualità, che concorsero in quei primi habitatori della Città, come s'è detto. Ma in Roma fu data à quel Popolo tutto bellicoso, et martiale, tan talicenta, insieme col maneggio dell'armi, che la riueren La delle leggi, non vi tenne quel luogo, che doueua: & essendo stati innanzi instituiti gli ordini della militia da Romulo, che quelli della Religione, & della civiltà da Numa Pompilio, fu anco sempre in maggior pregio la disciplina delle cose militari, che lo studio delle cose ciuile. Dalle quali

qualitutte considerationi manifestamente si comprende, che da questa tale diuersità de gli ordini,

& da tanti altri accidenti, non da una sola cagione, come su detto da principio hauere alcuni stimato, sono nati questi diuersi successi dell'una,

& dell'altra di queste Republiche. Main questa diuersità, hanno però ambedue la sua laude, & quelle tutte perfettioni, & felicità, che
può alle cose humane essere concessa. Poi Roma
su Signora del Mondo, ma, nè per molto lungo
tempo, nè con quiete de' suoi Cittadini, puotè
ben godere di questa sua tanta grande za, &

proberità. Ma Venetia, henche con Sta

prosperità. Ma V enetia, benche con Stato assai minore, s'è però per tante età, & con vnico essempio conseruata nella sua libertà, sicura

da ogni
trauaglio domestico, & con merauigliosa vnione, &
concordia de'
suoi
Cittadini.

Se dall'hauere la Republica di Venetia presa la disesa della Città di Pisa, oppugnata da' Fiorentini, si possa à lei dare alcun biasi mo.

## DISCORSO SECONDO.

O presamolte volte vna grande,& come io stimo, ragioneuole merauiglia, veggendo da alcuni historici esser dato graue biasimo alla Republica di V enetia; perche ella prendes-

se la difesa della (ittà di Pisa contra Fiorentini, Es à me pare, quando io vi penso, che si cerchi di traggere occasione di biasimare il consiglio di quei sauj, Es magnanimi Senatori, che haucano all'hora in mano il gouerno delle cose publiche, da quelle medesime cose, dalle quali altri hanno tolto materia d'essaltare, Es di celebrare con grandissime laudi altri Prencipi, Es altri Stati. Di tale giudicio uolendo conoscere la verità conuiensi di farne più particolari, Es più interne considerationi, poiche molte volte auuiene, che penetrandosi alle midolle della cosa, si troui quella inersa da ciò, che pareua nella prima scorta,

& ne venga quasi à mutare aspetto, & qualità. Potrà dunque tale operatione esser misurata, ouero con ordinarie ragioni di giustitia, & d'equità, ouero contermini di Stato, che vi sono anco più proprij: se nel primo modo si vorrà considerare questo fatto della Republica; qual cosa è quella, che offendi l'animo, & la conscientia di questi così scropolosi? il prender la difesa de più deboli, abbattuti dall'aduersa fortuna su sempre stimata cosa pia, & conueniente appunto a' Prencipi grandi, & generosi; ma la conditione de' Pisani quanto fusse miserabile, quanto degna da essere abbracciata, & fauorita, & per pietà, & per giustitia, lo dimostrano, per tacere hora altri particolari, le cose fatte nel medesimo tempo da Carlo VIII. Rè di Francia, mentre egli si trouò in Italia, & i tanti fauori prestati alla causa de Pisani da tutti i principali della sua corte. Hauea promesso Carlo à Fiorentini di mantenere sotto il loro dominio la Città di Pisa, ritrouauasi loro obligato per la pronteZza d'hauerlo riceuuto ne'l loro Stato, & prestatogli ogni aiuto, & commodità; tuttauia fu così grande la compassione , delle tante afflittioni de' Pisani; stimati così ragioneuoli i loro aggrauj, che l'animo suo resto più commosso da questo affetto, che dal proprio suo Fff 2 interesse,

interesse, à dall'obligo delle promesse fatte à Fiorentini. Vn Prencipe Oltramontano vso questa charità verso i Pisani, con i quali non hauea hauuto mai, ne lui, ne il suo regno amicitia, ò confederatione alcuna, i cui interessi erano, non pur Separati, ma contrary alli commodi loro; & douerà riputarsi cosa si strana, & si aliena dalla ragione, che la Republica di Venetia, che hauca hauuti i Pisani per compagni, & amici in altre imprese su'l Mare, & che teneua tuttauia amicitia, & commercio con quella Città, della quale traggono anco l'origine alcune delle famiglie nobili della Republica, & la causa de' quali era con la sua propria per li medesimi rispetti strettamente congiunta, habbia voluto interessarsi con Pisani, per solleuargli dalle loro estreme miserie? N'e douea il rispetto de' Fiorentini esser maggiore di quello, che effi haucano voluto vsare verso la Republica, contra i disegni della quale nelle guerre dianti fatte con li Duchi di Milano, & di Ferraras erano opposti in tal maniera, soccorrendo di denari, & digente i suoi nemici, che fu stimato essi essere stato principa'issimo in pedimento; perche l'imprese tentate dalla Republica con grandissime sperante non si conducessero à buon fine. Douea appresso muoucre i Venetiani, oltre la ragione,

gione, l'essempio de gli altri, percioche, se il Duca di Milano, se Genouesi, se Luchesi, se Senesi haueano per quanto comportauano le forze loro prestati aiuti a' Pisani, come poteuano i Venetiani, che teneuano in Italia per dignità, & per for Le luogo superiore à tutti questi, starsi ociosi spettatori delle miserie de' Pisani, & della prosperità, & grande Zade' Fiorentini, con la quale cresceuano i trauagli communi dell'Italia, per seguire essi soli all'hora la fattione Francese? Ma consideriamo un poco più particolarmente la qualità della causa, che con la protettione di Pisa erasi presa à sostenere; qual cosa procurauano a Pisani? per certo non altra, che la ricuperatione dell'antica loro libertà, della quale per varie loro sciagure, & per violenta d'altri erano rimasi spogliati, ò almeno, come essi diceu ano per ridursi sotto ad un dominio meno acerbo di quello de' Fiorentini, sotto alla cui Signoria essendo perue nuti già poco tempo, & per poco prezzola (ittà di Pisa vendutagli da' Visconti, pretendeuano i Pisani per beneficio prima di Carlo VIII. Rè di Francia, & poco appresso di Massimiliano Imperatore d'esser ritornati nella loro prima libertà, hauendo quel Prencipe vsato della sua poten-La, & questo dell'antiche pretensioni dell'Impe-2200

rio nel ripor loro in quello stato; & quando pur si conuenisse d'hauere risguardo al possesso, che haueano i Fiorentini di quella Città, che era però di breue tempo, douere similmente i Fiorentini esser tenuti à rilasciare il Porto di Liuorno a' Genouesi a' quali l'haucano per for La leuato. Non persuasero i Venetiani a' Pisani il leuarsi dall'ubbidien la de Fiorentini, come haueua prima fatto Ludouico Sforza, perche attendeuano più ad acquetare i moti d'Italia, che ad eccitarne de nuoui;non liberarono essi i Pisani dall'obligo della vbbidienZa verso Fiorentini, come fecero Cesare,& il Rè di Francia; percioche conosceuano ciò non appartenere à se ; non furono i primi à fomentare l'alienatione della Città, come haueano fatto i Genouesi, & i Sanesi, perche non haueuano l'animo di crescere per le discordie, & per le ruine altrui: ma essendosi la Città già tolta affatto dall'obbidien [a de' Fiorentini, liberata dall'auttorità d'altri Prencipi grandi, & aiutata d'altri Prencipi minori à mantenersi in libertà, pregati, & scongiurati da' Pisani, quando gli vedeuano senzagli suoi aiuti douerricadere in somme miserie, & la loro ruina douer tirarsi dietro graui pregiudicij alla vera quiete, & alla libertà di tutta Italia, presero sinalmente la loro protettione,

& difesa; & pur io parlo cose verissime, confermate dal testimonio di coloro, che de' successi di quei tempi, ne hanno ne' loro scritti conseruata, & à noi lasciata la memoria. Ma consideriamo altri più particolari accidenti, & più graui rispetti. Era à questo tempo passato, con potentissime forze in Italia Carlo VIII. Rè di Francia per l'acquisto del Regno di Napoli, impresa, che à lui successe felice, & facilmente per certo quasi aduerso fato d'Italia, si opposero dapoi à suoi pensieri tutti gli altri Italiani, ammaestrati per la caduta de' Rè di Aragona, de' proprij pericoli, eccetto i soli Fiorentini, che continuarono sempre, preualendo il consiglio de' più potenti à quello de più sauj Cittadini, nel seguire le parti de' Francesi. Talche apparecchian dosi questi di ritornare con potentissime for Le in Italia, non haueano altra amicitia, nè altro ricetto, che quello de' Fiorentini, coniquali era già seguito nuouo accordo, di douer somministrare loro genti, & denari. Pisa nel medesimo tempo grauemente stretta da Fiorentini, non soccorsa da' Venetiani, essendo gli altri aiuti molto deboli al bisogno, conueniua presto cadere in potestà de' Fiorentini, i quali liberati dalle spese, & irauaglio dell'affedio di Pisa veniuano à farsi più pronti,

pronti, & più potenti nell'aiutare i Francesi, & facilitare loro le imprese, che erano per tentare in Italia: ma, se honesta, se giusta, se laudabile cosa fu stimata dal commune gissdicio de gli huomini la diffesa presa da Venetiani della salute, & libertà d'Italia contra gli sforzi de Francesi, come si potrà biasimare quelle operationi, che erano, come si vede, necessarie per conseguire un cotal fine, & per tenere lontane l'armi Oltramontane, co'l leuargli, ò indebolire le forte de gli amici, da quali doue ano esser riceunte? Flutinauano all'hora con vary, et per lo più aduersi successile cose del Rè di Francia nel Regno di Napo li, grandissima era la speranta de' Re d'Aragona, aiutati con potenti for le da medesimi V enetiani, di ricuperare lo Stato: staua il Rè di Fracia con l'animo ancor sospeso, benche con le forze apparecchiate al venire in Italia: onde à tale tempo ogni, benche minima cosa, che aiutasse, ò ad accendere, ò à spegnere le speranze di lui, conueniuariputarsi di grandissimo momento. Questi rispetti bene considerati da Alessandro Pontefice l'haueuano mosso ad essortare con molti offici il Senato Venetiano, mentre egli si staua anchora, irresoluto, & sospeso, à douere viuamente abbracciare la dif sa de Pisani. Stimana il Senato i Fio-

i Fiorentini, & deposta la memoria delle cose passate, volcua hauergli per amici, mentre essi s'hauessero voluto separare da' Francesi, all'hora com muni nemici, & entrare in quella confederatione, nella quale erano conuenuti tutti gli altri Prenci pi d'Italia, & dalla quale erano state fatte loro molte offerte, & particolarmente di procurare la redintegratione del loro Stato, quando con generoso consiglio hauessero voluto attendere à rihauere con la forza dell'armi, non con l'accordo quelle Fortelle, che per pegno della loro fede erano tenute da presidij Francesi. Ma, se non erano que-Ste cose vdite per la pertinace volontà, infetta dalo studio delle parti di alquanti di loro Cittadini, qual cosa potenasi, ò donenasi fare? SpreZzare forse la saluce di tutti, per seruire al volere d'alcuni pochi, et che forse non ben intendeuano i suoi proprij, et più veri interessi? A chi dunque era fat ta ingiuria in questa causa?non a Pisani, i quali con ardenti, & humili preghiere, & con grandifsima instanta haueano più volte richiesto a'l Senato V enetiano, d'esser riceuuti sotto la protettione della Republica, anzi sotto il dominio di quella: non a' Fiorentini; percioche essi medesimi per non volere separarsi da Francesi, metteuano i Ve netiani in necessità di prendere, et mantenere tale

Ggg.

consiglio, per tenere le forze de Fiorentini impiegate intorno à Pisa, & diuertiti da Francesi quelli soccorsi, per li quali si veniuano ad augumentare i trauagli, & i pericoli di tutta Italia. Ma vedo essere queste operationi diversamente interpretate, & data colpa a'l Senato, d'hauer hauuto per mira, non la solleuatione de' Pisani oppressi, non la salute commune de gl'Italiani, mail proprio loro appetito di dominare la Città di Pisa: à ciò si risponde, che, oue sono l'operationi palesi, non si deue farne giudicio da quelle diuerso, ne voler penetrare al secreto de' cuori; il che è riseruato à più eccellente virtu di quella dell'hu mano discorso : certissima cosa è la difesa de Pisani, negata loro più volte, essere finalmente stata presa da Venetiani, quando essendo quelli abban donati da gli altri, la necessità per li rispetti considerati astringeua à così fare. Proponeuano i Pisani di darsi totalmente in potestà della Republica, & d'alZare i suoi stendardi nella loro Città; non si volse à ciò assentire, ne accettare questa più larga offerta; ma ne furono gli Ambasciatori Pisani ringratiati dell'affetto, & essauditi, benche diversamente nell'effetto, toyliendosi à mantenere con le forze, & con l'auttorità della Republica la libertà della loro Città, nel che si continuò

per spatio di molti anni, con tanto ardore, & con tanto consenso di tutti, senza risparmiare à spese, à trauagli, ò à pericoli, che più quasi non s'hauerebbe potuto fare per la difesa della più nobile, & più cara parte del proprio stato; mandate à Pisani più volte genti da guerra à piedi, & à Cauallo sotto imigliori, & più stimati Capitani, denari, vettouaglie, armate per tenere alla Città somministrate le cose opportune, & liberarla dall'assedio, che dalla parte di mare vi teneuano i Fiorentini. Tuttauia per dar segno maggiore, quale fusse in ciò l'animo, & l'intentione loro, quando fu proposto partito di depositare la Città di Pisa in mano di Cesare, & à lui poirimettere il conoscere questa causa di ragione, & i V enetiani, non pur non vi si opposero, ma ne lo consigliarono, desiderosi, che si terminasse questa contesa, mentre fusse salua la loro fede, & gli interessi communi, quando rimaneua pur qualche opinione, che i Fiorentini allettati da questo beneficio, & da questa speranza potessero adherirsi alla Lega, ma col progresso del tempo si scoprirono da una parte gli animi indurati de' Fiorentini nel voler gouernarsi con consigli separati da gli altri Italiani, & dall'altra l'insidie di Ludonico Sforza, ilquale sott'ombra di voler

Ggg 2 pro-

procurare la quiete, & la pace fatto geloso della grandeZZa, alla quale potessero con l'acquisto di Pisa salire i Venetiani, misurando i pensieri de gli altri più con gli suoi proprij, che con la verità, cercana d'afficurar si da questo suo imaginato timore con impedire à Venetiani il proseguire quella impresa, alla quale poco prima gli hauea essortati. Fu il Senato posto in necessità per mantenere quel partito, che hauea preso, per non defraudare i Pisani della fede loro data, & per leuarsi da quella nota d'infamia, & di debole consi glio, alla quale sarebbe stato soggetto, quasi, che per timore dell'armi di Lodouico, ouero non cono scendo l'arti sue hauesse ceduto, quando era già noto à tutti, le prattiche dell'accordo con Pisani trattate sotto nome di collegati, maneggiar si da lui solo, et secondo le sue voglie, & i suoi interessi. Madi gratia è forse questa sola impresa, nella quale s'habbia potuto conoscere il sincero, & can dido animo della Republica, nelle cause giuste, & concernenti il bene commune d'Italia? quante guerre per quanto tempo ha ella sostenuto à fine, che nel Ducato di Milano fusse vn Signore proprio, & Italiano?il che negare non si può; poiche ne è così chiaro l'effetto, che non prima, che ottenuto questo suo intento, volse deporre l'armi, co-

me auuenne per l'accordo famosiffimo, che segui nella Città di Bologna l'anno 1529, nel quale per opera de'l Senato V enetiano fu riposto in Stato Massimiliano Sforta, à cui legitimamente appar teneuasi il Ducato di Milano: & il fine medesimamente dell'impresa di Pisa, puote scuoprire, quale fusse stato l'animo nel prenderla ; poiche douendosi venire all'accordo, à niuna propria loro vtilità, hebberoi V enetiani risquardo, ma solo al beneficio, & commodo de Pisani, al consernare loro quanto più si puote la libertà, & il dominio sopra le terre del suo territorio, che erano state da loro possedute, quando si posero sotto la tutela della Republica; nel che furon sempre costantissimi; tutto, che l'imminente guerra Turchesca douesse per gli proprij fargli scordare gli altrui interessi, & pericoli: Et all'ultimo come niuna cosa uolsero cedere in pregiudicio de' Pisani, così per far palese al Mondo, che essi veramente non hauessero hauuto pensiero di sostenere questa contesa per alcun proprio disegno d'insignorirsi di quella Città, elessero di rimettere, come ad arbitro, in Hercole Duca di Ferrara il terminare queste differente; il che, come non hebbe poi ne anco effetto, non se ne contentando i Pisani, così si puote conoscere, che l'alienatione de Pisani, à la

la costanza, con la quale in esse perseuerarono, non era fomentata da' consigli de' V enetiani, ma nata, ò da elettione, ò da necessità ne gli animi de medesimi Pisani. Ma vegniamo ad altra consideratione più propria di questa materia, cioè delle ragioni di Stato, nelle quali quantunque concorrono molte delle medesime cose, si vestono però d'altri rispetti, con iquali i Prencipi, tenuto, ò solo, ò principalmente conto di ciò, che loro torna più vile, non chiamano ne' suoi consigli, la giustitia, o l'equità, d non l'attribuiscono quella parte, che se le deue. Certissima cosaè, che i Pisani, giàridotti a'ogni cosa all'estremo, abbandonati da' V enetiani conueniuano mettersi in potere, ouero del Duca di Milano, ouero de Fiorentini:horano comportaua la ragione di Stato, che in quella congiuntura di cose, & di tempi, si permettesse, che quella Città s'aggiungesse al Dominio de gli vni, ò de gli altri: dello Sforta er ano già manife sti i vasti, & i disordinati pensieri, & come egli voleua esser solo arbitro d'Italia, onde fattosi per così importante acquisto più gonfio, & altero, niuna cosa era in Italia per rimanere quieta, & sicu ra, ne dalle sue for Le, ne dalle sue insidie: ma de' Fiorentini s'è detto quale fusse la dispositione de gli animi fatti inseparabili dall'amicitia del Re di Fran-

Francia, dall'armi del quale quanto era per la recente memoria maggiore il pericolo, tanto più si doueua procurare di tener bassi, & deboli gli amici suoi, perche non crescessero con pregiudicio, & timore de gli altri. V edeuasi in quanto pericolo fusse Italia constituita dalle forze forestiere, quanto presto sussero stati i Red Aragona cacciati dallo Stato, quanto poco ferma la volonta de gli altri Prencipi Italiani per opporsi all'armi forestiere, le quali hauendo una volta trouata aperta, & facile la via in Italia, erada credere, che fussero per apportarle altri trauagli, & pericoli. Talche douendosi costituire la Republica in stato di potere resistere à sforzi di maggiori Prencipi, & non stare esposta alle voglie loro, le era data necessità di pensare à crescere in poten-Za, & riputatione, per hauere à dipendere da se stessa, & essere riputata da gli altri. Conosceua la Toscana particolarmente essere uno Stato, che potena prestare molti commodi, & incommodi à disegni de Francesi, si come verso di loro si trouasse diuersamente affetta: & il tenersi la Città di Pisa à dinotione de' Venetiani, potena in diuersi modi, & aiutare la loro intentione per tenere all'hora lontani i soccorsi Francesi dal Regno di Napoli, & per afficurarsi nell'auuenire da Fio-

Fiorentini, & appresso per accrescere alla Republica con gli amici, & adherenti, tanto di riputatione, & di forze, che potesse prouedere alla conservatione di se stessa, & à quella de gli altri Italiani, che hauessero con loro la medesima intentione, di mantenere in Italia la quiete, & la sicurtà dell'armi forestiere. Era dunque non pur vtile, ma nella congiuntura di queste cose, quasi necessario consiglio a' V enetiani, l'hauere un piede in Toscana, hauere la Città di Pisa, se non soggetta al loro dominio, almeno, come loro raccommandata dipendente dall'auttorità della Republi ca. Hora voglio concedere, che potesse esser vero quel sospetto, per lo quale hanno strepitato tanto le voci, di chi ha cercato di macchiare il nome, & la dignità della Republica; cioè che procurafsero i Venetiani di porsi ad uno libero possesso di quella Città, portati da solo desiderio d'accrescere il loro dominio. Per certo con altre regole si conuiene di misurare l'operationi d'un Filosofo, & di uno Prencipe, ne bisogna formarsi la conditione de gli huomini, & delle cose, quali for se elle douerebbono essere; ma quali per lo più sono. E' de' Prencipi propria virtu la magnimità, onde effi versano sempre intorno a' fatti grandi, & per la quale si fanno riuerire, & temere da gli altri; però

però in quei Prencipi, che sono stati i maggiori, & i più celebrati, viene dato à gran laude il desiderio di gloria, & d'Imperio, come veggiamo ne gli Alessandri, ne' Ciri, ne' Cesari, ne' Carli, E in tutti i più famosi, ne' quali non pur si lauda, ma si ammira certa forza di spiriti grandi, & generosi; onde erano eccitati sempre à nuoue, & gloriose imprese. Se i Romani, i cui fatti sono pur dall'uniuersale consenso de gli huomini lodati, & celebrati, si fussero contentati di starsi con i loro confini rinchiusi dentro del Latio, sarebbe rimasa occulta, & oscura la loro virtù, nè con tanto grido il loro nome sarebbe passato alla memoria de' posteri: & se i V enetiani, non hauessero haunto pensieri maggiori, che di vinersi inuolti intorno alle loro priuate facende mercantili, comesi conuenne fare nel principio ancora debole della Città, disprezzando l'occasioni, che loro in diuersi tempi s'offerirono d'allargare i termini al loro dominio, non pur non sarebbe montata la Republica à tanta stima, & riputatione, come hafatto, ma ne ancho hauerebbe potuto in tante reuolutioni di cose, & in tanti moti d'armi straniere, conseruarsi per si lungo tempo in libertà; onde viene à cessare in generale questo rispetto, che l'hauere i Venetiani desiderato alla Republica Hhh

nuoua gloria, & maggior Imperio debbe dare al nome loro alcuna nota. Resta solo di vedere, se così consigliaua l'opportunità del tempo, & la qualità della cosa; il che, quantunque conoscere si possa da ciò, che pur dianti s'è considerato, pur aggiungendosene altri particolari verrà ad apparire anchora più chiaro. Ritrouauasi all'hora la Republica più potente d'alcun altro Prencipe d'Italia, preualendo d'assai à gli altri per forze terrestri, & maritime: la causa de Pisani era communemente fauorita, i Fiorentini poco grati à gli altri Prencipi Italiani per l'amicitia, che teneuano con Francesi, ma particolarmente, & per questo, & per altri rispetti venuti in graue odio a' Genouesi, a' Senesi, a' Luchesi loro vicini: & pareua, che appunto un qualche genio della Republica fauorisce tutte l'operationi di lei: era sotto a'l suo Imperio vitimamente venuto il Regno di Cipro; nel Friuli, con l'acquisto di molte Terre del contado di Goritia allargati i co fini, & ogni cosa le passaua con somma prosperità, & riputatione; talche in questo ascendente, non doueuano i V enetiani abbadonare la loro fortuna, per douere poi tardo pentirsi, di non hauer saputo, ò conoscere, à ben vsare della prosperità, che era loro promessa; douca mouergli l'essempio delle cose pal-

passate; poiche hauendosi più volte lasciato vscir dalle mani occasioni grandissime d'accrescer nella Terra ferma il loro dominio; mentre i suoi nemici erano anchora Signori deboli, & non ben confermatinegli Stati, l'istesse imprese tentate dapoi men opportunamente le erano riuscite piene di difficultà. Parue ad altri, che per li medesimi suoi interessi hauessero i V enetiani douuto astenersi dalle cose di Pisa; poiche, come diceuano, la qualità, & il sito della Città, era tale, che come non poteuasi saluo, che con molte spese, & con molto incommodo esser mantenuta, conuenendosi con giro di lunga nauigatione tenerle somministrate le cose necessarie, cosinon era la Città per se stessa acquisto di tanto momento, che per possederla si douesse sostenere tanti trauagli : aggiungeuasi ancora, che ne' medesimi tempi grandissima inuidia erasi concitatane gli amici de gli altri Prencipi contra la Republica per l'altre sue molte prosperità, onde era più conueniente alla prudentadi quel Senato co'l tenere celatii pensieri d'aspirare à cose maggiori, procurare di spegnerla, che d'accenderla maggiormente, come si facea tentando così importanti nouità. Questi rispetti, & sospet-'ti non si può dubbitare, che non andassero per l'animo di quegli huomini sauj, che erano allho-

ra proposti a' l gouerno, ma ben è da credere, che facilmente se ne liberassero, considerando, che la Republica quando ancho era men potente di forze, hauea tentato diuerse disficili, ma gloriose imprese in lontanissime parti, & eragli riuscito di riportarne contra Saracini all'hora potentissimi in terra, & in Marenotabili vittorie, & ne' paesi di Terra Santa porre trofei di vera virtu, & di gran Zelo di religione; che à fauore de gl'Imperatori di Costantinopoli hauca più volte prese l'armi contra diuersi altri potentati, onde portando poi così l'occasioni, hauea in sua potestà ridotte molte Città state prima di quell'Imperio; & che hauea medesimamente per corso di tanti anni mantenuta vn' asprissima guerra contra Genouesi, & terminatala con chiare vittorie, et fatti diuersi altri gran fatti, per i quali pareua, che con ragione potesse la Republica à questo suo nobilissimo disegno della difesa di Pisa, & delle cose di Toscana promettersi prospero successo. Perche dunque doueasi à tempi, che la Republica già era molto cresciuta di sorze, & d'auttorità, dissidar tanto di poter mantenere sotto la deuctione di lei la Città di Pisa, hauendo la commodità di tante naui, & di tante galee, che per l'ordinario si ritrouauano Sul Mare, & in capo del Golfo l'Isola di Corfu

per riceuere à meZoil camino i nauigli, che nauicassero dall'uno all'altro Mare. Ma all'incon tro, quanto fusse questo sito à molte cose opportuno, quanto vtile alla Republica, chi è, che non lo conosca? l'hauere un piede in Toscana poteua secondo l'occasioni, che si fussero offerte, aprire la via facile ad altri maggiori acquisti, & il porto di Liuorno tornaua marauigliosamente commodo alle nauigationi, & a' negocij, che tiene la Città di Venetia, con le Prouincie di Ponente, il che tanto più à questo tempo si può conoscere, quanto che dapoi, che le facende solite à farsinel Leuan te, si sono volte al Ponente, i vasselli, che di là ne vengono carichi di mercantie diuerse, per suggire la più lunga nauigatione, prendendo volentieri porto à Liuorno, iui le sbarcano, onde poi sono per terra à Venetia condotte, talche la stima grande, che si douea fare di questo sito, parue, che fino allhora fusse da quelli prudentissimi Senatori preueduta. Ma in tanto almeno ha hauuto luogo il loro desiderio, quanto, che si troua questo paese posseduto da Prencipi molto saun, & molto amici della Republica, con iquali conservandosi, come s'è fatto per l'adietro, & come pare, che similmen te nello auuenire sperar si possa, vna ottima intelligenza, restarà in quei paesi sempre aperto sicu-

ro, & libero il commercio. Hora, che dal tentare cosa di tanto beneficio douesse rimouere i Venetiani il timore dell'inuidia de gli altri Prencipi, non si vede ragione, che possa persuaderlo: percioche, se questi pensieri, i quali, non deuono hauer luogo nell'animo d'un Prencipe generoso, fussero stati bastanti à fermare il corso della buona fortuna della Republica, non da questa sola, ma d'altre imprese, si sarebbe conuenuto d'astenersi in modo, che dentro della sola sua laguna si sarebbe hoggi rinchiuso il dominio, & forse il nome di lei, se pur que sto stesso fusse stato permesso: però era quasi necessario consiglio per la conseruatione di se stessa, & della sua libertà, il pronedersi di for Le sufficienti, le quali hauer non si ponno, sen La Stato, per resistere à chiunque volesse offenderla, percioche il tenere altri ben affetti, non gioua per leuare il pensiero dell'ingiuria. Ma non sempre si muouono le guerre, per timore, che si habbia della potenza d'un Prencipe, & con animo d'assicurarsene, anti le più volte per lo dispregio, & per la facilità, che si possa promettere delle imprese, che sitolgono contra di lui; & la inuidia molte volte resta oppressa più nel colmo della buona fortuna, quando la conditione d'alcuno s'è mol to innalZata, sopra quella de gli altri, che quando

do si stà dentro d'alcuni più ordinary, & communi termini: Ma della inuidia di quali Prencipi douea la Republica ragioneuolmente temere? se sarà detto de gli Oltramontani, non haueano questi all'hora, nè così fermo il piede in ftalia,nè così pronte le forze, nè forse i pensieri così interessati, che sussero per tal conto per volere la guerra con V enetiani: se de gli ftaliani, ogn'un di loro era meno potente della Republica, & all'unirsi insieme era cosa troppo contraria la diuersità de fini, & de gli interessi loro, come non era parimente verisimile, che douessero questi congiurare con i Prencipi maggiori alla oppressione de' Venetiani, douendo ancora in tutti esser grandissimo il -timore dell'armi forestiere, & di restare con una commune ruina oppressi: & se sarà detto, che pur così auuenne dapoi, come si vidde per la lega di Cambrai cotanto alla Republica pernitiofa, si può rispondere, che non sempre si fà, massime da' Prencipi, ciò, che pare si dourebbe far di ragio ne; & che, oue gli appetiti reggono, non si può far certo giudicio delle operationi, che da loro nascono dapoi: ma dicasi appresso, che quando queste più gravi guerre sopravennero; già era mutatala conditione delle cose, & de' tempi, & i rispet ti per notabilissimi accidenti fatti molto diuersi,

ma principalmente, perche i Francesi con l'acqui sto dello Stato di Milano, diuenuti più potenti in Italia, & più ambitiosi di dominarla, si proposero di non lasciare cosa intentata, per mandare questo loro disegno ad effetto, talche da quella par te vennero adosso la Republica i trauagli, & i pericoli: onde douea, an Li aspettarne per gli suoi me riti verso la corona di Francia gratie, & beneficij; talche potrebbesi forse con qualche maggiore cagione, non landare il fatto della Republica di hauere chiamato Lodouico Re di Francia in ftalia, se à ciò si fusse mossa per ambitione d'allargare il suo dominio, & non più tosto, ne fusse stata violentata dalle insidie, & insopportabili insolenZe di Lodouico SforZa, le quali per reprimere fu bisogno di ricorrere all'aiuto dell'armi straniere, le quali poi siriuoltarono contra di lei medesima: manella difesa di Pisa erano le cose diuerse, fine honestissimo, trattandosi di soleuare gli oppressi, non di opprimere altri, impresa, che doueua gradire per la commune salute à tutti gli Italiani, venendosi à debilitare per essa, quelli soli, che fauoriuano alle cose de' Prencipi forestieri; premio grande del buon successo della guer ra, tornando à commodo, & à riputatione della Republica à quel tempo massimamente dallo hauere

## LIBRO SECONDO.

hauere la sittà di Pisa, è suddita, è amica, dipen dente, & confederata.

Che da gli infelici successi della guerra dopo la rotta dell'essercito Venetiano ne'l fatto d'arme di Giaradada, non si possa argomentare alcuna impersertione nella Republica.

## DISCORSO TERZO.



H i ha cercato occasione di darbiasimo alla Republica di V inetia, forse inuidiando alla gloria di lei, & particolarmente all'eccellen a del suo gouerno, ricorrendo a tempi delle sue maggiori disauentu-

re, hadetto; che quando per gli infelici successi della rotta di Giaradada ella perdè lo Stato di Terra ferma, diede segno, che ne gli ordini suoi non susse vera virtù, non neruo, non sorza di regger vn'Imperio, & che più per certa opinione, & apparenza, che per eccellenza di sorze, ò di consiglio susse cresciuta, & sin'all'hora mantenuta hauesse la sua grandezza. Queste cose trouo in alcuni scrittori, ma più che da gli altri ampliate, & affirmate da Nicolò Malchiauelli,

Iii

nome

419

nome già famoso, per le curiosità delle materie, de' quali si tolse à scriuere ne' suoi discorsi, ma che hora condennato dalla Santissima sede Apostolica ad oblivione perpetua, non è pur lecito di nominare. Grauissimi senza dubbio surono gli infortunij, che hebbe in quei tempi à prouare la Republica, matali però, che douerebbono ne gli animi di tutti, an Li destare affetto di compassione, & prestare ammaestramento, dell'instabilità delle cose humane, che porgere materia d'alcun biasimo, à di maggiore oppressione. Vien detto, che per queste publiche aduersità si scuopri la imperfettione della Republica, (& per riferire le formali parole d'alcuni,) che ne' suoi ordini non fusse uera virtu, ne però di ciò alcuna altra proua è portata innanti, che quella, che si vuole, che dall'istesso fatto si prenda, cioè, perche perdesse la giornata con Francesi, & con la perdita d'essa si riducessero le cose publiche à sommi pericoli. Machi più a dentro penetra alla verità delle cose, non restando, ne sodisfatto, ne queto à questa sententa, formata più dall'euento, che dalla ragione, parlerà molto dinersamente, & vorrà molte cose appresso considerare, prima, che ne dia il suo giudicio: & se vogliamo col discorso aggiungere alle più intime considerationi, troueremo, che la for-

ma del gouerno è quasi l'anima, che dà il vero esfere alla Città: per cioche senta certi ordini, & leggi, non potrebbe quella moltitudine d'huomini raccolti insieme esser sufficiente à viuere, ne meriterebbe nome di Città. Ma, come l'anima sensitiua, che informa il corpo animato, hauendo diuerse potenze, & virtu, non tutte sempre può essercitare vyualmente: percioche, quantunque in se stessa si conserui nella sua purità, & perfettione, hauendo nondimeno bisogno per l'operationi sue de gli stromenti del corpo, & di estrinsechi oggetti, conviene cessare spesso d'operare, & alcune volte produce l'operationi sue impersette; così parimente auuerrà nella Città, che quantunque la forma de'l gouerno, quasi anima di lei, sia in se stessa di molto vigore, & perfettione, tuttauia non può sempre, nè in tutte le cose dimostrare la for la, & eccellenza sua per lo bisogno, che ha di molti stromenti, & dello incontro di molti estrinsechi accidenti, in modo, che conviene alcuna. volta restare in tutto ociosa, & alcun'altre adoprarsi co picciol frutto; da che si viene ad inferire; che, quantunque vna sittà sia nelle cose ciuili, & militari ottimamente ordinata, non si può però promettere, ne di godere lunga pace, ne di conseruarsi lungamente in un medesimo stato, se non Iii quanto

quanto dalla conditione d'altre cose, poste fuori della potestà de'l Legislatore, le sarà permesso; così parimente l'aduersa fortuna di una Republica, ò d'un Regno, che può da tant' altre cagioni dipendere, non è bastante à prestare argomento, che tali stati sieno male ordinati, anti come merita nome di buon Oratore colui, che tratta la causa sua accommodamente al persuadere, anchorche non sempre conseguisca questo suo fine, così non si douerà dire men sauio quel Legistatore, ne quelle leggi men buone, per le quali vengail gouerno ben disposto alla quiete, & alla conseruatione della Città, & dello Stato, anchorche per vary accidenti ne succedesse dinerso effetto. Queste ragioni, & essempi ne dimostrano assai chiaro, quato siano mal fondate quelle oppositioni, per le quali si vuole sen La consideratione di tante altre circostantie concludere, che gli ordini della Republica V enetiana fussero deboli, & di poca virtu, perche il suo essercito rimanesse vinto nella giornata della Giaradada; & perche dopò quella rotta ne seguisse la perdita dello Stato, & tanti altri suoi graui danni. Non l'euento delle cose, ma il consiglio, co'l quale esse sono fatte deue dare la vera laude, & il vero biasimo alle nostre operationi. Vedasi dunque nel caso, che hora trattia-

mo, quali siano stati i consigli, quali le sperante, quale la conditione de tempi, & de Prencipi, & altre tali circonstante; & all'hora si potrà farne più certo giudicio. Tre sono gli tempi, & di tre sorte le cose, che ponno cader in questa consideratione, cioè quelli, che vanno innanti a'l fatto, quelli, che l'accompagnano, & quelli, che lo seguono. Ritrouauasi la Republica auanti questo infelice auuenimento in stato, non pur di molta prosperità, per le cose felicementte successele nell'ultima guerra, contra Massimiliano Imperatore, ma anchora, come stimana, di molta sicurtà, essendo congiunta in lega, et amicitia col po tentissimo Regno di Francia; quando ecco improuisamete intese hauer congiurato contra di se qua si tutti i Prencipi Christiani, et quasi nel medesimo tempo vdi per nome del Rè di Francia esserle denuntiata la guerra; quale è cosi forte, & costante animo, che non douesse per tale auiso rimanere grandemente abbattuto? conueniua esser commosso l'affetto dalla nouità del fatto, & dalla grandeZza d'esso perturbato il discorso della ragione: quale cosa à tale tempo poteua essere dal Senato V enetiano meno temuta di questa?il Rè di Francia legato con la Republica di stretta amicitia, Es confederatione di molti anni, per osseruanza della

la quale haucano i Venetiani, non pur rifiutata l'amicitia di Cesare offertagli con tanto loro viile, mà anchora prese l'armi per disendere, & con servare ad esso Re loro amico, & confederato lo Stato di Milano, poco memore di tanto merito (come ne gli animi de' Prencipi rare volte hanno luogo gli affetti ordinarij ne gli altri huomini)con giura alla ruina di quella, & le volta contro quelle armi, che per l'amicitia loro erano diuenute in Italia più potenti; qual causa douea à ciò muouerlo? non desiderio di vendetta, perche non appariua alcuna ingiuria; non timore delle cose sue proprie, poiche già hauea conosciuto una fede verso di lui molto costante; non proprij interessi, perche la grande Za di Cesare suo perpetuo nimico douea essergli odiosa, & in ogni temposospetta, & quella de' V enetianismoi antichi amici sempre cara, & sicura. Mà che si dirà de gli altri? non hauea già Cesare i medesimi oblighi a' V enetiani, che hauea il Re di Francia che douesse ro rimuouerlo da una tale confederatione; mà hauea ben i suoi propris rispetti, che dinersamente lo consiglianano; l'offese fatte da Francesi all'Imperio; l'odio particolare essercita to dal Re di Francia contra di lui; i pensieri di esso Re altissimi, & perniciosissimi alla dignità dell' Im-

dell'Imperio, & alla libertà della Germania: onde, come non si poteua promettere di hauere mai con Francesi buona, & sicura amicitia, così douea cercare anti di farsi incontra alla loro potenLa, che d'aiutare à farla maggiore. Ma dalla prudenza tanto celebrata di Ferdinando Re di Spagna; chi hauerebbe potuto credere, che nascesse vn'operatione così diuersa, & à lui medesimo dannosa per quel pregiudicio, & pericolo, che veniua à riceuerne, nel conseruarsi in quieto, & sicuro possesso dello Stato acquistato nel Regno di Napoli? per lo quale la grande Zza de' Francesi, la fede, la natura loro desiderosa di nouità, doueaessergli grandemente sospetta, & molesta; tuttania egli assenti d'accrescere à loro potenta, & à se stesso pericolo. Ma à quei generosi pensieri, che hauea dimostrato di hauere Giulio Secondo Pontefice riuolti alla grande Zza, & libertà d'Italia, come corrispondeuail farsi compagno, & confederato con Prencipi Oltramontani, che cercauano d'opprimerla, con la ruina di quella Republica, che era confessato da tutti man tenere à quel tempo la gloria del nome Italiano, E la speranza, che potesse l'Italiarisorgere alla Sua pristina grande Za, & riputatione! quale sicurtà ne aspettana la sede Apostolica, augumentandoli

mentandosi in Italia la potenta di quei Prencipi per se stessi grandi, de quali haueua timore, & dall'auttorità de' quali si vedeua, che hauerebbo no conuenuti dipendere i Romani Pontefici. Queste cose per certo erano tali, che auant auano tutto ciò, che mai hauesse potuto cadere ne concetti de Senatori V enetiani, ò d'altri, quali si siano, quan tunque prudentissimi huomini. Ma nonera la grande Za del pericolo minore, ne di minore forza, per douere trauagliare, & confondere gli animi di chi hauesse à prepararsi à resistere contra tanto apparato di guerra. Le forze del Rè di Francia erano per se stesse potentissime, ritrouandosi all'hora quel Regno nel maggior siore, che susse mai stato per molti anni adietro, ma diuentauano più formidabili per lo possesso tenuto da' Francesi del Ducato di Milano, dal quale era loro prestata opportunità grande d'assalire i confini della Republica: & le forze di Cesare; benche per se stesse di picciola consideratione, prendeuano augumento, & riputatione dalla fama da lui publicata, ch'egli conducesse il suo essercito in Italia à certa, & nobilissima preda, & con animo di suscitare la quasissinta grandeZza dell'Imperio, con che veniua à conciliar si gli animi, & à congiungersi gli aiuti de popoli, & de Prencipi del-

la Germania: ma del Re di Spagna particolarmente era da temere l'apparato nauale, per ilqua le hauesse in parte à divertirsi, & ad impregarsi su'l Mare quelle for Le della Republica, che tutte doueano volgersi à difendere lo Stato da terra da così potente assalto; & il Pontesice accresceua con la sua auttorità, non poco di riputatione alla lega, & l'armi sue spirituali per essere accompagnate dall'armi temporali, si faceuano più pungenti, & più tremende; & de gli altri Prencipi minori, benche fussero poche le forze, era grande l'animo, & la volontà d'offendere la Republica, & da tutti questi insieme erano ricercati, & sollecitati li Rè d'Inghilterra, di Polonia, & d'Vngheria à douer vnirsi con loro, & dichiarirsi nemici de Venetiani. A questo dunque così nuouo, & così grande apparecchio di guerra, che quasi folgore ad uno stesso tempo fece sentire, & lo strepito, & il danno, se hauessero i Venetiani ceduto, che cosa si potrebbe dire? non dourebbono essere giudicati, & essi degni di scusa, & la loro Republica lontana da questa nota, che ne gli ordini suoi fusse poca virtu? poiche, come vn'oggetto di smisurata for la non muoue, mà corrrompe il senso, così l'incontro d'una congiura si graue, pareua cosa, non d'eccitare la Republi-Kkk

ca à dimostrare la sua virtu, ma più tosto da confonderla, & disordinarla: nulladimeno vedasi, come ella in un tale incontro si diportasse; et se da questi suoi primi consigli, come da cosa, che era più in potestà di lei medesima, si può argomenta re, che poco valesse, ò che cosa facesse men degna di lei, del suo nome, & della riputatione, che teneua tra gli altri potentati di quell'età. Qual segno appari di timore, anzi pur qual segno si puote desiderare maggiore di generosa considenza, & di nobilissimo ardire? qual cosa si risolse di cedere per volontà? qual voce, qual querela fu vdita, che dimostrasse con la vanità delle parole voler terminare quella contesa, che non si poteua, se non con l'armi finire? la risposta data all'Araldo Francese, che venne à denuntiarle la venuta del Rè armato contra la Republica, non fu altro, salno, che quella guerra era loro intimata dal Re, quando con ragione poteuano maggiormente promettersi di lui amicitia, & pace, ma che non erano per mancare alla propria difesa, confidando poterlo fare, & per le proprie forle, & per l'honestà della causaloro. A que ste parole, et à que sti generosi proponimenti corrisposero simiglianti effetti; percioche con somma diligenta si attese subito à prouedere di tutte le cose, che erano necessa-

rie per reggere à tanto impeto di guerra. Furons d'ogni parte chiamati, & con larghi premij inuitati i più esperti Capitani, raccolti d'ogni luogo soldati veterani in tanto numero, & di tal qualità, che per commune consenso di tutti, non hauea, ne quella, ne altra delle superiori età già lungo cor so d'anni veduto in Italia vn'essercito pari, raccol to tutto di militia Italiana. Nel Senato, & in tutta la Città era grandissima, et veramente merauigliosal'unione, & concordia, con la quale concorreuano gli huomini d'ogni conditione, & di ogni età à prestare ciascheduno, come meglio gli era permesso, l'opera, & l'aiuto suo à tanto bisogno della Patria: appareua in tutti Zelo così gran de del beneficio publico, così risoluta volontà, di douere fino all'estremo difendersi, & mantenere alla Republica lo Stato, & la libertà, che quegli anhcora, che per altro si sono mostrati poco amici del nome V enetiano, astretti dalla for La della verità, lodano queste operationi. Ma vegniamo à quelle altre cose, che col fatto stesso s'accompagnano; consiglio il Senato maturamente; & prudentemente risolse, come si hauesse à maneggiare quella guerra; conosceua i nemici potenti, il pericolo graue, & che dalla conservatione di quell'esserci to, che haueua posto insieme, doueua dipenderela

Kkk 2 Com.

somma delle cose della Republica: ma, come l'arrischiarlo alla giornata, era grande temerità, cosuil ritirarsi alla sola custodia delle Città, dana indicio di timore, & di viltà, & però veniua à scemare a' suoi l'animo, & la riputatione, & ad accrescere queste medesime cose à nemici. Trà queste dissiroltà riducendosi à partito, che potesse schifare l'uno, & l'altro di questi inconuenienti, diede il Senato ordine a' suoi Capitani, che si spingessero con l'essercito a' confini dello stato di Mulano in quella parte oue apparisse, che fussero i nemici, per tentare i primi assalti, perche tenendo seguitato il loro essercito, con vicini, ma sicuri allogiamenti, & tenendogli del continuo trauagliati, & incommodati, & con gelosia, & timore di poter esser' assaliti, si venisse ad impedirgli il fare progresso, & il porsi à certe imprese : era l'essercito della Republica molto potente, & di cauallaria, che tra leggiera, & grossa, ascendeua al numero di dicci mila caualli, & di fanteria, essendoui, oltre un numero grande de soldati del paese com nandati dalle loro ordinante dodeci mila soldati veterani sotto espertissimi, & chiarissimi Ca pitani, con apparato grandissimo d'artegliaria, & d'ogni altro instromento da guerra; talche con ragione poteuasi il Senato promettere di douere conseguire

seguire tale suo intento di mantenere la guerra, & non lasciarsi cacciare dal possesso della campagna; & così portando il tempo auanti, come è proprio vsficio di chi disende, & di chi si sente più debole, afficurare le cose sue, & tenersi lontani i maggiori pericoli; poiche per vary accidenti bene spesso occorrer suole, che gli esserciti quanto sono maggiori, tanto più facilmente da se stessi si vadino dissoluendo, et le forze de molti, benche da principio siano maggiori, & più formidabili, riescono però di minor virtu. & men atte al fare grandi imprese per li diuersi fini, & rispetti de' collegati: & per certo, come i valenti medici, non si pongono ad vsare i rimedij più gagliardi, & più violenti, quan do l'infermo è nel principio d'un graue parosismo, & anchora non ben conosciuto il suo male; cosìriputarono quei saun Senatori, che essendo la Republica assalita, & quasi oppressa da un subito empito di tanti nemici, non si conuenisse per ridurla à sanità, & à sicurtà di venire à questo rimedio violento della giornata con nemici ; le for Ze de' quali non erano anchora ben palest, perche questo importunamente adoperato haucrebbe, come fece, nel corpo, che già cominciana ad essere tranagliato da graui accidenti, causata maggiore debelez.-La, & infermità. Appresso queste ragioni hauea

il Senato V enetiano innanti l'essempio di ciò, che era successo alla Republica di Roma, la quale trouandosi assalita da potentissime for le Cartaginesi, & ridotte le sue cose à sirettissimi partiti, con simil maniera di procedere, tirando la guerra in lungo, & tenendo incommodati i nemici, nauca potuto preservarsi da maggiori pericoli: manon hebbero i Venetiani, per loro Capitano un Fabio Massimo, come hebbero i Francesi vn Annibale; percioche in Lodouico Re di Francia, erano molte di quelle virtu, che furono lodate in Annibale, & spra l'altre, sommo appetito di gloria, & per la quale non conosceua, ne stimaua fatica, o pericolo: ma nell'Aluiano Capitano chiaro, & famoso, non più per la sua virtu, che per queste aduersità de' V enetiani, era natura molto diuersa da quella di Fabio, nel saper usare il beneficio del tepo et tut to che fusero in lui altre nobili qualità grandezza d'animo nello imprender l'imprese; ardire intrepido nell'essequirle;isperienza di cose di guerra, erano però tali virtu poco profitteuoli al bisogno, et conuenienti più tosto à Capitano, c'hauesse bauuto à prestar l'opera sua ad un Prencipe gran de, bramoso digloria, & nel tempo della sua più prospera fortuna, che ad una Republica, che con passi lenti, ma sicuri, valendosi, non tanto della. forka

for La dell'armi, quanto delle occasioni, era salita à quella grande Zza, & che all'hora più, che in al tro tempo hauea da procedere con i medesimi configli. Ma forse si può dire, che all'essercito V enetiano non mancasseil suo Fabio, essendoui Nicolò Or sino Conte di Pitigliano, il quale veramente si può nell'altre sue operationi rassomigliare assai à Fabio, poiche segui sempre i consigli più tardi, & più sicuri. Main questo si dimostrò molto diuerso, & à lui inferiore, che non volse soccorrere lo Aluiano, il quale contra il suo ordine hauea appicchiata la giornata, come fece Fabio Massimo, che prontamente soccorse Quinto Minutio Maestro di Cauallieri, benche contra il suo parere, & con temerità si hauesse con una parte dell'essercito esposto al pericolo della battaglia. Ma all'incontro Lodouico Re di Francia, non pure fu simile, ma superiore ad Annibale; poiche questi seppe solo vincere, ma non vsare la vittoria, hauendo inutilmente dopò la rotta data a' Romani à Canne consumato molto tempo, ma quegli seguendo il corso della uittoria, non fermò l'armi sue, prima cheracquistasse tutto ciò, in che pretendena, dello Stato de Venetiani. Ma, ouero l'armi della Republica, come altre nolte anchora le era annenuto, riuscirono meno pungenti, & meno fortunate, oue-

ro era ella portata da occulta cagione à queste calamità. Manon si può però dire, che fusse men buo no il consiglio del Sinato, il quale negli ordini dati a' suoi Capitani, sempre ponea loro innanzi l'impor tan a della cosa, con espressa, & particolare com messione di suggire il mettersi in necessità del douer venire à giornata con nemici: Conosceuano quei prudentissimi Senatori, non essere da arrischiare al dubbioso euento della battaglia, quello essercito, nel quale era riposta tutta la speranza della conservatione dello Stato da terra; & la con ditione delle cofe dal canto loro effere tale, che con troppo grande disauantaggio si sarebbe venuto à questa proua della giornata. Faceuasi la guerra nella casa propria; talche il nimico riuscendo vittorioso, non daua al vinto tempo, di rifarsi per la conseruatione delle cose sue: ma superato, che si fusse l'essercito del Re di Francia, non era però sinita la querra, rimanendo anchora, intere le for-Le de gli altri collegati; le quali più presto con li propris disordini, & con le discordie, che sogliono nascere nelle leghe, si douea aspettare, che rimanessero dissatte, che da forza d'armi, la quale non si poteua vsare senza molto pericolo. Questo beneficio del tempo non comporto, ò il male preso consiglio d'alcuni de' Capitani, o certa quasi, che fatale

tale annersità della Republica, che aspettar si potesse, onde si venne al conflitto, non pur contra ciò, che consigliauano i tantirispetti considerati, ma con tanto disauantaggio, che con la metà delle for ze s'arrischiò tutta la fortuna della Republica:con quanta virtu si combattesse, l'vniuersale consenso de gli huomini ne presta certissimo testimonio, ne gli stessi nemici vittoriosi negarono, esser stata pergran pel zo dubbiosa la vittoria: ma non potendo lungamente i pochi resistere contra i molti, ne segui quella notabilissima rotta, che si tiro dietro tante altre perdite, & ruine; poiche non più l'armi, che la riputatione della vittoria faceua all'essercito Francese in ogni luogo la strada sicura, & l'imprese facili, intanta consternatione d'animi, & confusione di cose, Luigi Gritti,& Cristoforo Moro, che erano Proueditori nel campo, non lasciorno cosa intentata per sostenere la caduta fortuna della Republica; attesero à raccogliere le reliquie dell'essercito, confortare i Capitani, & soldati, con speranza di cose migliori, pregare la nobiltà, & il popolo di Brescia, & delle altre Città, che memori della loro fede, & delle altre cose fatte à servitio della Republica ne' tempi delle guerre dianzi haunte con Filippo Maria Visconte, nolessero essere similià se steffi, Lill

& con pari constanta, mantenersi sotto il moderatissimo Imperio de Vinitiani, & abborendo il seucro dominio d'Oltramontani, con un solo incommodo liberarsi da molti grauissimi mali; ma erano in maniera gli animi di tutti occupati da grandissimo spanento, che non si daua luogo, ne à preghi, ne à ragione; quelle genti, che s'erano saluate, ne per forza, ne per virtu erano atte à tentare alcuna cosa contra à nemici; nelle Città niuna dispositione di difendersi, per non arrischiarsi al pericolo del sacco: le fortezze dello stato erano all'hora poche, & non in essertale di sicurtà, che potessero lungamente mantenersi. Quale cosa dunque far si poteua, à chi riccorere? se ogni Prencipe, ogni paese era fatto nemico: in chi fidarsi? se deposta la memoria de grandissimi beneficij si trouaua minor gratitudine in quelli, che più crano obligati: come raccogliere altre genti, & far nuoue prouisioni per la guerra? se già il nimico armato era sopra le porte, anti pur entro la propria casa, non con minaccie, ma con certe ruine. In tale disperatione di tutte le cose, che altro dunque far si potea, che cedere, & lasciar passare questo grauissimo nembo, contrail quale vedeasi, non esser ne ingegno, ne consiglio bastante di far resistenza? & come appunto alcune volte nelle

nelle maggiori tempeste occorer suole, che rimanendo l'arte, & la fatica de nocchieri superata dalla maluagità del tempo, abbassate le vele, si lascia portar la naue ouunque il mar la gira, cosine casi di maggior pericolo, ne quali cader sogliono alcuna volta quelli stati, chi è proposto a'l gouerno deue secondare la sua, benche rea fortuna, finche passata la furia di quelle procelle il regno, & la Republica rimasa sbattuta, ma no sommersa, possa risorgere, et tornar ad incaminarsi alla sua pristina grande La. Couenendosi duque riti rare l'essercito, et la perdita d'una Città quasi pie tra, che vrta nell'altra, tirandosi dietro altra perdita, & per l'essempio, & per la debole Za, nella quale rimaneuano le cose publiche, fu stimato prudente, viile, & honesto consiglio il liberare i popoli dall'obligo del giuramento, & preservargli, o dal sacco, quando hauessero voluto mantenerse in fede, ò dalla nota di ribellione, se si fussero dati in potestà de' nemici: puotè tale risolutione parere volontaria, & però manco generosa, ma era veramente necessaria, dannosa à chi consideraua solo le cose prsenti, ma che per le future poteua riuscire viilissima; nella prima apparenza daua segno di precipitio, & di timore, & nondimeno nasceua da prudenza, & da charità, & LIL

per lo rispetto al proprio beneficio, & à quello de sudditi. Quella sola speranza, che s'offerina nella misera conditione di quei tempi per resistere contratanti nemici, non comportaua, ne la pieta, ne la prudenza del Senato, che vsar si douesse. Onde furono da' V enetiani magnanimamente riffiutati quegli aiuti, che da' Turchi erano loro offerti, tutto, che, & poco auanti questo tempo (come s'afferma da alcuni Historici) i medesimi fussero stati da altri Prencipi Christiani Federico d' Aragona, & Lodouico Ssorta con moltainstanta ricercati, per la difesa de loro Stati; Es poco dapoi da Massimiliano Imperatore per valersene contra i V enetiani; mane gli animi de' sauijssimi, & religiosissimi huomini non tanto valse, ne il giusto sdegno contra i Prencipi congiurati, nè il desiderio di ricuperare le cose perdute, che non preualesse il zelo della religione, & un fermo pensiero di conseruarsi immaculata la gloria dell'altre imprese fatte contra infideli, & appresso ancho la ragione di Stato bene intesa, & considerata nell'essempio d'altri, & massimamente nell'infelice successo de gl'Imperatori di Costantinopoli, che con poco sano consiglio, chiamate in loro aiuto le armi de' Prencipi Ottomani, tato più di lo ro potenti, haucansi tirata adosso più graue ruina, dan-

dando essi medesimi occasione alla caduta di quell'Imperio. Ma non volendo però abbandonare ogni speranza, & commodo di dare all'afflittissimo stato delle cose qualche quiete, deliberò il Senato di ricorrere al Pontefice, & à Cesare, benche all'hora si fussero mostrati suoi acerbissimi nemici, per trattarne alcun'accordo: moueuagli assai il rispetto della riueren La douuta à quella San ta sede, et il vero timore pio, et religioso delle censu re ecclesiastiche, à quali si trouauano soggetti, & più cosidauano di poter piegare l'animo di Cesare, che quello del Re di Fracia percioche quale spera Larimaneua di poter con prieghi vincere l'animo di quello, che legato prima alla Republica d'oblighi, & diconfederatione, ne hauea disprezzati tutti questi rispetti, portato da cupidità di nuoui acquisti? Cedeuasi dunque à quelli, quanto essi pretendeuano: percioche douendosi presto a' medesimi farsila grandel za del Re di Francia sospetta, & molesta, conosceuasi, che si sarebbe aperta qualche via à migliore fortuna della Republica. Ma qui, come è possibile passare con silentio vn' altra cosa non punto da questa aliena, per la quale si ha cercato di dare à Venetiani tata nota di viltà, & d'importuna disperatione, da che con il presente discorso si fatichiamo, inuestigan-

do la verità, di purgarli. Leggesi nel Guicciardino moderno, & per uero dire, in molte parti eccellente Historico, vna oratione da lui publicata sotto nome d'Antonio Giustiniano, mandato dalla Republica à Cesare, nella quale, è introdotto, che i V enetiani con una somma deiettione, & quasi con animi seruili dimandando à Cesare perdono, gli offeriscono di sottomettere la Republica adun perpetuo tributo con l'Imperio, & di douere da lui riconoscere la libertà, la vita, lo spirito, co altre indignità, no pur no uere, ma ne ancho uerisimili. Percioche, prima certa cosa è, che il Giustiniano mandato Ambasciatore à Massimiliano, & trouatolo à Trento non fusse mai admesso all'audienza, forse per non insospettire, & offendere i confederati; dapoi, è certissimo, che tali non fussero le commissioni del Senato; & chinon unole al fatto istesso prestare fede, ne attendi almeno le ragioni, perche da esse resterà di così credere persuaso. Era all'horarimasala Republica spogliata di tutto lo Stato da terra, perduto quasi in uno tratto per una grande, & estraordinaria violenza della sua mala uentura: ma nel medesimo tempo possedeua tuttania lo Stato da mare, nel quale erano, non una, ò due Città, ma Prouincie, & nobilissimi Regni: l'ab-

l'apparato nauale grandissimo, & pari, ò forse superiore à quello di qual si sia altro potentato di quel tempo, tutto intiero, & saluo, niente tocco da questo fulmine di guerra, che hauea corso solo lo Stato di terra ferma, il Tesoro di poco diminuto, come erasi all'hora su'l principio di quella guerra, che continuò dapoi, & fu mantenuta per lo spatio di molti anni: la Città di Venetia dal suo stesso merauiglioso sito posta in stato di compita sicurtà, & dafarriuscire in tutto vano, & temerario, ogni sforzo, che contra d'essa si fusse voluto tentare; come ancho si conobbe poco dapoi dall'effetto stesso:apparato grande d'artigliaria, & d'ogni cosadaguerra; popolo quietissimo, & obbedientissimo à cenni della nobiltà, & in tutti i nobili costantissimo, & risolutissimo animo di far l'vltime pruoue di virtù, & di charità verso la Patria;ma ciò, che poco appresso ne segui della Città di Padoua, mantenuta cotra le for le di tutti i Pre cipi della lega, è bastante à dimostrare, se la Republica si trouasse, ò per consiglio, ò per forze in tanta deboleZza, che douesse ricorrere à questo estremo partito di salute di voler far tributaria quella Città, che nata in libertà già per spatio di più di mille, et tanti anni, con stupendo, & vnico essempio la haueua conseruata; Dicasi di gratia prima

prima, che la Republica acquistasse Stato in terra ferma, non era ella per le cose del mare potente, & stimata assai tra gli altri Potentati? anzi, che si vede da lei più volte essere state sprezzate le occasioni, che se gli offersero di fare acquisti nella terra ferma, perche senza di questi si stimaua assai sicura, & potente. qual causa dunque si vuole, che muouer potesse à douer farsi serui, & sogetti quelli, che non poteuano dubitare, non pure della loro libertà, ma, nè anco del loro maggiore, più antico, & più proprio dominio, che era quello del mare, per conseruatione del quale, per quanto comportaua all'hora la conditione delle cose, non era punto ricorrere con queste estremi precipitij alla amicitia di Cesare. Chi potrà dunque con ragione biasimare il consiglio, per quanto comportaua la conditione di all'hora, di voler donare, & cedere à Massimiliano ciò, che non si poteua in quella fluttuatione di cose, mantenere, cioè alcuna di quelle Città di terra, sopra le quali egli pretendeua d'hauere pretensioni, perche seguendo col mezzo di tale cessione alcun' accordo con lui, & desistendosi da quella parte dall'ingiurie, veniuasi adaprire la strada di stringersi, con più particolari, & più fruttuose conuentioni col me desimo Cesare, per natura desideroso

roso di nouità, onde si hauesse à suscitare la fortuna della Republica, il qual consiglio gli riuscì dapoi tentato con altri, essendosi congiunta in nuoua confederatione con i medesimi Francesi contra Massimiliano, il quale dispreZzando affaito la sua amicitia, non haueua pur voluto vdire le sue proposte. Tali furono i consigli, tali le operationi de' Venetiani, dalle quali s'ha voluto prendere occasione di detrahere alla laude, & alla dignità della loro Republica, & particolarmente dell'eccellenZa del suo gouerno. Ma quanto ingiustamente questa nota le sia data si potrà molto meglio comprendere venendo appresso ad essaminare, come si diportassero altri Prencipi, & altri Stati, quando hebbero à prouare similiauuersità; il che sarà detto non per tassare alcuno, ma per mostrare con gli altrui essempi questo ordinario corso delle cose. V edasi, come sapessero vsar arte, & virtù i Rè d'Aragona per conscruarsi lo Stato, quan do Carlo Ottano Re di Francia veniua loro contra con l'arminemiche. Alfonso, che teneua il Regno, prouando auanti si vicinasse il pericolo, lo estremo d'ogni timore, per la sola fama delle forze Francese, si diparti da Napoli, lasciando ogni cosa in abbandono, mentre l'essercito loro era anchora in Roma; & Alfonso il figliuolo, che Mmm

magnificamente hauea publicato di volere difendersi, & per ciò haueua posto insieme grosso numero di soldati, per ritirarsi con essi in passi più stretti del Regno, senza fare alcuna proua della sua sorte, o della sua virtu, cedendo più al nome, c'all'armi de nemici, lasciò loro libero, & queto il possesso di quello nobilissimo Regno Ma Federico d'Aragona, che per lo fauore de Popoli, & per gli aiuti d'altri Prencipi, tra quali prontamente erano concorsi i V enetiani, fu riposto in Stato, come seppe egli mantenersi, & godere il frutto dell'altrui fatiche, & della sua fortuna? Fù poco appresso il Regno di Napoli assalito da Lodouico Re di Francia, & da Ferdinando Re di Spagna, per lo quale assalto, perduto di animo, non vdirl consiglio de' suoi Capitani, per douer mantenersi il possesso della campagna; & nondimeno alle terre debolmente providde, & in breue spacio di tempo, pensando più alla fuga, c'he alla dif. sa, se ne fuggi ad Ischia, & di làne ando in Francia à porsi in potere del medesimo Re sur nemico, contentandosi più tosto di viucre queto, & sicuro prinato, che diregnare in trauaglio, & pericolo. Ma, che si dirà de Francesi, che lodansi tanto per virtu d'armi, & per' gloria di guerra? Come facilmente col primo incontro

contro di auuersa fortuna, si lasciarono spogliare di tutto, che prima con tanta felicità, haueano nel Regno di Napoliacquistato? & ciò con tanta celerità, che pareua, che per accordo, & quasi in certo premio della giornata vinta, liberamente cedessero il possesso di tante, & così nobili Citta à gli Spagnuoli vincitori. Nè questo è solo es-Sempio; poiche habbiamo pur veduto gli steffi Francesi, che con tanto ardore erano discesi con essercito in Italia, et co meravigliosa prosperità haueano poco prima ricuperato lo Stato di Milano, dopo la rotta riceunta à Nouara da gli Sui Zeri, con repentino consiglio si risolsero d'abbandonare le cose acquistate, & di ritirarsi di là da' monti; non essendo statibastanti à fermargli i soc corsi mandati loro di Francia, che incontrarono tra vianella stessa fuga. Chi fu à quei tempi più famoso d'accortel za d'ingegno ne' maneggi delle cose grani di Stato, che Lodonico Sforza Duca di Milano? tuttauia soprauenendogli adosso gran furia di guerra, come seppe porre mano all'arti sue? come dimostrare quella constanta, & generosità, che più volte hauea innanzi predicata? la sola fama della lega fatta contra di lui da Lodouico Re di Francia, & da Venetiani, lo sbigotti talmente, che perduto di senso, & lasciando le Mmm

cose sue sprouedute, fin tanto, che dall'armi nemiche sus seprauenuto, prese per primo ciò, che douea esser' v'timo, et disperatissimo consiglio di fugoirsi in Germania, abbandonando la difesa di quello Stato, che perduto una volta, in vano poi cercò di ricaperare. Main ciò mi giona, allontanarmi alquanto da questa età, & di vedere, se l'antica virtu, come viene tanto commendata, così forse produce se effetti da quelli, ch'io ho narrati dinersi. I Romani, benche vincitori del Mondo, hebbero à prouare essi anchora alcuna volta la fortuna annersa, nella quale vedasi in qual maniera si diportassero; percioche nelle cose prospere, è ben timido, chi non vsa ardire, & generosità. Dopò dunque la sconfitta del loro essercito sotto gli infelici auspicij de' Fabij, in quale pericolo Breno Prencipe, & Capitano de Galli Senoni, pose la Città di Roma? già non fu chi pensasse d'altra difesa, che di saluare se stesso, & gli haueri suoi migliori nel Campidoglio: le case, & le mure furono abbandonate, & fino lasciate a' nemici aperte le porte da' soldati Romani, che rifuggiuano nella Città à saluarsi: & seil buon genio di quella Republica, che era preseruata à cose maggiori, non havesse mandato un Curio Camillo à soccorrerla, la nascente grandelza de Romani,

Romani, fino all'hora si rimaneua estinta; ma, che si dirà delle cose succedute dapoi ne' tempi, che più fioriua la loro virtù? Dopò la rotta hauuta da Annibale à Canne, non ne perderono i Romani il possesso di tutta Italia? ribellandosi in ogni parte le Città de' gli amici, & confederati loro? & essi medesimi abbandonado ogni speranta di difenderle? ma qual fusse la fuga, quale lo spa uento de' vinti, lo dimostrano i partiti, che ne presero i soldati; poiche alcuni stando anchora dentro de' proprij alloggiamenti, si diedero prigioni, in potestà de' vincitori; & altri si ritirarono al mare, con animo se hauessero potuto vsar' il beneficio della nauigatione, di ricorrere ad alcun' altro Re, et procacciarsi nuoua Patria: ma quan ta disperatione, giunto l'auiso di questo caso auuerso nella Città di Roma, occupasse l'animo di tutti i Cittadini, quanta confusione fusse in tutti gli ordini, si può conoscere da ciò, che ne racconta Liuio, che pur si tolse, non pure à scriuere l'Historia di quella Republica, ma à celebrare il nome, & ilmerito de' suoi Cittadini, con perpetua laude: 5' fu certa opinione (per quanto è pas-Sato à noi,) che da così grande spauento, fussero all'hora affaliti gli animi di quegli huomini valorosi, non auezzi à conoscere ciò, che fusse timo-

re; che, se Annibale hauesse così saputo vsare la vittoria, come seppe vincere, latanta, & continuata fortuna di Roma, rimaneua per questo caso auuerso, non pur'interrotta, ma oppressa. Ma questi istessi Cartaginesi, che haueano fatto così lungo, & valoroso contrasto con la Republica di Roma sua emula di gloria, hauendo hauuto à pronare di questi colpi grani di contraria sorte, smarrirono la prima generosità, & silasciarono condurre all'estremo della disperatione; poiche dopòla rotta, riceuuta da' Romani sul Mare, si disposero à ceder loro l'Isole di Sicilia, & di Sardegna, & di farsi perpetui tributarij del Senato, & Popolo Romano: & dapoi vinti in battaglia da Scipione in Africa, precipitarono nella vltima ruina. Ma perche vò io tanti eßempi raccordando? non deuono questi bastare assai à dimostrare, che le cose grandi, & inaspettate co'l subito spauento atterriscono gli animi de gli huomini ancho più forti, & più sauj; & che perduti gli esserciti, istrumenti, con i quali si reservano gli Statine' trauagli della guerra, conuengono cessare i buoni consigli, nè sono questi bastanti al tener lontani gli altri maggiori pericoli, che sogliono seguitare i casi auuer si delle battaglie. Onde dalle ragioni considerate, dalle cose fatte da gli altri

in simili accidenti, douerà restare ogni uno ben chiaro, che lo infortunio prouato dalla Republica V enetiana, per la giornata male combattuta à Geradada, non deue diminuire punto all'altre sue laudi; si come le cose, che seguirono dapoi, per le quali con singolar costanza, es generosità, ella ricuperò lo Stato perduto, la rendono per universal consenso di tutti, meritissima di molta,

vera gloria.



Se i Prencipi Italiani prendessero vtile partito con l'assalire l'essercito di Carlo Ottauo Rè di Francia, quan do egli dopo l'acquisto del Regno di Napoli si asfrettaua per passare i Monti.

## DISCORSO QVARTO.

R A quelle cose, delle quali resta all'Italia molto acerba la memoria; acerbissima, es può dirsi anchora recente è quella della passata di Carlo Ottano Rè di Francia all'ac-

quisto del Regno di Napoli; poiche dall'hora in poi si sono sempre mantenute le nationi Oltramon tane in Italia con Imperio; & la grande Z, a del nome Italiano, che cominciaua in quella età à risorgere con speran Za di maggior gloria, ritro-uando si tutti gli Stati d'Italia sotto alla Signo-ria de' mede simi nostri Prencipi Italiani, per que-sta nuoua percosa ritornò in modo à declinare, che più non ha potuto riporsi nella sua pristina maestà, ma ciò, che grandemente affligge gli animi, ne' quali anchora si troua alcun generoso pen-siero, è il considerare, che per colpa de' suoi mede-simi

simi incontrasse questo nobilissimo paese in tali sciaqure, & che i Prencipi Italiani, quando per sodisfare a' loro disordinati appetiti, Es' alle immod rate ambitioni, chiamessero le nationi Straniere a' danni d'Italia, quando poco stimando i più veri, & maggiori pericoli ociosamente tolerassero di veder lacerata da diuerse nationi esterne questa commune Patria. Passarono l'armi France se nel tempo, che su detto, in Italia, dalle quali, già per lunga età, erasi riposata sicura, tirate da Lodouico Sforza, & sopportate da gli altri Italiani: ma tutti insieme poco appresso si auuidero del loro mal preso consiglio, mouendoli il pericolo più vicino, per la felicità, & grande -La de' Francesi, il quale, come più lontano poteua essere preueduto, così non riccueua già più così facile, & sicuro rimedio. Conuennero dunque dapoi insieme in vna confederatione per la sa'ute d'Italia, & per farsimontra à disegni del Rè Carlo; talche volendo egli dopò acquistato il Regno di Napoli ritornarsi in Francia, seguendo il camino, che hauea prima fatto nel conduruisi con giusto corpo di effercito; ma però effendo diminuto molto de' soldati, come egli peruenne alle riue del Taro, se gli oppose l'essercito de' Prencipi confederati, per impedirgli il passo, & combat-Nnn terlo;

terlo; peroche erano poco auanti conuenuti insieme in confederatione à questo effetto il Pontesice, il Rè de' Romani, li Rè di Spagna, la Republicadi Venetia, & il Ducadi Milano; essendone primi auttori i Venetiani; per li quali Pren cipi tutti erano nella Città di Venetia conuenuti suoi espressi Ambasciatori, & era stataiui conchiusa, & publicata la lega. Fu tale deliberatione à quei tempi generalmente celebrata, come molto generosa, & degna della virtu, & del nome Italiano; ma però, nè all'hora mancò chi vi desiderasse maggiore temperamento, ne hora sarà fuori di ragione, per traggerne dalla diligente essaminatione delle cose fatte, alcun più sicuro ammaestramento, per quelli, che hanno à venire, lo andare questo fatto essaminando per conoscere, se veramente esso sia statotale, che meriti d'essere laudato, & imitato, ò pure se possain esso alcuna cosa desideraruisi: perche appare accompa gnato da quella prudenza, senza la quale niuna nostra operatione, benche per alcun accidente sortisse buon fine, merita d'esser commendata, ò seguita da gli huominisauy. L'hauere contra Francesi prese l'armi per fargli vscire d'Italia, senza dubbio fu consiglio, tanto più laudabile à Prencipi Italiani, quanto era maggiore il biasi-

mo, che veniua loro dato d'hauergli, altri chiamati, & altri sopportati con vergogna, & danno commune: ma, come queste armi adoperare s'hauessero contra di loro, & se ben fatto fuse quan do effi già se ne andauano, volere impedirgli, chiu dendo loro il passo, & mettendo quelli, & se medesimi anchora in necessità di venire alla battaglia, è cosa, che ha qualche dissicoltà, & che riceue considerationi diuerse. E antico, & approbato prouerbio, Che al nemico; che fugge deb ba farsi il ponte d'oro; & questo è fondato sopra salderagioni: conciosiacosache, non si può combattere senza molto rischio, & incerte? La del suc cesso della battaglia, per quella tanta parte, che ne hanno diuersi accidenti, & casi improvisi, & inopinati, che vengono ad escluder' in molte cose l'vso della prudenza: però se il venire alla battaglia deue essere stimato buono consiglio, fabisogno, che lo stato delle cose sia tale, che chi non portato d'alcuna necessità, si elegge di venire alla giornata, vi si conduca con maggiore speranza del vincerla, che con dubbio di perderla, & che parimente maggiore sia il beneficio, che con-Seguir se ne possa dalla vittoria, che il danno, che soprastia dalla perdita d'essa: Con taliregole dunque misurando questa operatione, si potrà Nnn

conoscere, quale giudicio si habbia di lei à farne. Necessità del combattere non apparina all'hora alcuna, se si considera lo stato delle cose auanti l'aunicinarsi de gli esserciti: però, che'l Rè di Francia riconduceua quelle genti, oltre i Monti alle proprie case, senta fare ad alcuno danno, ò ingiuria; talche il farsi innanti per attrauersargli il paso, & combatterlo nacque da elettione, & terminato consiglio de' Prencipi contra di lui confederati; ma quale esser douesse il sine della battaglia, & come le cose in essa rimanessero bilanciate, poteuasi da molti particolari, anco innazi il fatto conoscere. Conduceua il Revon' essercito de' soldati Francesi, & Suizzeri; quelli eccellenti nella militia equestre, essercitata dalla nobiltà, & questi ottimamente disciplinati ne gl'essercity di fanti à piedi; si che à gli vni, & à gli altri era d'assai, per confessione d'ogn'vno inferiore la militia Italiana, la quale perduti affatto gli antichi ottimi instituti, già per lungo corso d'anni mancaua di vera disciplina, & dalle nationi esterne era stata spogliata della antica sua gloria militare; ma ciò che in questa occasione grandemente importaua, crano ne' medesimi soldati, ch'haueano à fare proua di se steffi, & della lor virtu, molto dinerse impressio-

ni; i Francesi alteri, per la facilità ritrouata nella impresa di Napoli, ogni cosa prometteuansi di se stessi, niente stimauano i nemici, poiche pareua, ch'il loro nome solo ponesse tanto terrore nell'animo di tutti gli Italiani, che ne Prencipi, ne soldati fussero stati arditi d'opporsi loro, hauendo trouato da per tutto il passo libero, & sicuro: all'incontro gli Italiani, dianti auetzi alle guerre, che si faceuano in Italia, con poco valore, & con pocadisciplina, & quasi senta spargimento di sangue, ad vso più tosto di spettacolo fatto per giuoco, che di vera contesa di guerra; conueniuano temere l'inusitato incontro de' Francesi, & oltre il loro valore stimare la loro grande prosperità, la quale hauea loro aperta strada si facile à tanto, & così nobile acquisto. Fauoriua ancora la parte del Rèla presentia di lui stesso, & il pericolo, in cui era posta la sua salute; da che veniuano i soldati dell'essercito Francese à prendere non poco d'ardire, & di vigore, commouendo alcuni la naturale loro denotione verso il suo Rè, altri la speranza del premio, & altri il timore del castigo; ma sopra il tutto la diuersità della causa veniua ad essere di grandissimo momento; poiche a' Francesi non rimaneua alcun'altra speranta di salute, che quella,

quella, ch'era riposta nell'armi, ritrouandosi essi in paese nemico, & la strada per ritornarsene à casa molto difficile, per l'asprezza de Monti, etiandio senza alcun impedimento, o contrasto de nemici; la quale necessità non era la medesima dal canto dell'essercito de' collegati, il quale ritrouandosi nella propriacasa, sapeua di douere in ogni Città hauere alla loro fuga sicuro ricetto: oltre ciò altro affetto non eccitaua gl'Italiani al combattere, che certo, ò desiderio d'honore, o pur appetito di vendetta, & questi stessi ancora erano di maggior for la ne Prencipi, ò ne' Capitani, che ne' soldati; le quali cose ben considerate, per quelli effetti, che sogliono ordinariamente procedere da similicazioni, poteuano portare più di dubbio, che di speranza, venendosi alla giornata, di douer riportarne vittoria, ò almeno poteuano far conoscere, che le cose per li considerati rispetti rimanessero in modo bilanciate, & dubbiose, che oue non concorreua alcuna necessità, non mettesse conto di seguire un partito pieno di tanto pericolo. Hora e da considerare l'viile, & il commodo; & parimenteil danno, & l'incommodo, che siguir ne potesse da'il prospero, ò dall'aunerso successo della battaglia; poiche questo in ogni stato di cose *sempre* 

sempre dubbio, & incerto, dubbiosissimo, & incertissimo rimaneua, per le cagioni dianzi considerate: dicasi prima, che la causa, che all'hora principalmente si trattaua, era di cacciare l'essercito Francese d'Italia, per ritornare gli Aragonesi ne'l loro Regno, donde erano stati dal Rè Carlo cacciati. A questa intentione pare, che con altri migliori, & più sicuri modi hauessero potuto condursi i Prencipi confederati; conciosiacosache, quale disturbo poteano essi riceuere all'impresa, che ne'l medesimo Regno di Napoli erano per tentare contra i Francesi, da quell'essercito, il quale affrettauasi di passare i monti, & haueua da se stesso à rimanere disciolto? ma quando anco fussero state quelle genti rotte, & dissipate, rimaneua perciò il Regno di Napoli esposto alla discrettione de gli Italiani vincitori? certo no, poiche vi hauea il Rè lasciato groffi presidij de' suoi migliori soldati, per guardarlo: ma non poteua la vittoria essere così larga, Es fauoreuole, per la parte de gli Italiani, che non ne venissero à sentire alcun danno, & perdita delle loro genti: onde hauendo animo di tentare le cose di Napoli, tornaua loro di maggiore seruitio il volgersi con tutte le forze intere à quella impresa, che porsi à far giornatà contra quelle genti, che

che già niente opponeuansi al loro disegno, per douer poi, quando ancho le haueßero vinte, condur quello escreito diminuito per la battaglia, & stanco per il camino, all'impresa principale del Regno di Napoli, oue sarebbono le cose tentate da Ferdinando successe più facili, s'egli entrato susse nel Regno con forze maggiori, & come fu riceuuto volontieri dalla Città di Napoli, oue prima con le poche genti che hauea, puote accostarsi, così si sarebbono l'altre Città anchora volontieri ribellate da Francesi, & poste sotto alla vbbidien La di Ferdinando, se haue sero veduto lui con for Le bastanti à difendersi, Es à sostenere la loro ribellione: ma quando pur haueßero voluto i collegati più assicurarsi de' Francesi, perche non potesero le cose, che si haueano à tentare con tra di loro nel Regno di Napoli, essere impedite, ò diuertite, non era più vtile, & sicuro consiglio l'andare con lo esercito della lega à ritrouare Monsignor di Orliens, il quale haueanel medesimo tempo occupata la Città di Nouara, per cacciare di Italia lui con quelle genti, con lequa li vi si era fermato, che seguitare quelli, che già da se stessi seguinano il consiglio più desiderato dalla lega, cioè di ripassare i monti; an Lipiù oltre si può dire, che se i Francesi non fussero stati messe

messi in necessità, per vedere in pericolo la salute del loro Rè, & di quello essercito, seguitato da gli Italiani per opprimerlo, non haurebbono all'hera forse mandate altre sue gentiin Italia, & sarebbe à Mosignor di Orliens stata leuata l'occasione del l'occupare Nouara, il che ritorno poi à grandissimo pregiudicio de collegati, & particolarmente della impresa di Napoli : conciosiacosache parte di quelle for Le, che erano state già promesse, & destinate in aiuto del Rè Ferdinando, per la ricuperatione del Regno, si volsero alla ricuperatione di Nouara per desiderio della quale finalmente Lodouico Sfor La si alieno del tutto dalla lega: onde pare, che si comprendi, che anti da certo appetito di vendetta, ò di vanagloria, che da regolato discorso per quel vero fine, che s'erano quei Prencipi nella loro confederatione proposto, fusse dettato un tale consiglio del combattere con l'essercito Francese. Ma considerisi appresso più particolarmente quale viile, quale commodo ne potessero i collegati conseguire, quando ancho ne fussero in quella battaglia riusciti vincitori. Il più felice successo, che sortire si potesse da tante fatiche, & da tanto pericolo, niente altro poteua essere, che la rotta di quelle genti, ma già con queste non haueuasi più à fare la guerra in ftalia; & alle cose d'oltre i mon-

000

ti non haueano all'hora da pensare gli Italiani: eraforse considerabile la persona del Rè, che si trouaua nell'essercito, quando fusse capitato in potere de' collegati: ma, & la vita di lui in quella mischiarimaneua esposta à grandissimo pericolo, & la fuga poteua in varij modi dalla prigionia saluarlo; & quando pure ogni cosa fusse secondo il desiderio de' collegati, riuscita, che altro era à gli Ita'iani tenere un tanto prigione, che tirare in Italia una innondatione di gente straniera, che gli hauesse posti in maggiori trauagli, & pericoli? non hauerebbe quella bellicosa natione, & à quei tempi al suo Repiù, che ogni altra deuotissima, tolerata tanta indignità, & tanta ingiuria, senza vendicarla con le proprie armi, & con l'eccitare altre delle nationi Oltramontane, poco amiche del la gloria d'Italia, & massime nelle cose militari. Vedasene di ciò l'essempio per quello, che ne segui nell'età seguente, che la prigionia del Re Francesco, tutto, che egli fusse peruenuto in potere d'un Prencipe cosi grande, come era Carlo Quinto, al quale in niun modo poteua niuno de' Prencipi col legati, ne la lega stessa pareggiarsi, all'ultimo però non g'i partori altro, che più lunghe, & più graui guerre, che non prima terminarono, che co'l conuenire cedere i vincitori molte cosc al vinto.

Ma all'incontro considerisi, se lo essercito della lega fusse rimasorotto, & disfatto, qualeruina poteua cadere adosso l'Italia, ritrouandosi i nemici nello stato di Milano, oue sono tante, & si Nobili Città, per la difesa delle quali, no erano altre forze apparecchiate, che quelle, che s'arrischiauano in quella battaglia, & il rifare vno essercito, che potesse sistenere l'impeto de' nemici, così potenti, & vittoriosi, era cosa lunga, anzi forse impossibile, non che difficile: & se prima il nome solo de' Francesi, & la riputatione delle sue armi, bauea loro aperta la strada facile à tanta vittoria, & all'acquifto di così nobile Regno, quale male non poteuasi con ragion temere, quando con vna sconfitta di quello essercito, fussero rimase ab battute le forze, non come prima de' soli Re Aragonesi, ma di tutta Italia, & delle straniere anchora quelle, che poteuano essere pronte, per prestare alcun soccorso, ritrouandosi nel medesimo essercito le genti, che il Rè di Spagna haueua in Italia? talche non era alcuno Stato, che potesse promettersi in un tale accidente molta sicurtà. Intale conditione dunque di cose, chi laudar potràil consiglio de confederati di hauer voluto fa re con Francesi la giornata? Mad'altra parte non mancano altre ragioni, per saluare in questo 000

fatto ancho l'honore, & la laude di prudenza, Es di maturità, oltre quella di un nobile ardire, che in alcun modo leuare non si può à gli ftaliani. E' molto verisimile cosa, che à quei tempi la tanta grandelza, & prosperità di Carlo Rè di Fran cia, cominciasse à farsi, non pur à tutti i Prencipi Italiani grandemente odiosa, & sospetta, ma poco grata al Re di Spagna: talche, & chi l'hauea in Italia chiamato, già era del suo precipitoso consiglio pentito, et chi non se gli era opposto, incolpana se ste so della sua irre solutione, & tardità: onde erano tutti insieme conucnuti à fine d'ab bassare la tanta potenta di quel Re, & quasi porre freno alla sua prosperità, & a' pensieri di cose maggiori. Se dunque al Re, & all'e sercito Francese, dopò acquistata una così segnalata vittoria contanta facilità, fuße stato permesso il ritornarsene saluo, intiero, & trionfante nel suo Regno, non era con ragione da temere, che non contenti i Francesi dello acquisto de'l Regno di Napoli, fußiro l'anno seguente per passare i Monti con for le tanto maggiori, quanto, che alle imprese stimate facili, & nelle quali si scuopre buona speranta di preda, tutti facilmente concorrono? E à qua'e pericolo sarebbonorimasi esposti, il Ducato di Milano, & la Toscana? alli quali Stati

Stati particolarmente vedeasi, che haueuano i Francesi volto l'animo, nè però hauerebbono perdonato à gli altri, pur che lors offerta si fuse opportunità di farui alcun progresso: & se gl'Italiani haue Bero mostrato di diffidare tanto di poter superare quei soldati, che si può dire, che erano le reliquie dell'e sercito, che prima hauea passato i Monti, essendo buona parte rimasta ne' presidij del Regno di Napoli, et per altri uarij ac cidenti dissipata, quale speraza rimanea di potere opporsi alle forze intiere, et molto maggiori, lequali fußero il seguente anno ritornate di quà da' Moti à nuoue imprese, con il fausto, et con la riputatione delle cose, non pur facilmente, ma SenZa gli ordinarij pericoli della guerra, dianzi tentate in Italia? Nè era irragioneuole la speran La concetta della vittoria, hauendo i collegati uno essercito per numero di soldati molto superiore à quello di nemici, commandato da esperti, & valorosi Capitani, fornito di caualleria grossa, & leggiera, atta, & ben disposta à tutte le fattioni, et hauendosi à combattere con gente oppressadal timore, & si può dire, che già da se stessa hauea quasi presa la fuga, et con quello auant aggio, che per ordinario sogliono hautre gli asalitori: considerauasi, non hauere l'i Bercito Francele dise dimostrato alcun valore, per il quale douesse essere, ne ad esso aggiunto, ne leuaso à gli altri lo ardire, poiche non solo non haueano i soldati Francesi haunta altra occasione di combattere, ma ne pur veduta la faccia del nemico; douere tanto più questo incontro spauentare i nemici, quanto, che sarebbe loro inaspettato, essendo soliti di ritrouare da per tutto il passo aperto, senza hauere à farselo con virtu d'armi. Nè era similmente poco l'viile promesso di quella vittoria, che siriportasse d'un'essercito già vittorioso, & d'una bellicosissima natione, & ne'l quale era la persona istessa d'un tanto Rè: onde per tale caso conueniuano anti cadere, che innaltarsi gli animi de Francesi; ben più tosto poteuasi credere, che fus-\* sero per solleuarsi maggiormente i nemici di quella Corona, & Massimiliano Imperatore, & Henrico, Re di Inghilterra, & che Ferdinando Re di Spagna fusse per confermar si tanto più nella confideratione con gl'Italiani. Ma quelli Francesi, che rimasi erano alla disesa del Regno di Napoli, con quale animo, con quale speranta di soccorso si sarebbono sostentati, & disessi? & la Città di Nouara, la quale tutto che fusse spaleggiata dalle genti del Rè, che per tale rispetto appunto mantenne insieme l'essercito gran pezzo dopò

dopò il fatto della battaglia, fu da' collegati ridotta à tanto pericolo, che ne fu il Rè costretto di cederla allo Sfor Laper accordo; non si sarebbe ella subito, & con la solariputatione della vittoria acquistata? ne sar bbe rimasa questa per occasione, come fu dapoi di dispareri, & di divisione tra imedesimi collegati, & che tolse quel maggior frutto, che si speraua di traggere da quella confede ratione. Que ste sono quelle cose le quali si può credere, che passassero per i pensieri di quei Prencipi, & gli moueßero à fargli risoluere di seguitare l'essercito Francese, & di venire con esso alla battaglia. Maciò, che in tale diuersità di ragioni, si può dire più conforme a'l vero, è, che la battaglia non nacque a solutamente da deliberatione, et rifo luto consiglio di così fare, ma fu portata, parte da necessità per essersi gli esserciti dell'una, & dell'altra parte rid tti già molto vicini, & parte da risolutione presa sopra il fatto da medesimi Capitani. Ma la più vera intentione de' Prencipi collegati, era il porre il Re di Francia in necessità, vedendo contra di lui farsi tanto apparecchio di guerra, di douer tanto più accelerare la sua partita, & per poter passare sicuro, porlo in necessità di leuare tanto maggiore numero delle sue genti dal Regno di Napoli; il quale però rima-

so sfornito di sufficiente presidio, per diffenderlo, hauesse poi facilmente à cadere in potestà de gli Aragonesi, per li quali apparecchianasi da medesimi collegati l'armata di Mare, per assalir lo. Nè stimauasi per l'essempio delle cose passate, che gli Stati d'Italia fusero sicuri dalla insolen-La dell'armi Francese, quando i Prencipi Italiani, o non s'hauessero armati, o hauessero le loro for le tenute in parti più lontane dal camino, che era per tenere il Re nel suo ritorno in Francia, poi che passando innanzi alla impresa del Regno di Napoli, tutto che hauesse maggiore necessità d'affrettarsi, & maggior bisogno di farsi amici, più con la gratia, che con la for La; hauea però fatte nouità importanti nella Toscana con graue risen timento di Fiorentini: & chi hauerebbe assicurato, che l'istesso non fusse per fare nel suo ritorno in ogni altro Stato, oue non trouando impedimento si fusse offerta opportunità di satisfare alle sue voglie, ò procacciarsi alcun viile, ò commodo? A questi pericoli, cercando i collegati di riparare, & di schifare prima i nuoui incommodi, & mag giori danni, che cercar di ristorare i danni passati, presero per più sicuro, come pareua anco più necessario partito di fare, che il suo essercito seguitasse quello del Rè per tenerlo in continua gelosia,

& sospetto, & porgli impedimento à qualunque cosa, che tentar volesse, sperando anco, come ne furono molto vicini, che questa fusse via, per far diuenire il Re, con maggior loro auantaggio ad alcun' accordo, il quale fu anco più volte trattato, & fin quando erano i campi già molto vicini, & con grande speranza di buona conclusione. Mai Capitani della lega eccitati dall'occasione, per la vicinanta de gli esserciti, dal desiderio della gloria, dalla speranza della vittoria, ò forse anco, come suole auuenire, quando gli esserciti nemici son giunti à passi così stretti, violentati da alcuna necessità, appicchiarono la battaglia con le genti Francese. Doueua all'horanel campo della lega nelle consulte de' Capitani andar in consideratione, che maggiore era la speranta de'l vincere, che il timore del perdere quella giornata, come anco fu in parte comprobato dall'effetto, essendo stata communissima opinione, che se dalli Caualli leggieri non veniua, con andar troppo per tempo à depredare il campo nimico, posto tra suoi medesimi grandissimo disordine, sarebbesi per loro dichiarita vna compita, & molto chiara, & gloriosa vittoria; ma quando anco fusse il ·fatto diversamente successo, conoscenano tale essere lo stato delle cose, che la vittoria dal canto del

Ppp

Renon potesse riuscir tale, che si potesse perciòtemerne quei sommi mali, che sono stati per un tale caso considerati, non hauendo il Re forze così grandi, che appena intere, non che debilitate afsai per il conflitto, potessero riuscir molto formidabili. Ma da tali successi potrassi prendere per ammaestramento di non porsi à tentare quelle cose, nelle quali il consiglio sia incerto, & l'vtile, che possa seguirne molto dubbioso, ne lasciarsi condurre à tale stato, che la necessit à del prendere altro partito tolga il beneficio dell'elettione; ne sarà per li Prencipi men vtile precetto, che si conuenga hauere vna somma cura, & auuerten La nell'elettione de' Capitani; che hanno à preporre à grandi imprese, conciosiacosache, se questi non saranno di natura, & costumi conformi a' pensieri, & alle intentioni del Prencipe, indarno, se gli daranno gli ordini, & le commissioni, perche sopra il fatto stesso si conuiene bene spesso pren dere consiglio, oue la naturale inclinatione preuale anco ad ogni seuero commandamento; il che particolarmente hebbe à prouare la Republica di V enetia, & in questa giornata nella persona del Marchese di Mantoua, & alquanti anni dopò con maggiore pericolo, & danno nel fatto d'arme della Giaradada in quella di Bortolamio d' Aluiano:

uiano; nell'vno, & nell'altro de' quali preualse l'ardor naturale, & certo loro troppo vehemente desiderio di gloria alli prudenti, & temperati consigli del Senato.

> Se le forze delle leghe siano ben'atte al sar grandi imprese.

## DISCORSO QVINTO.

R A le cose, che cadono ne ragionamenti, & discorsi de gli huomini quando si tratta de fatti grandi di stato, & di imprese di guerra, vna, & principalissima è quella delle

leghe, ò confederationi, per le quali s'vniscono insieme diversi potentati per alcun loro disegno, ò impresa, ò per propria sicurtà, ò per abbatter la potenza d'altri: Es la debolezza de Potentati, ne quali è mancata l'antica virtù, Es disciplina militare, ha data occasione, che in queste vltime età di tali vnioni si leggono più essempi, che non ne hanno dati gli antichi; talche, quando à questi tempi si ragiona d'impresa notabile, come anco è auvenuto ne tempi passati più vicini à noi, Ppp 2 si ri-

siricorre subito à leghe; per forze, & per virtu de' quali stimasi communemente, che conseguir si possano quelli fini maggiori, che dalla propria potenza, & virtu d'alcuno Stato non si possa promettere; & principalmente per frenare, & abbattere quelle armi, che con maggiore pericolo, & danno soprastanno alla Christianità tutta. Quelli, che parlano à fauore di queste leghe, & che aggrandiscono queste speranze vsano queste, ò simili ragioni; prima per quello, che la ragione ordinaria, & la natura stessa mostra, G insegna; essere pur in tutte le cose vero, che moltiplicandosi la forza, & virtu de motori, si fail moto maggiore, & più potente; & quella perfettione, & potenza, che nelle cose humane viene ad'un solo negata, tra li molti più facilmente ritrouarsi. Non è quasi alcuno così debole, & così priuo di tutte le doti della natura, ò della fortuna, che non possa aggiungendo quel poco, che ha à quel molto, che vn'altro possiede, essergli in alcuna operatione d'aiuto. Vedesi anco per questo istesso rispetto, che nell'humane attioni; & ap. punto nelle più capaci di qualche nobiltà, le più composte sono le più persette; l'armonia più eccellente è formata di diuersi tuoni di voce ; li gouerni più perfetti delli Stati (chi risquarda à ciò, che puo

può ridursi all'esser vero, & che non stia sopra l'Idea sola delle cose) sono quelli, che delli tre migliori composti abbracciano le perfettioni di tutti; così in molte altre cose non è dissicile l'andare l'istesso osseruando; & Aristotile, volendo mostrare la perfettione, che nasce in ciascuna cosa da questo concorso, & vnione di molti, diede l'essempionoto à quei tempi delle commessationi publiche, nelle quali concorrendo molti al portare ciascuno, qualche cosa, riusciuano più nobili, Es più laute, che quelle fatte da vn solo, benche ricchissimo Cittadino. Raccogliamo dunque, che quelle forze similmente, nelle quali per alcun nobile, et importante fatto concorreranno diuer si Potentati, prestando ciascuno il suo aiuto, & consiglio, saranno più atte al fare ogni grande impresa, che quelle d'un solo, benche gran dissimo Prencipe. Nella guerra dinersi sono gli offici, & dinersi gli essercity, nelli quali veggiamo vna sola natione non hauere l'istessa dispositione, o per la diuersa influsione del Cielo, ò per la consuetudine, che acquista for La quasi pari alla natura; così nell'istesso mestiero della guerra, dinersi popoli riescono atti ad operationi, & fatti diuersi; nelle giornate campali si sono sopra gli altri auanZati, & ne hanno acquistato illustre fama li Thedeschi, & gli

gli Sui Zeri: per dar gli assalti, et espugnare Città, furno sempre stimati assai gli Italiani; & gli Spagnuoli per la toleran la nelle fatiche, & disagi, et per la destra dispositione nelle fattioni militari, sono riputati migliori de gli altri per difendere vna forteZza. Altri sono poi più accommodati alla militia equestre, che alla terrestre, come per lungo corso d'anni è auuenuto de Francesi; alcuni altri riescono nelle cose del Mare, & nella disciplina marinaresca come V enetiani, Genouesi, Portoghesi; & altri ad altri particolari essercity hanno hauuto particolare inclinatione, & dispositione; talche quelli, che ponno valersi di molte genti, & di varie forze, come ponno fare le leghe (se sono massime fatte tra Prencipi grandi) ponno disegnare cose grandi, perche haueranno for Le da offendere, & da difendere, da terra, & da Mare; & numero, & dispositione de' soldati per apprendere, & fornire qualunque impresa. Ma oltre à ciò al douere sostenere lungamente una guerra, di molte cose fa bisogno; armi; monitioni, vettouaglie, denari, & altre, lequali, ò non può un Stato solo somministrare tutte, ò almeno non lo può fare per molto tempo, ò non senza graue incomodo; ma oue molti concorrano, & ogni vno presti quelle cose, delle quali più abbonda,

bonda, s'assicura, che per mancamento d'alcuna, & per le difficoltà, che perciò ne nascono, non possa esser impedita, ò ritardata l'impresa; oltre ciò nell'imprese grandi auuiene, che come non così presto si ponno condurre à fine, così restino à maggiorpericolo di buon euento soggette, quando conuengono dipendere da un solo Capitano, dopò la perdita del quale non vi sia da sustituire persona d'uguale auttorità, ualore, et esperien La; perche pochi sono quelli, che siano insieme atti alle grandi fatiche, & à gran maneggi; siche è gran ventura d'uno Stato, quado sortisce anco in più d'una età vn Prencipe molto generoso,& bellicoso,& è gran ventura d'un Prencipe, quando non voglia egli stesso trattar l'armi, l'hauere fra li suoi vn soggetto di quelle conditioni, che si conuengono à chi habbi da comandare advn essercito in fatti di guerra importanti, & difficili; per il qual rispetto s'è veduto spesso imprese grandi ben incaminate esser facilmente precipitate in molti disordini, & ruine: la morte d' Alessandro Magno senz a lassar heredi legitimi, per età ben atti à reggere al peso di tanto Imperio, & di tante facende, impedì a' Macedoni, & a' Greci, de' quali era formato il suo essercito valorosissimo, & inuitto, il proseguire il corso di tante prosperità, Es' di domare l'Occi-

l'Occidente, come fatto hauea dell'Oriente, & come Alessandro viuendo s'haueua nell'animo proposto di fare. La principale ruina de' Cartaginesi nacque da mancamento de' Capitani, perche hauendo in un solo Annibale collocate le loro speran Le couennero per difendersi da Scipione in Africa, richiamarlo d'Italia; & essendo già stanca, & rotta la fortuna di lui, come quegli ne rimase superato, non seppero à chi ricorrere, che potesse sostenere la loro cadente Republica. Manelle leghe non si corre l'istesso rischio, potendosi porre in opera i Capitani più eccellenti, che si trouino in ciascuno de gli Stati de' Prencipi collegati; et potendo seruire i Prencipi stessi à maggiori bisogni, in modo che perduto l'uno, può esserne rimesso vn'altro di gran concetto, & di pari eccellenza, & virtu; hauendo per l'ordinario quasi ciascun Stato in ciascuna suaetà alcun huomo più eminente sopra gli altri, à chi si suole ne' maggiori bisogni ricorrere; onde vna legha, se la formiamo quasi fosse un corpo humano bene composto, hauendo in se vnite le for Le di molti Domini, potrà rassomigliarsi ad un Briareo, per mostrar la sua somma forte Za, perche, come quegli hauer à cento brazzi, da potergli adoperare à suo seruitio in' diuerse operationi; così à questa prestano molti ministe-

ministerio, & la rendono più forte, & più atti ad ogni operatione: oltre ciò, quando si ha da fare con un Prencipe molto potente, come auuiene appunto nelle grandi imprese fà mestiero, volendo abbattere le sue forze, procurare principalmente, di tenerle diuise, et in diuerse parti impiegate, perche diuentino minori, et meno atte al resistere; ma questo, come male può far vn Prencipe solo, ancor che grande, conuenendo, chivuol cacciar vn'altro di casa, essere molto più potente di lui, così si facio più facile, et più riuscibile, quando, molti insieme sono collegati, & confederati; & ciò, non solamente, perche le forze de' molti riescono, come s'è detto maggiori, & se ne ponno formare più esserciti, & di tutte le cose opportune abondanti, ma anchora per la commodità, che prestano diuersi Stati da potere ad uno stesso tepo da diuerse parti assalire il paese nemico, contra il quale haueranno molti congiurato. Però, quando si ha voluto fare imprese grandi, & difficili, & per lasciar hora le cose più antiche, dirò contro gli infideli, Saraceni, & Turchi, che sono due nationi, che hanno largamente, & congran nome, & con gran forze in questi vltimi tempi dominato, è stato bisogno di ricorrere à leghe, à cruciate, et à queste vnioni de Prencipi Christiani, co'l

299

co'l mezzo delle quali si sono satte cose notabilissime contra questi barbari feroci. Ne' tempi di Papa V rbano Secondo, quanti Prencipi, quanti popoli concorsero insieme alla ricuperatione di terra Santa, della quale essendo Capitano Generale Gofredo Boglioni, si posero insieme circacin quanta mila combattenti, onde ne riportarno quel le tante, & così chi are vittorie, che saranno sem pre per tutti i secoli famose, come sono degne di eterna gloria, hauendo questa santa vnione conquistato, oltre cento Città nell'Asia, che erano occupate da Saracini. Et à tempo di Balduino Terlo Rè di Gierusalemme, Corado Imperatore, & Lodouico Rè de Francia uniti insieme con altri Prencipi minori, contra gli stessi Saracini andarono essi medesimi in persona alla impresa, non fecero notabilissime pruoue?benche ingannati,& traditi da alcuni Signori della Asia, non potessero poi continuare l'impresa con li primi prosperi successi : & questa vitima età non ha veduta vna delle più segnalate, anti forse la più Illustre vittoria Nauale di quante altre ne resta per tutte l'etàmemoria? che tale veramente fu quella della giornata de' Cur Zolari, riportata dalla le-, ghade' Prencipi (bristiani contra Turchi. Ma per continuare nelle prime considerationi aggiungramo

giamo alcuna altra cosa anchora. Sogliono molte volte rimanere imperfette l'imprese maggiori, benche co felici auuenimenti nel principio tentate, quando dependono dalle forze d'un solo Prencipe, perche gli altri Potentati suoi vicini, ouero inuidiando la gloria di lui, è temendo maggiormente la potenza per le sue prosperità, gli muouono contra l'armi, perche diuertendo le sue forze. et i pensieri alla discsa delle cose proprie, conuenga abbandonare le speranze de nuoui acquisti; si che venga à mantenersi più dritta la bilancia tra la sua conditione, & quella d'altri, & à leuarsi queste gelosie di Stati sopratutte l'altre cose gran di, & pericolose, di che ne appariscono quasi infiniti essempi: ma quando con for Le communi di molti Potentati s'imprende un fatto grande di guerra; percioche le leghe si fanno per lo più con altri Prencipi, & popoli vicini, ò con quelli, che habbino communi interessi; cessa questo sospetto, & impedimento: conciosiacosache quella amicitia, & confederatione, non pur' assicura quegli Stati, con i quali è contratta la confederatione, si che l'uno non temi dell'altro; ma à ciascuno di essi apporta sicurtà dall'ingiurie di chiunque cer casse di trauagliare le cost de confederati; perche essendo per virtu della loro conuentione l'uno Sta-

299 2 to

to appoggiato all'altro, così gagliardamente si regge, che come non può altri sperare d'ortarlo, così si astiene di trauagliarlo, conoscendo, che con l'offendere un solo de' tali Stati, venirebbe à tirarsi adosso le forze de molti, & adaffrettare à se stesso alcuna ruina: ogn' uno dunque di quei Pren cipi, lo stato del quale, & la stretta congiuntione, & confederatione, che tiene con altri, potrà con mazgior' ardire, & con più constante risolutione imprendere, & dar fine à qualunque impresa, senza pericolo d'esserne per altro particolar suo interesse diuertito: & queste ragioni, che si sono fin' hora considerate, restano maggiormente confermate da molti notabilissimi essempij. Fu la Grecia assalita da Xerse potentissimo Re della Persia con numero quasi infinito di gente da mare, & daterra. V nironsi, & collegaronsi insieme contra cotanto sforZo di guerra, quasi tutti i Popoli di quella Provincia, & futanta la virtù di questa vnione; che, tutto, che vna sola Grecia, hauesse à resistere alle for Le di quasi tutte le nationi dell'Oriente, che crano à quell'impresa concorse, ma però sotto l'Imperio commando, & auspicij del solo, & istesso Re Xerse; tuttania non pure valorosamente sostenne, ma ributto con gran danno di lui un così potente nemico. La guerra sociale,

sociale, che nacque à tempo di Mario, et di Silla, per la quale congiurarono insieme molti Popolisocij, & confederati de' Romani contra la medesima Republica di Roma, ancorche non concorressero in essa altri, che Popoli deboli; Maruceni, Vestini, Sanniti, Lucani, & altri loro vicini, fù però stimata delle più pericolose, che hauesse à sostenere il popolo Romano, perche con grande ardore, & vnione s'erano questi popoli insieme collegati, per vendicar si contra la nobiltà Romana, dalla quale era stata loro promessa, & poi negatala Cittadinanza di Roma. Et in queste vltime età la Germania, confederata insieme con tra Carlo Quinto Imperatore, benche tutta non vi concorresse, puote però far vn'essercito così numeroso, & potente, che pose Carlo in sommi trauagli, & pericoli: li quali essempij mostrano, quanto possano anco li più deboli, quando s'uniscono insieme cotra un potentissimo. Paiono dunque queste ragioni, & essempy bastanti per douer fermare una conclusione à fauor delle leghe, riputandole un fortissimo, & potentissimo instrumento per reggere imprese grandi, & condurle à buon fine. Nondimeno molte, diverse, & grandissime considerationi si ponno fare per la parte contraria: onde quando si voglia attendere

al sodo, & al fatto istesso, non à ciò, che dalla magnificenza del nome, & con apparente apparecchio viene promesso, restarà assai di dubbio, se di queste leghe, à confederationi corrispondi la vera esistenza della cosa alle sue apparenze. Certa cosaè, che come la più vera perfettione nell'unità consiste, & à questa hanno à ridursi quelle cose, che più ne vogliono essere partecipi, così le nostre humane operationi, tanto potranno riuscire migliori, & più perfette; quanto elle ridur si potranno à questa vnità: & se in alcune, & alcune volte altrimenti auuiene, ciò nasce, perche quelle talinon ne sieno capaci, ò per se stesse, ò perche non le permettino le corrotte consuetudini: ma negare non si può, che nelle attioni humane, & massime, oue si trattino fatti grandi, & principalmente fatti di guerra, non siabisogno, dopo vn maturo consiglio, di presta essecutione; & che non sia insieme molto necessario il ridurre le cose per tutto quel più, che è permesso à questa unità; si che non molti, ma un solo con suprema auttorità disponga, & commandi, la multiplicità di quelli, che concorrono, massime in parità ad vi istessa operatione, non aiuta, ma confonde, & disordina. Hora dunque, quanto è più difficile nelle leghe il ridurr e le cose à questa unità, tanto ven-

gono ad esser queste meno gagliarde, et meno accomodate al proseguire grandi imprese; perche contengono in se stesse, & quasi perloro proprianatura tali contrarietà, che conuengono queste essere causa della sua presta corrottione: diuersi sono i pensieri di diuersi huomini, diuersi i costumi delle nationi, & ciò, che più in questo caso importa, non pur diuersi, ma per lo più repugnanti, & contrary i consigli, & le risolutioni, con le quali si reggono i Prencipi confederati; come la gelosia de loro Stati fà sempre stimare pronta l'occasione alle contese, per prendersi, ò da disuguali cose vouali, ò da vouali cose maggiori, & disuguali nel trattare la causa, & interessi communi. L'affetto potentessimo del dominare non lascia mai conoscere il dritto, ne à questo acquietarsi: però si può osseruare per ogni età, che li fatti maggiori, E le più segnalate imprese di guerra sono state fatte, & fornite dalla virtu, & felicità d'un solo Prencipe, ò almeno d'uno stesso solo Potentato, con la serie di più Prencipi, & Capitani valorosi, che habbiano in esso commandato. Alessandro Magno, Republica di Roma, Carlo Magno, & à questi vltimi tempi Imperio Ottomano, per lasciarne tanti altri grandi, & potenti, benche di alquanto minor grido, che tutti sono saliti à quel Supresupremo colmo di gloria, & di potenza con le for-Le, & virtu d'un solo Imperio, & con la vera, & propria disciplina militare di ciascuno, et sotto gli auspicij d'vn' istesso Principato: et all'incon tro la lega da se stessa dinota, & mostra in prima faccia la sua deboleZza: conciosiacosache la compagnia, & multiplicità, vuole sempre dire imperfettione, et in questo particolare fà conoscere, che quelle cose, che non può quel Prencipe, ò quella Republica, per la sua deboleZza fare da se sola con la sua virtu, et con le proprie for le; cerca di farle con la compagnia, et aiuti d'altri. Onde, come s'è detto, sono per tale rispetto state queste leghe in più frequente vso nell'ultime et à, che nell'antiche, perche è mancato il vero valore militare, & l'ardire à molti Prencipi, & Stati di poter fare da se stessi cose molto notabili; siche non soprafacendo una natione, o uno Principato all'altro, et mancando tutti della eccellen La de gli ottimi ordini, chi pur' ha cercato alcuna voltad'auanzarsi per qualche suo disegno, è conuenuto ricorrere al beneficio delle leghe, delle quali però ftalia particolamente, poiche con la declinatione dell'Imperio dell'Occidente è rimasta in tanti membri, et Signorie diuisa,ne ha dati molti essempij, che ponno seruire per ammaestra-

maestramento di tutto ciò, che à queste leghe s'appartenga: delle quali non si leggono progressi riusciti in somma, & al fine dell'imprese molto grandi, ò almeno molto continuate con le prime prosperità; perche le sue forze anco per altro potenti da se stesse, & dalli suoi contrarij rispetti combattute sono riuscite deboli, si che stanche nelle prime imprese, sono presto ite quasi Zoppicando: et chi bene considera i particolari delle cose ne' fatti grandi più necessarie, s'auuederà facilmente, come male nelle leghe queste vi corrispondino. Vogliono le deliberationi essere prudenti, & mature; manon tarde, & importune; l'essecutioni preste, & ardite; li consigli s'hanno bene spesso à prender da improvissi accidenti; vn'istesso deue esser il fine di tutti, benche sieno divisi gli vsficij, gradi, & auttorità; un solo il rispetto, una sola la meta, oue s'indrizzi qualunque risolutione; cioè la sicurtà, la gloria, la grandeZza di quel Prencipe, & di quel Stato, per cui si milita, d'un solo sia il premio, & l'honore, & dell'istesso il danno, & la vergogna; sì che il poter ributtare adosso de' compagni la colpa con l'hauere luogo aperto alla scusa, non rendi più tardi, & più negligenti all'operare quanto si conviene. Queste cose sono per certo state sempre difficili, & rare: tuttania più Rrr fircilfacilmenteritrouar si ponno in una impresa guidata da vn solo Prencipe sauio, & da vno Stato benretto, & ben ordinato; manelle leghe ogni cosariesce à queste così importanti conditioni contraria: suole molte volte por l'armi in mano ad alcun Prencipe, non generosità, ma timore, il quale congiunge insieme quelli anco, che per altro sieno di voglie, & d'interessi molto separati; ma passato quel punto, & restando ciascuno nel suo essere primo, & nello stato più proprio, & più naturale, il timido dalle armi si volce all'ocio, Es volontieri con ogni occasione cambia la guerra con la pace; & chi per alcun accidente, non per ben disposta volontà era fatto amico, scoprendosi per altro caso, & per qualche mutatione di cose i più veri affetti, resta, non pure come prima nemico, ma per qualche nuous disquisto più acerbo. Onde disciolti molto presto, ò da particolare interesse, ò d'altro affetto, questi legami del commune interesse, ne nasce l'odio, la confusione, & il disordine. Dicono i Morali, che l'amicitia non può durare tra quei, oue vna istessa cosa non sia cambieuolmente data, & riceuuta: & però la sola, & vera amicitia ritrouarsi, oue s'habbia per sine quel bene, non ch'è veile, ò diletteuole, perche non suole hauere vguale corrisponde nza, ma solo quello,

quello, che è honesto, che sempre è, & si mantiene d'ogni parte il medesimo: in queste amicitie, ò colleganze de' Prencipi ha ogni vno per sola mira lo stesso suo commodo, & particolar beneficio, E intanto poi quello d'altri, in quanto per accidente co'l suo proprio conuenga: ma per lo più auuenir suole, che ciò, che ad vno giona, all'altro nuoce; si che non ponno à tutti piacere le medesime cose: onde per mille accidenti è data facile occasione alli dispareri, alle contese, & alle rotture: in modo, che quasi niuna lega s'ha potuto, saluo, che perbreue tempo, conseruare. E' anco l'ordinario costume, che delle cose raccomandate amolti, niuno si prendi gran cura, & che però, come è inuolgato prouerbio, si stiano con debolissimi legami insieme congiunte; così auuiene nelle leghe, che mentre l'uno, oriposa sopra le proucsioni dell'altro, ò pur prende del mancamento d'altri mala satisfatione, trascura anco le cose à lui proprie, & debite, & più pensa ad accusar la negligenta de compagni, che à sollecitar se medesimo: la vergogna, che seguir possa da tait mancamenti, & la perdita della reputatione, che pur sogliono esser grandi stimoli nell'animo de' grandi, pare, che assai meno si stimino nelle cose intraprese, Es trattate insieme da molti, proche sia ejerra Rin 2

la via alla iscusatione di se medesimo, col portare in altri il mancamento, ò almeno per esserne altri partecipi, la colparesti minuita: così quel beneficio commune, che nelle leghe uiene tanto magnificato, & predicato, & che douerebbe effere il veroloro oggetto, non si trou. saluo, che in certa Idea formato, & in potenza ben lontana, ò in una vanissima, & infruttuosa apparenza, senza, che alcuno procuri di ridurlo all'essere suo vero, sostantiale, & perfetto; si che posposto il proprio, & particolare commodo vogli le sue operationi indrizzare al ben commune de' collegati: talche chi si pone à considerare, quale da principio sia stata l'intentione nel formar d'una lega; & con quali passi vadi poi procedendo, et a quali fini indrizzandosi, la trouarà per molte, et chiare isperiente, molto presto così trasformata, che anco da se stessa non vrtata da forze esterne, facilmente si disciolge, et si risolue à nulla. Maparticolarmente hanno incontrato in questi impedimenti, et disficoltà le leghe fatte più volte da Christiani contra Turchi: fu con grandisperanZe, et nobilissimi pensieri, stipulatala lega tra Alessandro Sesto Pontesice, et li tre più potenti Re d'Europa, Francia, Spagna, Portogallo, et la Republidi Venetia: paso l'armata Venetiana, et France/e

cese in Arcipelago, oue loro successe alcuna cosa prosperamente: ma, & indarno furono il primo anno aspettate le forze de gli altri collegati, & il secondo termino la lega, prima, che hauesse hauuto in alcuna parte, compitamente effetto per le discordie, che nacquero fra li Re di Francia, & di Spagna, prestando à queste occasione la divi-· sione del Regno di Napoli, si che questi Prencipi tra loro medesimi riuolsero l'armi, che contra Infideli erano apparechiate. Della lega fatta fra Paolo Terzo Pontefice, Carlo Quinto Imperatore, & Republica di Venetia contra Sultan Sulimano, fu mede simamente quasi vn'istesso, & il principio, & il fine; quali occasioni di vittorie fossero perdute, & per quali rispetti, è cosa notissima, & ancora di recente memoria. Ma qual lega potenasi promettere cose maggiori di quella, che, con gratia così speciale erastata dal Signore Dio fauorita della notabilissima vittoria di Curzolari?nondimeno quanto leggier cosa fu bastante aritardare li così gloriosi progressi, che aspettar se nie poteuano; & pur e verissima cosa, che anco un leggier Sepetto, nato alli Spagnoli, che gli Stati della Fiandra, potessero esser da Francesi trauagliati, per l'andata di Monsignor d'A'ansone, fratello del Re, verso quelle parti, su bastante à far

far ritenere l'armata destinata ad imprese così grandi nel Levante, & à farne passare la stagione migliore sent a alcun frutto: onde tutte l'altre cose convennero poi trascorrere in sommi disordini per farne, secondo il suo ordinario corso, rimanere presto quella legaterminata: Ne questo moto naturale delle leghe si può quasi con alcun vsficio, ne con alcuna opera fermare, si che in tutti i collegati una medesima sia la mente del conseruarla. Quale maggior merito per mantenersi l'amore, & la fede può un Prencipe promettersi d'un'altro, di ciò, che con ragione douea la Republica di Venetia ritrouare in Lodouico XII. prima, & poi in Francesco Primo Re di Francia? poiche per non violare in alcuna parte l'amicitia, & congiuntione, che teneua con quello, si prouocò contra l'armi di Massimiliano Imperatore, & espose il suo Stato a tanti trauagli, & pericoli; & per liberare dalla prigionia lui medesimo prima, & poi i figliuoli di questo, così lungamente softenne gran parte del peso d'una gravissima guerra: nondimeno, come per l'ordinario nell'animo de Prencipi, più può l'affetto, che l'ordinariaragione, 📆 giustitia, con la quale si gouernano le prinate persone, Lodonico, rotta l'anticha capitulatione, che tenena con la Republica, fu po-

tentissimo instrumento per farle congiurare contra tutti I Prencipi d'Europa; & France. sco, come prima gli venne fatto di poter' auan. taggiarsi nell'accordo, posposto ogni altro rispetto, convenne solo con l'Imperatore, lasciando la Republica esposta à gravissimi tranagli, & pericoli della guerra. Talche, quando pure, nelle leghe, si troua d'alcuna parte qualche stabilità, non si può dir'altro, se non che, come chi l'osserua merita laude d'una costante fede, così chi troppo se ne fida, non può molto esser lodato per prudenta civile. Ma di più si può in queste leghe considerare, che molte volte si comincia à discordare con grandissimo pregiudicio delle cose communi nel principio istesso dell'accordo. Mentre trattauasi l'ultima lega contra Selino Imperatore de' Turchi,& che tan to stringeua il tempo, & il bisogno di soccorrere Cipro, disputauasi in Roma con lunghe, et importune contese; come s'hauesse à dare principio ad vsare le forze della lega, & il proprio interesse teneua così acciecati alcuni delli ministri Spagnuo li, che proponeuano, & lo sostennero assai con dannosissima perdita di tempo, che si douessero volger le for Le della lega, subito, che fosse del tutto stabilita, alle marine dell' Africa, & all'impresa

presadi quei luoghi, l'acquisto de' quali riputauano poter tornare più commodo alla Spagna, non considerando, che lasciandosi i nemici potentissimi con la loro armata salua, & intiera nelle parti del Leuante, era vanissimo il pensare all'acquisto di quelle cose, che succedendo ancho prosperamente, conueniua rimanere infruttuoso, & correre presto diuersa fortuna, come poi insegno la isperienta ciò, che non haueua prima potuto ben persuadere la ragione. Ma, se questi rispetti proprij si stanno da principio celati, nel progresso di tempo danno fuori, & partoriscono tal hora peggiori effetti in quelli de' collegati, che, ouero sono più deboli, ò più si sono confidati della confederatione. Ferdinando Re di Spagna, benche con grandi offerte, & nobili protesti, separatosi da gli altri collegati si fosse vnito con la Republica di Venetia, nondimeno ricuperata la Città di Brescia, ritenendola per se, voleua appropriarsi quel frutto della prima vittoria, che per l'istesse, & molto recenti capitulationi era ad altri destinato. Eransi collegati col Re Francesco. di Francia, Clemente Settimo Pontefice, la Republica di Venetia, & il Duca di Milano per trauagliare con consigli, & forze communi le cose di Cesare, ma confini, se non apparentemente contrary;

contrary, almeno diuersi nell'intrinsico; desiderando per la sua parte il Rein qualunque modo liberare la Corona di Francia da qualche pregiudicio, che le hauria fatto co'l primo accordo, con Cesare, et liberare i figliuoli, ch'erano, come statichi, rimasi in potere di lui: ma all'incontro gli altri confederati, procurauano massimamente di leuare di mano di Cesare il Ducato di Milano per assicurare l'Italia dalla sua potenza: su con prosperi successi dato principio all'impresa, sodisfacendo prontamente ad ogni lor obligo i Prencipi ftaliani: mail Re di Francia, come per altre uie speraua di poter meglio ottenerne l'intento suo, & hauea la costanza de collegati per sospetta, così ne ruppe la guerra di là da' monti, ne in Italia mando le sue genti, come era tenuto di fare: talche la lega fatta con molto apparecchio, con buoni principij, et con maggiore speranze, terminò in uno accordo, volontario & ville alla parte del Rè, per la ricuperatione de figliuoli, manecessitato, & poco sicuro dalla parte de gli altri collegati, caduti dalle concette speranze per esser rimasi abbandonati dal Re loro amico, & confederato. A conoscer dunque la verità \* trà queste diversità di ragioni, & d'essempy, bisogna distinguere, & separatamente considerare,

SSS

per quali occasioni, & con quali rispetti sia ciascuna lega fatta, quale fine sia stato in essa proposto, conquali patti, & leggi sia stata congiunta: però che da questi particolari si potrà meglio conoscere ciò, che di bene, ò di male partorir possa à collegarsi; & s'habbia à riuscire di più breue, ò più lunga duratione. Alcune volte dunque si fa lega d'alcuno Prencipe, ò Popolo per la necessaria difesa, & per prouedere opportunamente alla propria sicurtà, obligandosi i confederati con particolari, & terminati oblighi alla difesa de gli Stati l'uno dell'altro, quando d'altri di fuori fossero assaliti: & queste tali leghe sono pure riuscite d'alcuno profitto, come hanno hauuto risquardo alla conseruatione della quiete, & à fine certo, & honesto, & mentre s'è trattato dell'interesse commune senta più oltre, sì che tutti habbino hauuto vn'istesso oggetto, cosi nel mantenere la congiuntione, come hanno haunto nel farla. La confederatione fatta trà il Pontefice, il Rè di Napoli, la Republica Fiorentina, & il Ducadi Milano, & altri Prencipi minori ftaliani, conseruò lungamente la quiete in Italia, & fu per un tempo di grandissimo beneficio alli collegati: per che questa tale confederatione altra mira non haueua, che di constituire

stituire quasi certi termini, & fermare con giusto temperamento la potenza di ciascuno, rendendo insieme i medesimi confederati più forti, & più potenti, contra chiunque volesse contra di loro alcuna cosa tentare. Alcun'altra volta si fa lega, ben per difesa di se stessi, ma più necessaria, & che ha subito à passare all'atto, & all'opera, cioè, quando si vede alcuno Stato assalito da un più potente, & che gli altri Prencipi per timore delle cose proprie, se con la ruina di quello si lasciasse troppo crescere una potenza vicina, & formidabile, prendono unitamente l'armi, per difesa di quello Stato, nella cui conseruatione conoscono starriposta insieme la sicurtà di se medesimi, potendo incorrere presto nell'istesso pericolo, quando non lo tenessero dalla casa altrui lontano: & questatale lega, ancora ha potuto ne' suoi principij far cose degne di laude, & di memoria: ma, se nella medesima lega è poi auuenuto, che mutata la conditione delle cose, & fatti diuersi i rispetti de' collegati, si sia uoluto passare con quel le for Le più innazi, & con maggiori pensieri di abbattere, & ruinare il Potentato nemico, per traggere occasione, per collegarsi d'accrescere in Stato, & potenZa: all'hora hauendo luogo gli rispetti, & gli contrarij, già considerati, queste le-S// 2

ghe per l'ordinario, hanno tosto perduta ogni virtu, perche è loro mancato il maggiore, & più sicuro fondamento, cessando la più vera congiuntione, che è quella de gli animi, de pensieri, & disegni de' Prencipi, onde ne nascono l'operationi conformi, & di molta for Za, & virtù. Conuennero insieme quasi tutti i Popoli della Grecia, per difendersi contra l'impeto dell'armi di Xerse, potentissimo Re di Persia, che con innumerabile essercito veniua ad assalirgli, & ne riportarono anco in Mare quella famosissima vittoria di Salamina, che diede nell'istesso tempo occasione ad altri prosperi successi in terra, con la fuga dell'istesso Re. Talche ne rimase la Grecia per virtu di questa lega preseruata, per all'hora da così graue pericolo, al quale parena quasi impossibile di poter bene repararsi. Così parimente in questi vitimi tempi, per la difesa del Regno di Cipro, assalito con potentissims for le da' Turchi, si unirono con la Republica di Venetia, à cui principalmen te, come de suo Stato, ciò toccaua, il Pontefice, & Filippo Re Cattolico, & fatta una numerosissima, et potentissima armata, se ne riporto quella cosi chiara, & notabile vittoria, che sarà per tutti i secoli celebrata. Onde rimasero le forze de' Turchi su'l Marerotte, & fraccassate,

& diminuita la loro riputatione, & ardire: ma con tutto ciò, qual cosa fecero poi i Greci vittoriosi, che corrispondesse alle speranze, concette per quella loro, così grande vittoria, della quale ogni frutto fu conuertito nel ritornarsene à casa à diuidere le prede acquistate, così l'armata Christiana della lega, non pur consumò in questo istesso della divisione delle prede, & in altre cose di poco momento quel resto dell'Autunno, tempo per la riputatione acquistata, nella sopradetta vittoria, preciosissimo, & attissimo ad ogni impresa, che si fosse tentata; ma tutta la Primauera, & l'Estate seguente, senza sapere, non che altro, almeno vnirsi insieme, per non dar tempo al nemico di rifarsi, spese tutta inutilmente, con grande, notabile, & si può dire lachrimoso essempio di ciò, che hora si tratta, & per mostrare, che le for Le delle leghe sono deboli, anchorche siano fatte tra' Prencipi potenti. Non ponno gli acquisti, che se ne faccino, è se ne sperino mai essere con tale proportione distinti, & accordati, che non ne conuenga seguire in alcun delli Stati de' Pren cipi confederati, qualche alteratione maggiore nel l'uno, che nell'altro; & ogni accrescimento, ben che picciolo, facilmente dà gelosia, ò almeno genera Inuidia ne gli altri. Conuennero volontie-

ri insieme, quasi tutti i Potentati d'Europa nella famosa lega di Cambrai, contra la Republica di Venetia, allettati dalla speranza della preda di potere dividersi lo Stato di lei, nobile, ricco, & florido, & che però si faceua oggetto, tanto più potente nell'animo de' Prencipi confederati, per muouergli al cercare con le loro forze unite di opprimere la Republica, & spogliarnela: ma come prima, cominciò ad hauere qualche effetto, ciò, che era stato primo disegno de' collegati, così ben presto, scoprendosi altri più veri, & proprij interessi, generandosi tra loro sospetti, & gelosie diuerse, quelli medesimi, che erano concorsi alla ruina della Republica, procurarono tosto di solleuarla, diuenuti tra se più acerbi nemici (per esser fatta à ciascuno di loro la grande Za del compagno formidabile, & odiosa) che non erano prima per l'istessa causa stati de Venetiani, contrai quali haueuano unitamente prese l'armi. Non su difficile, benche per altro fosse cosa poco ragioneuole, alli Rè Lodouico di Francia, Es Ferdinando di Spagna, acciecati dal medesimo affetto d'accrescere alla loro potenza nuoui Stati, l'accor darsi insieme al cacciare gli Aragonesi dal Regno di Napoli, ma altre tanto poi furono facili al discordare tra loro, sopra la divisione delle co-

se acquistate: talche la lega puote giouare allo spogliare altri del possesso di quel Regno, ma per douerlo appropriare à se, bisogno altro sfor Lo, Es che preualesse la propria, & particolare virtu di militia, & di buon consiglio. Sogliono ancho. rariuscir le leghe d'alcun prositto, quando molti Potentati consurgono contra un Prencipe nuovo, debole anchora, & non ben confermato nel suo Stato, come s'e veduto per l'essempio delle leghe, fatte da' Prencipi d'Italia contra gli Scaligeri, & altri diuersi piccioli Signori, ò Tiranni: perche hauendo le leghe ne' suoi principij qualche for Za, & virtù, & non trouando gagliardo incontro, con le prime fattioni, si ha potuto ruinare quel nemico, contra di chi sono state esse leghe fat te. Ma, quando s'ha hauuto à fare con un Potentato di qualche stima, benche per se solo inferiore alle for Ze de collegati, non è da esse proceduto alcun molto grande effetto, come particolarmente si può conoscere da diuerse confederationi, fatte da' Prencipi ftaliani, contra la Republica di Venetia, contra la quale, come fatta à tutti formidabile, benche più d'una volta unitamente prendesse l'arni quasi tutta ftalia, puote però ella reggere contra tali for le: percioche sostenuti i primi moti, il resto le riusci manco dissicile, per Cordi-

l'ordinaria debole Za, alla quale presto si riducono le leghe; & l'istesso le sarebbe auuenutone tempi del maggior pericolo della lega di Cambrai, se l'importuno consiglio dell'Aluiano non hauesse con una immatura celerità della battaglia tirata adosso alla Republica quella ruina, la quale temporeggiando, facilmente poteua schifare, seguendone la dissolutione della lega, come ella ne segui poi, poco dopò. Horarisumendo tutte queste considerationi si potrà traggerne, quasi per generali, & vere conclusioni, che dalle leghe, si può attenderne alcun beneficio, quando, ouero hanno lamira ad vna semplice difesa, & al mantenere con la riputatione di tale unione la quiete, & la pace, ouero, quando, che in effetto si troua da un più potente assalito, che da se non habbia Stato, ne forze atte à poter solo far resistenza; percioche, se non altro, si porta con tali unioni il tempo innanzi, & si apre la strada, di potere deuiare co'l negotio, qualche imminente ruina. Machi troppo in queste considar vorrà le sue spe ranle, ò trattar perciò con minor diligenta quelle cose, alle quali non è bastante da se stesso, se ne trouerà facilmente ingannato, anzi, se non sarà molto cauto, & circonspetto, potrebbe diuentar' preda, non meno di chi se gliè mostrato amico, che

che de gli aperti suoi primi nemici. Onde resta, che il consiglio d'accostarsi à leghe per pura, & spontanea elettione d'accrescimento di Stato, sia molto incerto, & fallace; ma potrà forse riuscire, se molti potenti s'uniranno contra un debolissimo: ma finalmente è maggiore l'incendio, che resta tra medesimi collegati, di quello, che s'ha portato in casa altrui: ma che con for Ze di leghe si possa opprimere uno Stato fatto già grande, & potente, se prima da gli interni suoi disordini non cominciasse à riceuere il primo crollo, per quello, che ne dimostra l'isperien La di tante cose passate, & vna certaragione, che s'ha acquistatamaggior forzacon una approbata consuetudine; non deue prometterselo, chi non ha piacere con una vana, an Li dannosa speran La di lusingar se medesimo. Resta ancor di risoluere alcune cose prima introdotte à fauore delle legbe, perche non s'acquistino nel concetto de gli huomini maggior credito di ciò, che veramente loro si deue. A quanto dunque si diceua, che la moltiplicità de' motori, fàil moto maggiore, & che da molti si fanno meglio le cose, massime le più grandi, che per l'impersettione, & deboleZza dell'humanità nostra, non si ponno così effettuare da pochi, si puòrispondere; essere vero, che all'operare gran

cose sia mestiero dell'opera di molti: ma però è anco insieme vero, che si conuiene per la retta dispositione delle cose, che le seconde cause (per parlare con li termini naturali) siano subordinate alle prime, come si vede appunto nell'ordine, & gouerno dell'uniuer s: così non ha dubbio, che l'imprese grandi non si possino fare senza esserciti, Capitani, & tante altre cose necessarie: ma tutte queste quanto più saranno constituite sotto la potestà d'un solo, onde si viene à darli maggior ordine, & vnione, tanto faranno riuscire l'operatione più eccellente, & perfetta. Non è impedito ad un Prencipe, benche solo nelle sue Imprese, l'vsare nelle sue militie soldati di varie nationi, per hauere essercito, come s'è detto, più atto ad ogni fattione militare nell'imprese che si prendono insieme cotra molti Stati, si che tutti habbino à supponersi nemici, benche non sieno confederati; ma la più vera, & più sicuraregola, di ciò saria porre tale studio nell'ammaestrar le proprie militie, che con gli huomini del suo Stato, si potesse fornire ogni fattione di guerra, come si vede essere stato fatto da quelli, che hanno operato cose più gloriose. L'istesso si può dire de gli altri bisogni della guerra, alli quali il sauio Prencipe douerà cercare di proueder in modo, che habbia à dipender da se

da se medesimo non dall'amicitia altrui. Che alle leghe abondino i capi, per commandare à gli esserciti, ciò non riesce vero, per la strette Za, che fu in ogni età d'huomini molto eccellenti, ò quado, che tali ve ne siano tra Prencipi collegati, per la pretensione, che ha ogni vno d'hauere il supremo commando, & il primo honore della militia, suole partorire discordia, & contese, con più danno, che seruitio delle leghe; & se pur si troua, che alcune vnioni habbino fatte grandi imprese, & notabili, viò è successo (benche anco di rado) oue sieno concorsi li particolari rispetti, che habbiamo considerato. Manell'unioni, di che si faceuamentione fatte da' Christiani contra infedeli, non si può veramente cauare ragioni, che bene si accommodino à ciò, che si tratta, quando con termini di ragion ordinaria di Stato si parla di leghe; perche in quellitali Prencipi, & Popoli segnati dalla cruciata un solo fu in tutti il rispetto, & l'affetto, & quello di maggior for La di niun altro, cioè il Zelo della religione; però essendo questo potentissimo vincolo per tenere, non meno le forze, che gli animi di quelli uniti, proponendose premij più celesti, che humani, poterò fare proue marauigliose, benche, ne ancoin questicasi si potero fuggire affatto quei disordini, che apporta la compagnia di tanti, & la moltiplicità de Signori, & de nationi: l'istesso può dir si di quelle altre vnioni, come de Popoli socij de Romani, & Città di Germania, percioche in questi tali vi concorsero certi particolari affetti communi in tutti, non risspetti di Stato, concernenti interessi diuersi, & altre cose, che sono hauute in consideratione nell'unioni, che portano veramente, & per l'ordinario, questo nome di leghe; però, quando anco contra infedeli, ma per altre cause, & con-

correndoui, come più principali, altri humani rispetti, surono con
for Le di leghe tentate imprese, quale successo, &
quanto diverso, ma bene
ordinario alle leghe,
esse sortissero
da altri
essempij, già
raccontati,
si può apertamente
conoscerso.

Perche i Prencipi Moderni, non habbino fatto imprese pari à quelle, che surono fatte da gli antichi.

## DISCORSO SESTO.

ITROVAN'S I alcuni, i quali laudando solamente le cose fatte da gli antichi, tutte le moderne vgualmente bia simano, & tengono in niuno, ouer poco pregio, quasi, che

sia serrato per quelli, che a' nostri tempi na scono, ogni camino di potere peruenire co'l mezo de g'i ottimi studij delle nobilissime arti ad alcun segno di gloria. Alcuni altri poi incontrario si affaticano di colmare d'ogni laude la nostra età, & di pareggiarla alle antiche più celebri, & più lodate, affermando in essa esser risorta l'antica virtù in null'altra cosa ne' nostri huomini inferiore, ò disserente: saluo, perche manca di quella veneratione, che alle cose apportare suole l'antichità. Celebransi gli ingegni de' moderni, per l'eccellenza, & perfettione à che hanno condotto molte nobili discipline, & arti, state un tempo oscure, & vili nella ignoranza delle età passate: ma particolar-

colarmente quella della militia, nella quale rispetto alle tante nuoue maniere ritrouate di fortisicare, et d'ispugnare forte Ze, alla qualità delle machine, et ad altre molte veramente merauigliose inuentioni, pare, che l'industria de moderni si sia non pur agguagliata à quella de gli antichi, mache quella habbi in molte parti auanzato di assai, et che tanto più nel presente secolo risplende la gloria di molti eccellenti professori dell'arti più pregiate, quanto, che non pur questa della militia hanno accresciuta assai, ma l'Architettura, la Pittura, la Scoltura, et altre nobili arti; & discipline, ornamenti della vita ciuile, hanno tratte fuori delle tenebre, nelle quali sono state un tempo involte. Da questi non sono io già di parere in tutto diuerso, ne stimo douersi tanto innal-Zare le cose altrui, che per vna gosfa modestia, ò ignoranza, teniamo à vile le nostre, quando pur'elle sono degne d'alcuna commendatione: ma quanto à fatti militari, i quali, come sono i più conspicuine gli occhi di tutti, così tirano à se più di laude, ò di biasimo dall'uniuersale discorso de gli huomini, quando meco stesso riuolgo nell'animo l'imprese fatte in guerra da gli antichi, & da' moderni, parmi vedere, & quelle di tanto à queste altre superiori, che appena far se ne possa giusto

giusto paragone: tutto che queste vitime età, come in rispetto d'alcune altre delle superiori, sono riuscite ferili d'eccellenti ingegni nell'altre discipline, così habbino ancora ficrito per lo valore, & generosità d'alcuni Prencipi veramente grandi, non men di virtù, che di forze: maciò, che per auuentura da non minore cagione di merauiglia, Es' presta à questo discorso particolare materia, è l'andar considerando, onde sia, che i Prencipi moderni; benche alquanti ve ne siano stati di animo generoso, di molta isperienza, & virtu nelle cose militari, di grande Stato, & di potentissime for ze, non habbiano però potuto condurre à fine imprese tali, che per la loro grande Za, o per la breuità del tempo, et facilità, con la quale siano state fatte, possano andare del pari con quelle de gli antichi: trà quali vediamo un solo Alessandro, un Pompeo, un Cesare, hauere soggiogate le Provincie intiere, & debellate molte nationi; & per non and are più di lontano cercan do gli essempi del paragone, poiche una sola età à . noi molto vicina, ne può facilmente prestargli: no sono stati Prencipi per ogni qualità grandissimi, et ualorosissimi, Carlo Quinto Imperatore, Frace sco Primo, Re di Frasia, et se si lascia da parte il rispettode gli errori nella religione, Sultano Suli-

mano Signor de' Turchi? ne' quali tante doti di natura, & di fortuna sono insieme concorse, che appenapare, che resti in alcun di loro, che desiderare, per fare un potentissimo Prencipe, & un eccellentissimo Capitano, da imprendere ogni maggiore, & più difficile impresa. Qual cosa non intraprese Carlo con l'inuitto suo animo, intrepido à tutti i pericoli? Chi fu più bramoso di laude, & d'honor militare di Francesco che mai si vidde, ne stanco, ne satio di trauagliare nell'armi, & di condurre esserciti? main Solimano, furono così ardenti spiriti, volti à gloria di guerra, che, nè anco l'età più graue della vecchielza, fu bastante di ammorlargli; poiche morì d'anni ottanta quattro nel campo tra' soldati. Furono questi gran Prencipi per lo numero delle genti, che condussero in battaglia, per la disciplina militare, & per tutto l'apparato di guerra, così forti, & riguardeuoli, che non hebbe, per tal conto la loro età d'ammirare, ò d'inuidiare ad alcun' altra dell'antiche, perciòpiù famose. Nondimeno, chi và poi particolarmente. essaminando l'imprese fatte da questi, non vi trouerà à gran pelza cose, che s'agguaglino à quelle celebrate presso gli antichi, ne che corrispondino al grido, & alla opinione di tali Prencipi, & di tante

tante for le : conciosiacos ache, se si risquarda ne' fatti di quei pochi dianZi nominati per tacere di tanti altri; quante, & quali furono le cose fatte da Alessandro Magno, che hauendo in così breue tempo debellato il potentissimo Imperio de' Persi, scorse vittorioso tutto l'Oriente, & a' Popoli dianti quasi incogniti sece sentire il terrore dell'armi sue, & pur fini gli suoi giorni in et à molto giouenile: ma Pompeo, & Cesare, quante Città, anzi Prouincie sottoposero all'Imperio Romano, quello nell'Oriente vinse, & soggiogò il Ponto, l'Armenia, la Cappadocia, Media, Hiberia, Siria, Cilicia, Mesopotamia, Arabia, & Giudea, cose, che anco dopò il fatto paiono incredibili; & questi, tutto che non corresse tanto paese, non fece però rispetto alla qualità de' nemici vinti cose minori, hauendo domato le fiere & bellicose nationi de gli SuiZzeri, Francesi, & Alemani, & fatte tante, & così fortunate ispeditioni, che per lo valore di lui solo, più di ottocento Cittàrimasero sottoposte al Dominio Romano. Ma di quei Prencipi moderni qual cosa simile addur possiamo per fargli con questi pari di gloria militare? Carlo Imperatore condusse molte volte potenti esserciti à diuerse imprese, ma le più famose ispeditioni, quale frutto gli partorirono:il Vuu mag-

maggiore, & più valoroso essercito, che egli ponesse insieme fu quello, che egli oppose à Solimano, quando venne ad assalire l'Austria, tuttauia con esso non si diparti mai dalle mura di Vienna; talche ditante spese, & fatiche altro trofeo di vittoria non ne riportò, che il non esser stato vinto; non hauendo il suo essercito pur veduta la faccia de'l nemico. Le guerre dell' Alemagna furo no per certo molto difficili, nondimeno ne si contendeua in esse contra alcun Prencipe, che per se stesso hauesse for Le pari, ne nacquero da elettione, ò da speranta di gloria, ò di nuoui acquisti: ma da necessità, & per difesa, non più dell'Imperio, che della propria sua persona insieme: & il frutto in somma non puote essere altro, che ritornare le cose della Corona a'l suo pristino stato, si che non rimanesse scemata l'auttorità dell'Imperio. Le contese di guerra essercitate per lungo tempo, et con non minore odio, che forze, tra Carlo Imperatore, & Francesco Rè di Francia, fiaccarono spesso le for Le dell'uno, & dell'altro: ma benche la fortuna di Cesare preualesse più volte à quella de'l Rè di Francia, non ne fu però all'vitimo, ne diminuita la potenZa di quel Regno di Francia, ne fatta maggiore per nuoui acquisti quella grande Za dell'Imperio di Carlo, alla quale si vide

vide lui esser stato portato an Li da certa sua merauigliosa felicità, onde più per via d'heredità s'unirono in lui solo tanti, et così ampli Stati, che co'l meZzo dell'armi,& delle guerre. L'imprese d'Africa, di Tunisi, & d'Algieri poterono hauere qualche apparenza maggiore di generosità, essendo di cose molto difficili, & tentate con grande animo, et con molto pericolo, & ne' quali apparena maggiore la gloria, che l'vtile. Tuttauia, & l'infelice successo dell'una diminuì assai la laude, & la riputatione acquistata peril buon euento dell'altra; & non erano queste all'ultimo imprese, che altro maggior frutto partorissero, che l'acquisto di vna, ò due Città, & non delle prime dell' Africa: la doue un solo Scipione debello Cartagine capo di si grande Imperio, & sottopose alla Republica di Romatutte quelle regioni. Furono alquanto maggiori l'imprese fatte da Solimano; tuttauia non pur al paragone dell'antiche, ma forse, ne anco in rispetto della sua potenta, & del lungo tempo, che egli visse, & imperò, si ponno stimare molto grandi. Consumò egli molto tempo, & molte for Le nella V ngheria, contra la quale prese diuerse ispeditioni, & nondimeno ridusse in suo potere vna sola parte di quella, che pur non è delle maggiori Prouincie:

Vuu 2 con-

conquistò l'Isola di Rodi: ma che gloria può venire à tanto Prencipe d'hauere vinto alcuni pochi Cauallieri deboli in se stessi, et non soccorsi da altri? & tuttauia in ciò ancora più gli giouò la frau de, che la forta: Passò con essercito in Persia, ma si come poteua dir con Cesare venni, & vidi, & così non puote già soggiungere, d'hauer vinto, perche come trascorse con molta celerità grandissimo paese dell'Imperio Persiano, & arriuò alla Città di Tauris, così poi senta hauer saputo, ò potuto fermarsi in alcun luogo, ò stabilirsi in alcun acquisto, si ritirò dentro a' suoi confini, hauendo ne'l paese nemico lasciata la maggiore, ò migliore parte delle sue genti, per diuersi casi rotte, & disfatte. Queste dunque, & tante altre à queste simili cose danno giusta occasione di merauiglia, & stimulano la curiosità de gli ingegni à cercarne di tanta diversità di successi le più vere cagioni. Tra queste dunque, an Li principalmente potrà venire in consideratione la diuersa maniera de'l guerreggiare da quegli à questi tempi, ne'l che passando a' maggiori particolari, ci si appresenta innanzi l'oso delle fortezze à queste nostre et à fatto più frequente, che già non fu presso gli antichi, sicome senza dubbiol'arte del fabricare è in maggiore perf. ttione presso di 1201,

noi, che presso di loro non fu. None hoggidi quasi alcuno Stato, ò paese, oue non si trouino molte terre, & Città, ouero aiutate dalla natura del sito, ouero con la sola forz, a dell'arteridotte à molta sicurt à con diversi apparecchi, & inuentioni ritrouate da' moderni professori di quest'arte, onde quasi adogni sito viene data forma di forte Za, & facoltà di mantener si con pochi contra la forza de' molti: talche chi ha voluto à questi tempi entrare con esserciti in paese d'altri per occuparlo, è stato posto in necessità di conquistarsi prima le forte ze poste alle frontiere, perche il passare innazi lasciandosi tali luoghi adietro non sarebbe stato sicuro consiglio, potendo da quelli esser impedite le vettouaglie, & per altre vie inferiti diuersi danni, & disturbi; olire, che il farsi patrone della campagna senza ridurre le Città, & i luoghi forti in suo potere, sarebbe prendere con molta fatica un possesso di pochi giorni, il quale non fondandosi sopra altro, che sopra le for Le d'un essercito alla campagna, disfatto quello conuiene da se stesso cadere ogni acquisto in altra guisa fatto: quindi e nato, che conuenendosi intor no ad vna fortella consumare molto tempo, molta gente per ispugnarla, & ben spesso anchoindarno, l'imprese tentate da Prencipi Moderni,

trouando questa difficoltà, non hanno potuto condursi à fine con quella, nè facilità, ne celerità, che sent a tale impedimeto fecero molti de gli antichi: & per certo, come si può fare un corso grande di uittorie, essendo questo così spesso fermato dalle dif ficoltà, che le fortezze pongono innanzi? di che nell'attioni di quei Prencipi, che forono dinanzi nominati veder se ponno chiari essempi. Prese più d'una volta Carlo Imperatore con numerosi esserciti contra il Rè di Francia la guerra con proponimenti, & concetti grandi, i quali tuttiriuscirono finalmente vani per l'incontro d'hauer tro uate le Città forti, & ben munite, si che appena con molta lunghelza d'opera, Es ditempo poteano ispugnarsi: per la quale cagione ancora auuenne, che tutto, che gli fussero alcuna volta prosperi i successi della guerra; furono però così tar di, che non gli partorirono quasi alcun frutto, & vero beneficio, come si vede, quando dopò molto tempo, & molte for le consumate intorno alla forteZza di San Desir, posta nel meZzo della Francia, fin doue era felicemente penetrato, bencheriducesse quella in poter suo, conuenne però diuenire all'accordo co'l nemico, per trouarsile forze per quell'acquisto già prima molto indebolite, per poter proseguire all'hora altra impresa: l'istesso,

l'istesso, & per la medesima causa auuenne al Rè Francesco di Francia, il quale hauendo mandato il Delfino suo figliuolo con potentissime forle a' Monti Perinei, perche fatto un sommo sforzo, penetrasse nella Spagna, promettendosi douergli ciòriuscire più facile per l'assalto improuiso, et per hauere ne'l medesimo tepo con altri esserciti assaliti altri Stati di Cesare: ma hauendo il Delfino ne'l principio dell'impresa hauuto ad ispu gnare Perpignano fortella posta à quelle frontiere, vi troud tale, & tante difficoltà, che questo solo incontro fu bastante à fermare tante for Le, perche non potessero più oltre penetrare. Solimano entrato con potentissimo essercito nell'Ungheria per passare nell'Austria tanto tempo consumo nell'ispugnare la forte Za di Buda, che fu ciò la salute di quel paese, & principalmente della Città di Vienna, sopra la quale giunse per tale rispetto più tardo, & con l'essersi per quest'indugio dato a' difensori tempo, di prouedersi, & d'afficurarsi, & essendo quella sittà per se stessa forte si può dire, che non pur ella si saluasse, ma che per la conseruatione di quella restasse preseruata, & all'hora, & dapoi più d'una volta tutta l'Aufria, & altre Prouincie di Germania: similmente nella guerra, che fu dal medesimo Solima-

no mossa à Venetiani, tutto, che egli in persona si fusse condotto all'impresa con potentissime for-Le da Terra, et da Mare, essendo le sue gentistate ributtate dalla fortelza di Corfu, da Turchi con ogni sfor Zo maggiore, main uano tentata, fu costretto di leuarsi: oue senza l'aiuto, & beneficio di tale fortella conueniua à tanto apparecchio di guerra cedere, & l'Hola di Corfu, & altri lunghi di quello Stato. Per tali difficoltà dunque, & per tali cagioni sono l'imprese fatte da moderniriuscite minori, & per gloria, & per grande Za di cose fatte, di quelle de gli antichi. Alessandro superato, che hebbe in battaglia Dario, potentissimo Rè de' Persi, presto s'impatroni di tutto il suo Regno, & penetrando auanti ne' paesi più lontani sin al Mare Oceano, ritrouò ogni cosa aperta sì, che la difficoltà era solo ne'l superare quelle forteZZe di siumi, ò di Mari, che la natura hauea dato al paese; onde appena di due forte Ze d'importanza, quelli, che raccontano i fatti di lui fanno mentione, nelle quali tra' Popoli Indiani, gli fu bisogno di metter alquanto di tempo per trascorrere vittorioso tanti paesi. Ma Pompeo così gran camino fece, seguitando Mitridate, & piantando in ogniluogo per doue passaua di tante Provincie d'Oriente, trofei di vitto-

vittorie delli Popoli domati, & vinti più tosto caminando, che combattendo, che ben si può comprendere, che in niuna parte egli trouasse impedimento di fortelle, che hauessero hauuto à fermare il corso all'armi sue vincitrici. Cesare duro alquanto maggiore fatica à soggiogare quei Popoli d'Europa, contra i quali hebbe à guerreggiare, ma più per la qualità de' siti, & per laferocità delle genti, che per resisten La molto gagliarda, che li susse satta da Città fortificate: tuttauia nello spatio di dieci anni fornitante imprese, che si annouerano fina trecento Popoli da lui soggiogati. Se questi dunque, benche grandissimi Prencipi, & valorosissimi Capitani si fussero incontrati nelle difficoltà di douer spendere i mesi, & gli anni nell'ispugnare vna sola fortezza, sarebbono per certo i loro acquisti riusciti minori, & la loro gloria di men chiaro grido: conoscessi ciò manifestamente per gli essempij ancora d'altre età, potendosi offeruare, che li progressi così grandi di guerra sono stati massimamente satti nelle parti dell'Oriente, oue meno in ogni tempo, forse · per l'ampiezza del paese, furono in vso le fertezze, onde non pur Alessandro Magno, & Pompeo chiarissimi sopra tutti gli altri Capitani, ma alcuni de gli Imperatori Romani ancora col mez-

zo de' suoi Capitani in breue tempo sottomisero allo Imperio grandissimo paese; & ne' tempi più recenti ha potuto per le medesime cagioni Selino Ottomano debellare affatto l'Imperio del Soldano del Cairo, perche hauendo hauuta prospera in più battaglie la fortuna della guerra, tutto l paese, che vbidina à quell'Imperio, non softentato da alcuna forte Za, conuenne cadere in preda, Es potestà de' Turchi vincitori, & patroni della campagna. Ma tali acquisti, come sono molto facili, cosiriescono per l'ordinario poco fermi, onde mai potero gli Imperatori Romani dominare in modo à quelle estreme parti d'Oriente, che spesso da' medesimi popoli, ò da vicini Re non fussero mossi tumulti. Talche su bisogno di soggiogare più volte le medesime prouincie. Ma come tali difficoltà d'ispugnare forte Le ritardarono il corso delle vittorie; così non douerebbono diminuire la laude de Prencipi, & Capitani moderni, anti quando per altro la loro virtu, & industria in guerra, ne sia meriteuole, for se come in tali opere di militia vi si scuopre grande disciplina, & arte, & grande costanta, & toleran-La, & come ancoratali acquisti sono più fermi, & men soggetti à vary casi della mutatione della fortuna della guerra, così pare, che i pechi fatti

di questi possano giustamente quanto alla laude, & alla gloria paragonarsi con i molti di quelli, come forse gli hauerebbono pareggiati, quando tali accidenti, & rispetti dinersi non vi fussero concorsi. Ma seguendo ad essaminare l'altre parti pertinenti alla militia, troueremo dalla dinersità d'altre cose esser proceduti effetti dinersi. L'inuentione dell'artigliarie, è veramente cosa co sinuoua, cosimarauigliosa, così fuora dell'ordinario vso di tutte le machine da guerra conosciute, & adoperate da gli antichi, che ben si può credere, che conuenga questa hauer fatto alteratione grande nell'essercitio della militia; & l'vso, Es le inuentioni della poluere artificiata à questi tempi sono tanto accresciute, & in vary modi moltiplicate, & perfettionate, che si può dire; che la guerra hoggidì si faccia, non col ferro, come già si soleua, ma co'l fuoco. Questo dunque così formidabile istromento dell'artigliaria facendo grande, & irreparabile strage, è cagione, che i Capitani con maggiore risquardo procedino nell'attacchare le battaglie, & cerchino di tirare la guerra in lungo, & di ridurre il nemico à qualche necessità, & vsando più d'arte, & meno commettendo alla fortuna condurre à fine l'imprese con maggiore lungella, ma anco con mag-Xxx 2

giore sicurtà: però si vede à questi tempi seguire poche giornate, nelle quali combattino giusti esserciti con tutte le forle: onde quindi ancora procede, che non potendosi così facilmente spegnere, ne pur molto debilitare, se non col tempo le forze de' defensori del paese assalito, quando pur non manchi di conueniente difesa, non si venga à far in esso progresso, saluo, che col tempo, & con l'industria, più che con l'aperta for La: oue parimente è da considerare, che la necessità, nella quale sono hoggidi posti gli esserciti di condurre seco grannumero d'artigliaria, conuiene far riuscire ogni loro operatione più tarda; & senta d'essa,nè si stimano ben sicure dall'offese de' nemici, nè meno ponno imprendere alcuna impresa, mancando de gli istrumenti, sen La i quali, non si può far acquisto di terra, ò luogo importante. Volgiamoci vn poco à considerare le cose fatte da gli antichi; quanto viaggio fece Pompeo Magno, seguitando Mitridate: egli per certo tante Prouincie trascorse con l'essercito suo, sempre vincendo, & soggiogando nuoui paesi, quanto potrebbe parere assai à chi susse andato à diletto per vedere il paese, non per fargli guerra. Alessandro Magno, quando volse passare nell'India, fece à soldati lasciare adietro le prede fatte in Persia, & tutte le bagaglie,

gaglie, & fatta scielta della gente più spedita, si pose con essa sola à fare quel lunghissimo, & difficilissimo viaggio, & à questo riputando bastargli pochi, ma valorosi soldati, ne rimando molti à dietro, perche à quella età contendeuasi della fomma delle cose, solo con l'armi, & con la virtu. Onde quei Prencipi, & Capitani d'esserciti, che si trouauano forti, & potenti per una buona militia, quale fu quella di Alessandro Magno, & quella de' Romani, non trouando, ne impedimento di fortelze, nè contrasto di gente da guerradi virtu, & d'isperienza pari alla sua, & che potesse sostenere i loro assalti, leuando presto al paese assalito ogni difesa con la rotta de gli esserciti, nelli quali erariposta ogni loro maggiore sicurtà, facilmente se ne faceuano Signori, et con la riputatione acquistata à suoi, & con lo spauen to portato à nemici, à qualinon rimaneua altro più fermo rifugio, veniua l'una vittoria ad aprire la strada all'altra: in modo, che puote à quei talivenir fatto di fondare in breue tempo quelle supreme Monarchie, che apportano hoggidì anchorastupore al Mondo. A queste cose si può aggiungere, che il più fermo neruo delle for Le, che vsarono quelli de gli antichi, che secero proue maggiori nell'armi, era posto nella fanteria, la quale

quale più facilmente, & più ispeditamente può volgersi ad ogni parte, & adoperarsi in ogni stagione: ma essendosi dapoi preso altro vso; si che quelli, che hanno guidato grandi esserciti hanno voluto, che effi siano aiutati, & spaleggiati del continuo da buon numero di Caualleria, si sono ancho posti in obligo di non potere, nè cominciare, ne seguire l'imprese grandi, secondo ciò, che sarebbe ritornato più opportuno: ma conuenendo insieme d'hauere risguardo alla qualità della stagione, & del paese, ò ad altra necessità, hauendo i Caualli bisogno di nutrimento, che, ne sempre, nè in ogni luogo può essere loro somministrato. Onde hora, che per la grandezza del loro Imperio, sono fatti i confini de' Turchi, così sepa rati, & lontani, pare, che si possa sperare, che gli altri Potentati siano per restare più quieti, & sicuri dalle loro impressioni, per questo rispetto, che preualendo le forze terrestri di quelli per la molta caualleria, non così presto ponno muouersi, ne così facilmente, & commodamente condurre i loro numero sissimi esserciti, & fare imprese molto notabili nelle parti di terra: da che si può forse dubitare, che questo stesso rispetto possa muouergli à douer volgersi con maggiore studio al le cose del mare. Appresso que ste anchora è cosa degna

degna di non poca consideratione la qualità de tempi, & de Potentati, ne quali s'incontra un Prencipe generoso, & desideroso di gloria mili. tare: conciosiacosache, s'egli si abbatte di hauere à fare proua delle sue armi, & della sua virtu, con un'altro Prencipe vguale, o di poco inferiore di Stato, di valore, e di disciplina militare, non potrà sperare con alcun suo sforzo di fare molto notabili acquisti, perche troua giusto contrapeso alla sua potenza, & alla sua virtu: talche, se pur un pocos'innalZa per alcun buon successo, non s'assicura però di non hauer' ancho à prouare la contraria sorte, restando il suo emulo, & nemico potente, benche abbattuto. Quale cosa lasciò intentata Francesco Re di Francia, per acquistarsi Stato in Italia? quanti esserciti vi condusse? quanto the soro vi spese? quando resto eglimai, ne stanco, ne sacio di versare su l'armi? Ma, perche bebbe il contrasto di Carlo Quinto Imperatore, nel quale erano pari le forze, & la virtu, & la costanta di tener' i Francesi suori d'Italia, riusci sempre vano ogni suo sforzo, hauendo trouato molte difficultà nell'acquistare, & impossibilità nel mantenere le cose acquistate, per essere quello Stato appoggiato alla difesa de' Prencipi, troppo grandi: onde anchone nacque, che per la resisten-

La, che l'uno di quei Potentati grandi faceua al la grandelza, & potenla dell'altro, conoscendo di non poter di molto soprauant ar l'altro; & hauendo ciascuno molto l'occhio alle cose d Italia, sempre con molto studio ambidue procurarono l'amicitia, et confederatione con Prencipi ftaliani, & principalmente con la Republica di Venetia, perche ciò, che niun di loro era bastante per se stesso di fare, cioè di tener in Italia oppresse le for Le dell'altro, congiunto con altro Potentato Italiano, speraua poterlo più facilmente conseguire ; così le molte guerre seguite fra loro, et massime nella Sauoia,& nello Stato di Milano, conuennero finalmente terminare per accordo senta maggiore profitto per l'una, che per l'altra parte: essendo d'ogni parte fiaccate le forze, manonrimessi, ne spenti gli odij, & le emulationi; tutto, che la felicità di Carlo Quinto per inaspettato accidente della morte di Fracesco SforZa, finalmente riducesse poi quello Stato, sotto al suo Dominio. Quindi similmente ne auuenne, che Carlo, & Solimano, temendo grandemente l'uno l'incon tro dell'altro, schifassero assai di hauer' à fare insieme, & d'arrischiare à gli incerti euenti delle battaglie, quella gloria, alla quale con tante fatiche erano caminati: onde ne nacque, che Carlo, benche

benche molto ardito, & valoro fo Prencipe, quando al fratello Ferdinando soprastauano sommi pericoli dall'armi di Solimano, prendesse importu namente partito di passare in Africa; perche risoluto in se stesso di non porsi à contendere contra le forze di Solimano, voleua mostrare al Mondo, non ritenerlo fatica, ò pericolo, perche egli non si volgesse alla difesa dell'Ungheria, & dell' Austria, assalite da' Turchi; ma, perche stimasse l'impresa d'Africa molto necessaria: & quando pur vna maggiore necessità apportò, che l'uno s'armasse contra l'altro, dapoi essersi d'ogni parte posti in Campagna numerosissimi esserciti, sistettero però sempre lontani, essendo pari il timore, & il rispetto, che l'uno hauea della poten-Za, & della fortuna dell'altro: talche finalmentesi disciolse tanta massa di gente da guerra sen-La hauersi da niuna parte veduta la faccia del nemico; mentre Cesare non volse assentire, che s'allargasse il suo essercito dalle mura di Vienna per andare à ritrouare il nemico, ne Solimano volse farsi più innanzi per incontrarlo, benche prima publicamente hauesse affermato d'essersi dipartite da Costantinopoli per venire à cobattere Carlo Imperatore, dentro della propria sua casa: talche sivede, che il contrapeso, che diede l'uno Tyy all'al-

all'altro di questi Prencipi grandi d'una istessa età, tenne ristrette dentro à certi confini l'armi loro, le quali per il loro valore, & per altririspetti erano bastanti di piantare in diuerse lontanissime regioni, più chiari trofei di vittoria. Hora essaminiamo all'incontro la conditione de' tempi, & de' Potentati, con i quali quei famosi Capitani antichi, hebbero à guerreggiare: troud Alessandro Magno il Regno di Persia, contra il quale fece felicemente le sue prime ispeditioni, per ampie Za d'Imperio moltoricco, & potente, ma con militia male disciplinata, & commandata da Capitani di niuna isperienza, è valore: onde auan ando egli perdisciplina, & per virtu i Persi, benche di numero fusse da quelli auant ato, si può dire, che quanto a' fatti di guerra, fusse loro superiore, & però volontieri abbracciana l'occasione del venire con loro alla battaglia: & quanto alli Re, & Popoli dell'Oriente dapoi soggiogati da lui, chi non sà, quanto essi fussero imbelli, per se stessi deboli, non legati insieme in confederatione per la commune difesa, nè sostentati da fortelze, ò daneruo d'ordinatamilitia? in modo, che pare, che la maggior laude di tali vittorie dar si possa ad Alessandro per la molta generosità d'anim;, con la quale si mosse ad imprendere tante

tante imprese, in paesi deserti, & quasi incogniti, che dall'hauere combattendo superate difficoltà grandi, per condurle à fine : l'istesso quasi osseruare si può nelle cose fatte da Pompeo Magno nelle parti Orientali: uero è, che le cose fatte da Cesare nella Francia, E5' nella Spagna hebbero alquanto più del difficile, per hauere lui guerreggiato con genti più atte al maneggiare l'armi, & dianzi stimate indomite: onde vi consumo anco tempo maggiore, tuttauia erano tali Prouincie diuise in molti Rè, & in molti Popoli, che però niuno era per se stesso molto potente, nè molto sicuro, per gli aiuti altrui, (come non sono mai tali for Le della medesima virti, che sono le proprie) si che potessero resistere ad vno essercito di gente veterana, ottimamente disciplinata, come era quella, allaquale comandaua Cesare: talche pare, che si possa con ragione cocludere, che, se que sti più famosi Capitani hauesser' hauuto l'incontro d'altri esserciti potenti, & valorosi da potere stare loro al paro; & che questi fossero statiguidati, & sostentati dalla peritia, & virtu di gran Capitani, sarebbe per certo riuscita minore la fama del nome loro, ne così facilmente sarebbe loro riuscito di potere soggiogare tanti paesi, & drizzare in tate regioni trofei di vittorie, come effi fecero.

Tyy 2 Ma

Ma forse presso à queste non sarà stimataragione da disprezzare, l'arte, & imodi, che vsarono fuori delle cost della militia quei valorosi huomini antichi, per aprirsi lastrada più facile à grandi acquisti, Es à gloria maggiore: conciosiacosache, c'ii considera i loro fatti, potrà in essiscorgere un così acceso de siderio di laude, & di gloria, che pare viramente, che questa sola si proponessero per premio delle loro fatiche, & pericoli, & per fine delle sue imprese: onde hanno lasciato tanti nobilissimi essempi, non pur di valore militare, ma di equità, di clementia, di temperanta, & d'altre egreoie virtu, le quali meranighosamente giouarons loro ad acquistarsi il fauore de' Popoli, & l'affettione, & la gratia ancora di molti de gli steffi Prencipi, che firono superati da loro: così d'Aleffandro si legge, che eglinell'India a' molti Re da lui vinti, confermasse, & ad alcuni altri anco accrescesse il Reyno, & contento di riccuere da loro l'abbidienZa, & commodo di quelle cose, che erano al suo viaggio necossarie, dini straua a'aspirare più alla gloria de' nuoui acquisti, che ad a'cun ville, che trar ne potesse delle cos: già acquistate: ma Pompeo, non come Capitano vittorioso in gu rra, ma quasi amico, & arbitro componenale differenze trà quel

quei Prencipi d'Oriente, rimetteua nel loro Regno gli antichi Signori, & ad altri, che lo meritauano donaua nuoui Stati, in modo che dalla liberalità di lui hebbe à riconoscere il Regno Farnace de'l Bosforo, Antioco di Seleucia, d' Armenia Tigrane, Ariobarlane di Cappadocia, di Gallitia Deiotaro; & quelli soli paesi riducena in Provincie, et faceua immediatamente soggetti al Senato, & Popolo Romano, li quali trouaua vacui di Signori legitimi, come auuenne della Siria, della Giudea, & di alcune altre regioni: da così fatto procedere, ne nacque, che molti Popoli, & Prencipi volontariamente vbidissero all'Imperio d'Alessandro, & de' Romani: onde Dario superato da e Alessandro, ammirando in lui una somma continenza, & humanità, gli prego da gli Deila grande Za, & successione de' Re di Persia, quando pur susse destinato, che caderdouesse quell'Imperio: & di così fatti essempi di virtu nelle cose fatte da' Romani, nè sono piene tutte le historie. Ma hoggidi pare, che poca cura per lo più si prendino i Prencipi, & i Capitani d'imitargli, mostrando d'essercitare la guerra, non per desiderio di gloria, come faceuano quei magnanimi buomini antichi; ma solo à fine di fare alcuna vendetta, con ogni crui lta.

tà, ò di volgere intal modo in se soli il frutto, & il beneficio della vittoria, niuna cosa lassando a' vinti salua, & intera. Da, che ne seque, che chi teme questi estremi mali, portato dalla disperatione si risolue di fare l'ultime pruoue delle sue forze, prima, che mettersi in potestà, & à discretione di coloro, da' quali vede soprastar loro l'ultima ruina: & con si fatte maniere vengono à rendersi più tarde l'imprese, & più difficile ogni acquisto; talche questa immoderata cupidità di volere per se soli ogni cosa, partorendone effetto contrario alla intentione, tiene più ri-Stretti i confini del loro Dominio, & diminuita con questa nota quella gloria, alla quale mostrano di tanto aspirare. Se dunque voranno i nostri Prencipi, & Capitani caminare per le strade de gli antichi, troueranno la giustitia, la clementia, & ilmoderato Imperio, più forti, & più sicure machine per ispugnare le fortezze, che quelle per auuentura non sono, che hoggidì adoperano. & se in loro no mancheranno le più vere virtù, troueran no ne' loro soldati valore, & disciplina per fare grandi imprese, & innallare i loro nomi à tale colmo di vera gloria illustrando se steffi, & la sisa età, che potranno in ogni parte esser meritamete pa reggiati a' più famosi, et più lodati tra gli antichi.

Da quali cause sia nata la lunga quiete d'Italia, di questi vltimi tempi.

## DISCORSO SETTIMO.



H i considera, qualisieno per lungo corso di tempo stati i trauagli dell'Italia, la quale dopò la passata di Carlo Ottano Rè di Francia, sino alla pace di Bologna, per lo spatio di trentacinque anni,

fu con guerre quasi perpetue, & asprissime infestata, & soggetta à tutti quei più graui mali,
che la maluagità de gli huomini ha ritrouati à
pernicie di se medesimi, potrà con ragione istimare grande la ventura di questa, & della superiore età à quali sia toccato, dopò estinto vn tanto
incendio, di godere d'una così lunga, & così
tranquilla pace: percioche, se pur in questo tempo, s'è alcuna fauilla accesa, non ha però ella preso tanto di vigore, et di forza, che si sia, nè largamente appreso, nè lungamente mantenuto l'incendio; anzi, che standosi trà picciol circuito
ristretto, sono le maggiori, & le più nobili parti
d'Italia,

d'Italia, rimase sicure, & non tocche da questa fiamma: onde molta laude per certo dar si deue à quei Prencipi, in mano de' quali è stato questi anni il gouerno de gli Stati d'Italia, & dalla loro prudenza, & virtu, hanno i Popoli principalmente à riconoscere tanto beneficio. Nondimeno, perche vi sono pur diuersi accidenti concorsi, li quali hanno tenuto a' Prencipi la strada aperta, per potere più facilmente caminare à questo rettissimo fine della concordia, & della pace, è opera degna d'alcun pregio, l'andare più particolarmente essaminando, da' quali cagioni, ne sia stato questo bene partorito, perche quindi potrà medesimamente apparire, come essa conseruar si possa. E propositione assai nota, & indubitatamente vera, che leuata la causa, si leua l'effetto, che da quella procede : onde nella verità, che cerchiamo, essaminandosi le cause, dalle quali principalmente nacquero le guerre, & tanti trauagli dell'Italia, si potrà vedere, come col cessare di queste ella siarimasa nella pace, & nella quiete, il quale stato si può dire, che sia il vero, proprio, & naturale, essendo ogni altra operatione in un buon gouerno, & sin la stessa guerra ordinata alla pace, nella quale, come la Città, & il Regno ne conseguisce la ciuile felicita,

tà, così conviene esser perfettissimo quello Stato, nel quale s'essercitano le più perfette operationi, & il più perfetto fine di tutti gli altri. La pace resta da se stessa introdotta ne gli Stati, col leuare gli impedimenti, che quella perturbano, non altrimenti, che ne' nostri corpi soglia indursi la sanità col leuare quegli cattini humori, onde sono essi tolti dallo stato loro persetto, & naturale. Hora se vogliamo volgersi à considerare, da quali, come da più principali cagioni rimanesse guasta, & corrotta, per dir così, quell'armonia, che la concordia de' Prencipi Italiani hauea prodotta per si lungo tempo, & con tanto gusto, & consolatione di tutti conseruata, si vederà, che due affetti soliti ad esser spesso compagni dell' Imperio (mache à quel tempo sopramodo si fecero potenti ne gli animi d'alcuni Prencipi) furono quelle radici, da quali sono poi andati, tanti mali pullulando, cioè il timore, & l'ambitione. Timore di perdere il proprio Stato, ambitione d'occupare l'altrui: il timore d'un giusto sdegno de' Rè d'Aragona, eccitò nell'animo di Lodouico Sforta, pensieri di nuouità, lo persuase à ricorrere all'armi Francesi, & gli fece credere, che à sostetare la sua fortuna, fusse buono quel consiglio, che lo fece precipitare: ma nel Rè Carlo VIII. di Fran-

Z77

Francia, giouane d'anni, & d'isperien a, l'ambitione d'aggiungere nuoui Stati à quella corona, et à se stesso nuoua gloria, non gli lascio porre altro in consideratione, che ciò, che gli porgeua auanti il suo desiderio, nell'accettare le proposte di Lodouico Sforza, per douer passare in Italia, la quale finalmente è stata sepoltura di tanta gente da guerra, di tanti, & così illustri Capitani di quella bellicosa natione, per le così continuate guerre, che ne risorsero da un tale principio, senta alcun vero frutto de gli primi auttori. Ma passiamo più innanzi, la guerra così famosa, & così pernitiosa, si può dire à tutta Italia, che fu mossa dalla lega di tanti Prencipi Christia ni, congiurati insieme allaruina della Republica Venetiana, da che altronacque, che da queste medesime male semente, timore, & ambitione? temeu ano molti Prencipi la grandel za della Republica, già molto cresciuta per li prosperi successi delle guerre fatte in compagnia de Francesi, per le quali era diuenuta, massimamente à Prencipi Italiani, assai sormidabile, onde desiderauano tutti, col vederla abbassata, d'assicurarsene. Nè era da questo timore lontano Massimiliano Imperatore, ammaestrato dalla recente isperianta, quanto fussero le armi della Republica fatte potenti,

tenti, perche da quelle eranglistate leuate alcune terre de gli suoi Stati: ma Lodouico Rè di Francia, come sempre è inestinguibile la sete del dominare, cresciuto in maggiore desiderio di occupare tutto lo Stato di Milano, poiche la maggier parte d'esso, eragli caduto nelle mani, & pentito d'hauere à Venetiani caduta la Città di Cremona, & la Giaradada, fu da que sti stimoli d'ambitione, spinto à congiurare con gli altri Prencipi, contra la Republica, della quale crano tanti, & cosirecenti i meriti verso di lui. Seguirono dietro à queste, altre, se non vgualmente graui, verto assai lunghe guerre, & di molto varij, & incerti successi, essendo elle notrite, & mantenute da queste male semente d'ogni discordia, timore, & ambitione. Temeua la Republica quando co'l certo, & quieto possesso dello Stato di Milano, si fusse accresciuta, & confermatala grandeZza, & la potenZa di Carlo Quinto Imperatore in Italia, che non potesse da quella restarne il suo stato di Terra ferma molto sicuro; però prese volontieri l'armi in Compagnia de' Francesi, per afficurarsi, con l'hauere un Duca di Milano, particolar Signore di quello Stato, dal pericolo, che stimana donerle soprastar del continuo da un vicino maggiore, Es più potente: ZZZ, 2 desiderava

desideraua similmente il Rè Francesco di Francia di veder l'Imperatore spogliato di quello Stato, ma per altri rispetti, cioè, perche non poteua in alcun modo accommodarsi l'ambitione del suo animo, dicedere alla fortuna di Carlo Imperatore, & di vederlo tanto di se maggiore, & massimamente in Italia, oue per ritener alcuno Stato haueano per si lungo tempo con tanta spesa, & contanta perdita di genti trauagliati i Re di Francia, suoi predecessori, & egli stesso connon minore ardore, macon peggiore fortuna de gli altri. Tale dunque fu quel primo tronco, dal quale non si potero andar così tagliando irami, & i germogli, che dopò una guerra, non vi nascesse tosto vn'altra; onde ne sul'Italia tenuta così lungamente trauagliata, & oppressa fino, chenell'anno. 1529. trouandosi gia i Prencipi molto stanchi, & rouinati i Popoli, si conuenne in quel famosissimo conuento di Bologna, nel quale furono posti così saldi fondamenti della pace, & della quiete d'Italia, che quasi si può dire, che si sia fino à questi giorni conseruata, con speranta di passare molto più innanti; percioche, quantunque in questo corso d'anni si sieno pur vedute alcuna volta qualche commotioni d'armi in Italia, & de'suoi proprij, & de'Forestieri;

restieri; però rispetto alle ruine, & alle calamità di quelle superiori età poteuasi dire, che si fusse più tosto romoreggiato, che guerreggiato. Hora mutata questa conditione di cose, & di affetti, & leuata la materia, onde notriuansi tal'incendis di guerra, ne rimase l'Italia in una somma, Es sicura tranquillità. Ricade dopo questo tempo della prima introduttione della pace, molto presto, per la immatura morte di Francesco Sforza senta figliuoli, lo Stato di Milano, in potere di Carlo Imperatore, & poco appresso di Filippo suo figliuolo, ne'quali Prencipi, non sono quelli rispetti concorsi, che poco innanzi si sono considerati, onde n'hauesse à rimanere conturbata, come prima era successo, la quiete d'Italia; però, che essendo questi Prenci pi già per altri loro Stati molto grandi, & potenti, fatti quieti, & pacifichi possessori di così bella, & così nobile parte d'Italia come sono il Regno di Napoli, et il Duca to di Milano, niuna cagione era, perche effi doucssero, ò per timore delle cose proprie, ò per desiderio di occupare l'altrui, commouere lo Stato quieto delle cose; dal timore gli assicuraua, non pur l'amicitia solennemente stabilita, & confirmata, con gl'altri Potentati d'Italia, ma molto più la loro propria grande Za, & poten la; & dal

dal pensare d'occupare gli altrui Stati, gli riteneua il conoscere, che il toccare l'uno, poteua commonergli facilmente tutti, & dare appresso occasione di tirare l'armi forestiere in Italia, disturbando à se medesimi il più fermo possesso di tanto, & così nobile Stato, che vi possedono: così parimente la Republica di Venetia, si è per questo tempo ritrouata constituita in tali stati, che come hauca ella solo da desiderare la quiete, così poteua anco sperare di hauer à goderla sicuramente, però che ne era rimasa cosigrande, & potente, che sperar potesse à nuoui acquisti, hauendo in Italia il contrapeso di forle maggiori, che in qualunque moto d'armi, scoperti i suoi pensieri, se le sarebbono opposte, per non lasciarla in suo danno maggiormente crescere; ne era però tanto debole, che douesse temere di restare da altri facilmente oppressa, in modo, che per assicurarsi datale pericolo, fusse costretta di pensare à nouità, & à procacciarsi nuoui amici, per vedere mutata la presente conditione delle cose. Mà lo Stato della Chiesa assicurato, non meno dalla rinerenta della Religione, che dalla forta dell'armi, rimaneua sicuro, & queto, ne era cagione, perche hauessero i Pontesici, nè da temere delle cose loro, ne à desiderare, ò procurare altra migliore

migliore conditione allo Stato temporale, poiche ricuperate tante Città, che hauea primain diuersi modi perdute, sedate le discordie, & quasi estinte le fattioni, che l'haueano trauagliato, & moderata la auttorità de' Baroni di Roma, ritrouauasi quella Santa Sede constituità in stato di dignità, & di sicurtà, quanta fusse mai per l'adietro stata: & il Duca Cosimo de' Medici, come appoggiato alla gratia, & alla amicitiad'un potentissimo Prencipe, che hauea fauorito la sua gran fortuna, erasi in quella assai bene assicurato, così ritrouandosi ancora nuouo Prencipe nella Signoria di Fiorenza, hauea da pensare, come fece con prudentissimo consiglio, più à confermarsi con la pace nel nobilissimo Dominio, in che si ritrouaua constituito, che à penfare di farsi auttore di nuoue querre, & procacciarsi stato di cose maggiori. Quindi dunque ne auuenne, che rimanendo bilanciate le forze, & temperati i pensieri di questi maggiori Potentati d'Italia, fusse leuata l'occasione di farsi in essa alcuna notabile alteratione, & variatione de gli Stati, come erasi veduto succedere nelle superiorietà, per li moti concitati da medesimi Prencipi Italiani. Ma da quelli pericoli, che venire le potessero da forze straniere, è stata per questo tempo

tempo l'Italia da varij accidenti quasi difesa, & fatta sicura. Se sì considera prima ciò, che appartiene allo Imperio, donde spesso le sono venuti i più graui trauagli, assai chiaro si conosce à quegli Imperatori, che à Carlo fino à questi di sono successi nella dignità dell'Imperio, non essere rimase forze, con le quali senta gli aiuti della Germania, poco, come si vede, inclinata ad accrescere la loro potenta, & auttorità, potessero volgersi ad imprese in paese forestiero, per alcun loro particolare commodo, et ambitione; ma più, che ogni altra cosa, era bastante à fermare tali pensieri di trauagliare gli Stati altrui (benche non si possa, se no sommamente laudare in questi Prenci pi vn moderatissimo animo, volto sempre alla giu stitia, et alla equita) il pericolo eminente alli loro Stati, dalle forze de'Turchi, i quali essendo nemici, così vicini, & così potenti, non pur nel tempo, che furono costretti à versare nell'armi, per la difesa della Vngheria, & dell' Austria, main tempo ancora della pace, & della poco sicura quiete, gli hanno tenuti occupati, & trauagliati, & in stato di pensare più alla sicurtà delle cose proprie, che ad accrescere la loro fortuna, con l'acquisto dell'altrui. Sono i Francesi stati più de gli altri intenti al conturbare la quiete

quiete d'Italia, alla quale già lungo corso d'anni, hormai hanno tenuto sempre volto l'animo, per desiderio di tenerui alcun Stato. Matutto, che le forze di quel florido, & potente Regno, auanti queste ciuili discordie, sieno state orandi, & formidabili, nondimeno s'è per isperienz, a veduto, che li loro tentatiui quall'hora non hanno hauuto chi gliriceui, & sostenti in Italia, sono riusciti di maggiore spauento, che di danno: perche douendo di lontano esser à loro esserciti somministrati gli aiuti, & le cose necessarie, anco da for Le più deboli, & spesso per li loro medesimi in--commodi, sono rimasi disfatti. Perche dunque in queste vltime età, quando hanno essi passati i Monti, non sono stati con Potentato grande in Italia collegati, come in altri tempi tra loro aunenuto, però per breue spacio di tempo, hanno potuto fermaruisi, ne molto largamente hanno fatto sentire lo strepito dell'armi loro, benche niuna occasione habbino i Francesi tralasciata mai per desiderio di nouità, & di gloria in modo, che tutti quelli, che per dinersi tempi si sono ritrouati mal sodisfatti de gli Imperiali prima, et poi de gli Spagnuoli, hanno hauuto molto factle ricetto all'amicitia loro; così fu abbracciata la difesa della Città di Siena, oppressa dall'acerbo Dominio Aaaa

de Ministri di Cesare, così fu presala protettione de Farnesi, per mantenirli nel possesso di Parma, et PiasenZa, donde volena l'Imperator cacciarli; così fis vdito il Prencipe di Salerno, che metteua innanzi col suo fauore, et con la solleuatione de' Popoli sperante grandi d'acquisti nel Regno di Napoli: cosi trouo Paolo IIII. grande corrispondenza nel Re Henrico di Francia, come prima comincio à scoprire i suoi pensieri d'essere male affetto verso Cesare, et di voler muouergli contra l'armi; perche quelle cose, che gli erano malriuscite nel medesimo tempo in Italia, per lo debole appoggio de Senesi, speraua di poter conseguire col melzo dell'amicitia, & congiuntione d'un Prencipe grande, fe non per forte, almeno per auttorità, et atto à grande commotioni di cose, secondo i suoi desiderij. Ma in tutti questi tempi, & occasioni si può dire con verità, che rispetto alle cose più graui, passate nelle superiori età, si sia più presto romoreggiato, che guerreggiato, il che, come si diceua, è nato principa mente per hauersi ritrouato ne' Prencipi d'Italia tale dispositione d'animi, & di cose, che, nemolto, ne tutti ad un tempo si interessarno in queste querre. Es quantunque alcuno de Pontesici, s. ne implicasse, non essen-

do però state trattate queste guerre, come cause della Chiesa, o immediatamente appartinenti alla Sede Apostolica, ne furono d'altri Prencipi d' ftalia fauorite, ne da' medesimi Pontesici successori con gl'istessi pensieri abbracciate, perche i fini, & interessi non erano li medesimi, anti più si attese ad estinguerle, che à maggiormente accenderle; & quelli, che suscitarono, o fauorirono queste nouità, & moti d'armi forestiere, essendo per se stessi deboli, & non trouando, chi gli seguisse, non poterono sostenere lungamente la guerra, non hauendo da se for Le bastanti, ne potendo in modo valersi d'aiuti Oltramontani, che maggiore ancoranon restasse il contrapeso di chi hauea loro à resistere, & preualeua per proprie forze, & per amicitia in Italia, come particolarmente auuenne nelle Guerre di Siena, che furono à questi vltimi tempi, le più lunghe, & le più graui dell'altre: perche non hauendoi Francesi altro ricetto in Italia, che quello, che era dato loro da Senesi che gli haueano chiamati, et trouando contrasto gagliardo dalle forze di Carlo Imperatore, fatto maggiore per li molti, & molto opportuni aiuti, che crano prestati dal Duca di Fioren-La, non poterono lungamente sostenersi, ne fermare il piede in Italia; nelli quali accidenti non Aaaa 2

poca parte della laude, deuesi con ragione alla Republica di Venetia, perche con tante offerte & instante, tante volte essortata, & stimolata à douere prender l'armi, & valersi di quelle occasioni, che gli erano proposte innanzi, per accrescer la sua fortuna, volse però sempre con manco alti pensieri, ma certo con molto prudente, & sicuro consiglio, conseruandosi nella sua neutralità, procurare, anti con li molti suoi officij d'andar sottraggendo l'esca dal fuoco, che già era appresa in Italia, che con l'intricarsi, & stringersi con alcuno, andarlo maggiormente fomentando, & più largamente spargendo; con li quali consigli ella senta dubbio, viene adhauere giouato, non pur à se medesima, ma insieme à tutta Italia, oue tenendo ella luogo trà Potentati maggiori, mentre si è stata queta, & neutrale, senta piegare ad alcuna delle parti, è stata cagione, che l'armi Imperiali, & Francesi, dandosi da se stesse contrapeso, non hanno potuto aprirsi la strada al mandare ad effetto alcun loro disegno, per li quali hauesse potuto esser pregiudicato alla libertà, & alla quiete d'Italia. Quindi dunque ne seque; alla conseruatione di questa pace, & di questa quiete in Italia, essere il migliore, & il più sicuro consiglio, tenere in modo bilanciate

bilanciate le cose, che non possano hauer luogo, ne gli animi de Prencipi, che in essa vi hanno Stato, quegli affetti di timore, & d'ambitione, i quali come è detto, sono stati in altri tempi cagione di perturbarla. Ilche succederà, se saperanno i Prencipi Italiani, temperare in modo le loro vo-

glie, & tênersi insieme con certa vnione d'animi, & buona intelligen La legati, & congiunti, che, nè per desiderio, che in

loro a

fcuopra di nouità, sia l'vno di timore all'altro, nè per la loro difunione si scuoprino

così

deboli , che la facilità della
preda , possa commouere
l'ambitione d'alcuno che aspirasse
à gli loro

Stati.

Se le fortezze introdotte in vso molto frequente da' Prencipi moderni apportino commodo, & vera sicurtà à gli Stati'.

## DISCORSO OTTAVO.

ONO ne' presenti tempi venute in tanta stima, & riputatione le fortez, ze, che pare, che hoggidì à niun'altra cosa habbino maggiormente i Prencipi volti i loro pensieri,

che à queste, per la sicurtà de loro Stati: tuttauiariceue tale materia così diuerse considerationi, che non è forse facile il discernere, se quel
Prencipe, che segue così fatto consiglio sia nella
buona strada per condursi al fine, che egli in ciò si
propone d'assicurare le cose sue. A voler dunque
di tale materia, conoscere ciò, che veramente stimar se ne debba, sarà prima da considerare, quale in se stessa sia quest'arte del fortisicare, nella
quale si pone tanto di studio, & di spesa; & s'ella si troui fondata sopra principi, & ragioni co
sì certe, che col melzo suo sperar se ne possa quel
benesicio, al quale ella è indril zata, di mantenere

nere le Città, & conseruare gli Stati. Percerto questa prima consideratione hà non poco di dubbio, & di difficoltà: conciosiacosache l'isperien La d'ogni giorno ci mostra, non esser ancora in modo fatte note, & palesi tutte le maniere, con le quali può esser una fortelza combattuta, & presa, che riducendosi queste sotto a' termini generali affirmar si possa, da questi esserne una tal'arte prodotta, la quale abbraccia ogni sorte di offesa possibile, & con una medesima certa, & veraregola si gouerni per conseguire l'intento, & giungere alla sua perfettione; anli in contrario auuenir veggiamo, che non ben concordino ne' suoi principij li medesimi professori di quest'arte; & che il tempo per l'ordinario le sia di tanta alteratione cagione, per li nuoui modi, che vanno gli ingegni de gli huomini ritrouando, così per l'offese, come per le difese, che pare ci conuenga di confessare, che inuero questa non sia vera arte, ouero così debolmente sia conosciuta, & vsata, che poco fermo fondamento far si possa della sicurtà di un Stato sipra le fortezze d'esso, benche molte ne hauesse, & che queste fussero in riputatione, & concetto presso gli huomini militari: peroche se non altro il corso di breue tempo le rende inutili, & vane, come ne fà conoscere chi aro l'isperien La, bor-

hermai di più d'una età: poiche tale forte za; che era pur dianzi tenuta in grandissimo pregio, et stimata quasi inespugnabile, hora per nuoue insientioni, o di machine, o d'artificij d'oppugnarlu, e affatto caduta di tale opinione, & riputata quasi, che ridicola: l'istesso si può credere, che sia amilmente per auuenire delle fortezze, che si vanno hoggidi fabricando, per li nuoui modi di off sa, che ogni giorno con molto studio, & industria affaticansi molti di ritrouare. Onde nasce, che i Prencipi ben spesso si trouino hauere speso molto di tempo, d'opera, & di denari in cosa, che al tempo del bisogno, ò nulla, ò poco gli potrebbe giouare, & se pur vorrà traggerne qualche beneficio, conuerragli versare del continuo nelle spese, & farne consumare i sudditi, tenendogli con perpetue opere di fabriche impiegati, aggiungendo sempre, o diversamente alterando molte cose, intorno alle sue fortezze, per tenerle all'uso de'. tempi & della militia accommodate: ma supponvasi ancora, che tale fortezze siano ridotte ad vna più tosto imaginabile, che possibile perfettione, & sicurtà; certacosa è, che non bastano elle in niun modo à prestar per se stesse alcun servitio anti sono cose morti, & ociose, che hanno bisoono d'essere, quasi animate, & rese fruttuose col meZZo

me Zo de buoni presidij, da quali siano custodite, & difese; & altrimenti facendo rimangono fabricate à commodo, & seruitio de' nemini, il che dà maggiore occasione di dubitare, se le fortez-Le apportino più di sicurtà, ò di debolel za ad vn Stato, & oue ne siano molte, & molto grandi iui tale dubbio se fà maggiore, conuenendo nella loro difesa occuparsi tanta gente da guerra, che, se il Prencipe non è di somma potenza, male potrà auanZargli forZe, per tenere insieme quasi molti esserciti, & dentro le medesime fortezze, & fuori alla campagna. Ne però si può affirmare, che le forteZze ben guardate habbino per se sole forZa, & virtu di porre in sicurtà tutto lo stato; conciosiache potranno ben le fortezze per qualche tempo trattenere il nemico, & fermare il primo corso di alcuno impetuoso assalto, mà finalmente, quãdo elle non siano spaleggiate dalle forze di fuori, & in tempo opportuno soccorse, vinte, o dall'apertaforza, ò dal tedio, & dalla neceffità conuengono cedere, & cadere in potestà del nemico, il che non sanno negare, nè anco li medesimi professori, è fautori di tali opere, & nondimeno negar parimente non si può, che quando il Prencipe ha for Le sofficienti, per mantenersi nel proprio paese al pojsesso della campagna, con questo è B666 bastante

bastante di custodire, et difendere le cose sue da ogni ingiuria, peroche oue si pensa di trouare gagliardo incontro, non facilmente si pone adarrischiarsi: & la sola opinione, & riputatione di tali for Le ben spesso è sofficiente à tenere lontani i mag giori pericoli; conciosiacosache il nemico, che dissegnaua di assalire quello Stato, rimane da certa quasi gelosia fatto sospeso, & dubbioso; nè è ardito di penetrare molto à dentro di un tale Stato, guardato da buon'essercito, & massime in siti, come ve ne sono quasi in ogni paese, che siano dall'istessa natura del luogo per monti, per valli, ò per fiumi fatti forti; & oue sia l'entrata difficile, & più difficile l'vscita; & se atali for Le commander à Capitano d'isperienta, saranno atte à disfare il nemico senta pericolo, con l'impedire le vettouaglie, & tener in diversi modi trauagliati, & occupati i nemici, si che non possano nè molto fermarsi nel suo paese, ne molto meno impiegarsi nella presa, & sacco di alcuna Città; conoscendo di poter d'hora in hora essere soprapresi, & posti inruina. All'incontro le forte ze non afficurando altro, che quella parte, oue elle sono situate, portano particolarmente questi contrary, se sono poche, non preservano lo Stato; & se sono molte tengono nella loro propria difesa occupate tutte le fortes

forze, & lasciano il nemico patrone del paese, con danno del Prencipe, & disperatione de' sudditi; così ancora se sono picciole, & incapaci di quell'opere, & di quella gente, che fà bisogno per poteruisi lungamente mantenere, vi si perde il sito,&i soldati, che le difendono; se sono grandi, & con pial ze ampie, come hoggidi par che più si costumi, ben sono in se stesse più perfette, ma tanto mu mero d'huomini è lor necessario per la loro difesa, che quella for La, che dourebbe essere impiegata à salute di tutto, ò di gran parte del paese, dentro à poco spacio si stà rinchiusa, difendendo in somma quel poco terreno, & quella pocagente, che porta la capacità della Città, o Castello; & nondimeno questi medesimi soldati posti in campagna prestar ponno molto maggior servitio, percioche, formando vin corpo di giusto essercito, vengono à fare vificio, quasi d'una fortezza nobile, che assicura insieme molte Città, & molto paese, anzi pur co questi si inferiscono molti danni a'nemici; & tengonosi dalla sua casa lontani i trauagli, & i pericoli della guerra; peroche come s'è detto con questo neruo. di forze si ponno fare le diuersioni, & le preuentioni, entrandone gli altrui Stati, & portando il fuoco in casa altrui, prima che s'appigli nella propria: ma chi ripone la sua Blbb 2 sicurtà

sicurtà nelle forte Ze, si mette in stato di conuenire dipendere dalle voglie del nemico, in cui libertà rimane la potestà dell'elegger quel partito, che più gli torna commodo, macon so mmo incommo-. do, di chi ha à sostenerlo, ciò è ouero lasciando da canto le fortelle, distruggere tutto il paese, arricchire con le prede i suoi soldati, impouerirne i sudditi di quello Stato, che si ritroua assalito, & non può essere soccorso, per trouarsi le sue forze disseminate, & obligate alla difesa delle fortelle; ouero volendo fare certa impresa porsi intorno ad alcuna forte Za, & senZa porre i suoi à pericolo col tempo, & con l'assedio viuendo su quel de nemici, far sela cadere nelle mani, & ridurre le cose al suo disegno; peroche, come s'e detto, oue non sieno pronti i soccorsi, di niuna forte Za si può promettere lunga sicurtà. Ma vegniamo ad un altro ancora più stretto termine, & dicasi, quando ancora queste sorte Le ridur si potessero à tale stato, che senzaingannarsi, come horaben spesso auuiene, si potesse di loro promettere una certa, & veraresistenta à quella forta, che apertamente uiene vsata; con qual arte assicurar si potranno dall'insidie, & da quelli pericoli, che lor soprastanno dalla negligen la de' soldati, ò dalla persidia de' Capitani, che le custodiscono? ne' quali cali,

casi, tanto è il danno del Prencipe maggiore, & irreparabile, quanto che si troua il nemico in casain sito già munito, doue non possa, se non con somme difficultà, & trauagli sperare di cacciarlo: ma nelle maggiori (ittà, piene di numeroso popolo, oue cessano tali rispetti & sospetti, altri ne nascono niente à questi inferiori; peroche per nodrire tanta gente la dentro rinchiusa, ui è bisogno di tăta vettouaglia, quanta non è mai bastante la cura del Prencipe di raccogliere nella Città, siche per lungo tempo possa à tutti supplire; & mancando questa à che seruono le mura, l'armi, i soldati? S'aggiunge appresso, che la sicurtà di tali fortelle conuiene in gran parte dipendere dalla volonta del popolo, in quale per sua natura mutabile, per leggierissime cagioni, & alcuna volta per solo desiderio di nouità si muoue à fauorire un Prencipe straniero, & con seditioni, & con aperta for La machina contra lo stato presente, & dà in potere altrui se stesso, & la Città. Et se pure dopo il fatto ne sente del suo fallo pentimento, quando nella Città si trouerà hauere un potente essercito nemico no è più in sua potestà di correggerlo, nè può il mede simo esser fatto da chi quello Stato difende, perche non può tenerui tante for Le vnite, & per hauer à custodire più luoghi insieme, & perche hauendo,

come

come legitimo Prencipe, amor à proprij sudditi, si guarda di non distruggere la Città con le stanze de gli esserciti intieri: ma se lo Stato sarà aperto, & senta fortette, quantunque possa per improuisi assalti, o per volontà poco ben affetta de' sudditi più facilmente perdersi, più facilmente ancora siracquista, & come prima al Prencipe, che ne è stato spogliato, è data comodità di rimettere le sue for Le abbattute per alcun aduer so accidente, ne fa tosto risorgere la sua fortuna, & ricuperare le cose perdute, non trouando il nemico sicuro ricetto, oue possa fermarsi; di che se ne veggono molti chiari essempi. Se ne' tempi delle maggiori sue cala mità hauesse la Republica di Venetia hauuto lo Stato suo di terra ferma così fornito di forte Ze, come al presente si troua, non haurebbe ella perauentura, corso così graue infortunio, non così presto sarebberimasa prina di tante, & cos inobili Città, come le auuenne: ma dicasi all'incontro, se in quella mala dispositione di tutte le cose la maluagità di quel fato, che l'hauea condotta in tante aduersità, susse stata di tanta for La, che tante, & cosi importanti fortel ze, quante, & qualine sono al presente fussero cadute in poter de' nemici, non le sarebbe per certo dapoi venuto fatto di cosi presto, & così facilmente ricuperare le cose perdute,

perdute, & rimettersi nel suo pristino stato di grandelza, & di potenla, come ella fece. Veggiamo similmente lo Stato di Milano tante volte peruenuto in potere de' Francesi, non esser però restato lungamente sotto il Dominio loro, perche non trouando buone, & reali forte ze, oue potessero fare un fermo, & sicuro ricetto, ne seruendo loro il tempo per li continui trauagli della guerra, oper la strette Za del danaro per fabricarne, preualsero più volte i difensori di quello Stato; & ogni accidente, ò di volontà mutata di popoli, ò di forte cresciute à lor nemici su bastante di cacciarli; il che non sarebbe occorso, se si fossero una solvolta fatti sicuri di molti luoghi forti, donde non si sarebbe potuto trargli, senta una lunga, & difficile ispugnatione, per la quale essendo dato tempo à soccorsi, & occasione alla mutatione dello stato delle cose, non riescono poi i disegni, che si tentano, quando vi militano tali difficultà. Da tali rispetti mosso Guido V baldo Ducad' V rbino Prencipe di poco Stato, ma di molta prudenta, & sperienza di militia, dopo l'hauere ricuperaio lo Stato occupatogli prima dal Duca Valentino, si risolse di distruggere le forte Ze, che vi erano, conoscendo, che queste non haueano prima potuto conseruarglielo, Es dopò perduto gli haurebbono accre-

accresciute le difficultà di raquistarlo. Quando Carlo Ottauo Rè di Francia andando all'acquisto del Regno di Napoli passò per la Toscana, le forte Ze de Fiorentini fabricate per sicurtà dello Stato loro furono quelle appunto, onde ne rice uerono ogni maggior danno, & trauaglio, & essendo queste conuenute capitare inpotesta de Francesi, alla cui for La estimauasi, che non potessero far resistenza, posero i Fiorentini in necessità di versare in molte spese, & di stare in molta soggettione, per desiderio di ricuperarle; oue, se quello Stato fusse stato aperto, il Reriuolto ad altre imprese, oltre passando, niuna occasione di tranaglio haurebbe dato alle cose di quella Republica. Il simile quasi, & per simile rispetto, auuenne dapoi al Duca Cosimo, hauendo Carlo Quinto Imperatore voluto ritenere in sua potestà alcune fortezze di quello Stato, il quale sarebbe per altro à lui libero rimaso; onde non senta ragione nacque quel detto, che le fortelle fussero i ceppi della Toscana. Questi sono i danni maggiori, che apportar sogliono le fortez-Le, mà altri ve ne sono ancora men di questi graui, ma però più certi, & quasi irreparabili; conciosiache chi negar può, che le eccessiue spese, alle qualisti obliga il Prencipe, non pur nel fabricar

le fortel ze, ma molto più nel munirle, & guardarle non vengano à debilitare assai l'erario publico, & a porre in necessità di profondere ne' tempi della quiete quel Tesoro, che per li bisogni più vrgenti della guerra douerebbe restar accumulato. Et per certo chi potesse hora veder quanto la sola Republica di Venetia habbi speso già qualche corso di anni, nel fabricare, & tener munite le tante sue fortelze, di Terra, & di Mare, restarebbe pieno di meraviglia, & converrebbe affirmare, che sì gran somma d'oro sarebbe bastante à fornire ogni grande guerra, & à sostenere per gran pello le forle di qual si sia potente nemico: potrebbesi forse dire appresso, & non senza verità; che, mentre il Prencipe ripone molta confidenta di poter mantenere lo Stato per virtu di queste forte Ze, & con l'aiuto di pochi soldati, rallenta assai del pensiero, & della cura, che pur si deue nelle altre cose della militia, che pur sono più veri, & sicuri fondamenti d'ogni Stato: però non volsero i Lacedemonij, che la loro Città fusse cinta di muraglia, perche credeuano per la speranza di tal sicurtà, i suoi Cittadini poter auuenire più vili, & più negligenti nel adoperar l'armi, col solo valor delle quali istimauano potersi, & douersi tener lontane le for-Cocco

Le de nemici; il che volse similmente inferire quel Sanio., che disse, che quelle mura, che doueano apportar' alla Città una vera sicurtà, doueano esser fatte di ferro, non di sasso; & vn Spartano dimandato da certo Atheniese ciò, che gli paresse delle mura di Athene; rispose, che gli pareuano belle per una Città, che hauesse ad esser habitata da femine; inferendo, che a gli huomini forti, & valorosi non sia cosa necessaria, nè bonoreuole, il procacciar si con tali mezzi sicurtà da nemici. Suole anco auuenire, che alcun Prencipe stimando con le Rocche, & Castelli hauer posto quasi il freno à sudditi per poter reggerli, & fermarli à sua voglia, & che però niun bisogno gli sia dell'affettione de' popoli, assai men cura si prende, di quelle cose, che conuenzono a buon Prencipe, & che sogliono acquistare la gratia uniuersale; nondimeno molti; & chiarissimi essempi insegnano, che la dispositione de gl'animi de popoli, è più d'ogn'altra cosa potente per conservare, et per levare al Prencipe un Stato, si come si mostrano pronti, o renitenti al prestare l'vbidien a; si come hoggidi si vede nella Fiandra, la quale tanti esserciti, & tanie Fortel ze in così lungo corso d'anni non sono state bastanti per domarla, & ridurla alla quiete, & vera dinotione

uotione de'l suo legitimo Prencipe: & generalmente si può andar osseruando; che quelli Impery che sono stati di più lunga vita, non per beneficio di forte Ze, delle quali alcuni hanno man cato affatto, mà ben in virtu d'una buona militia, & dell'affettione de popoli soggetti, si sono lungamente conseruati. I Romani hebbero in costume, dopò acquistato alcun nuouo paese, di man darui nuoui habitatori, i quali distribuiti, ò per l'antiche Città, ò in altre da nuouo fabricate per loro habitatione, chiamauansi Colonie di Romani, & co'l valore di questi, come di gente deuota, & obligata al Senato, & popolo Romano, per la memoria della toro descendenZa, & per il riceuuto beneficio, manteneuansi facilmente i nouelli sudditi in fede, & in vbidien Laverso la Republica, i paesi domati, & acquistati con l'armi; il che similmente, & mossi dal medesimorispetto fecero i Venetiani in Candia, mandandoui buon numero di suoi proprij Gentilhuomini per nuoue Colonie. per difendere, & mantenere quella Isola; ma i Turchi con maniera molto violente, ma però proportionata alla qualità del loro Imperio, vsano di distruggere, quasi affatto ne' paesi acquistati, gli antichi habitatori, massimamente i più ricchi, & più nobili, a' quali to-Cccc 2 gliendo

gliendo i terreni, applicano le rendite d'essi all'vso, & commodo de' soldati, instituendone, com'essi dicono, timari, che sono paghe ò entrate, assignate à soldati con obligo di mantenere certo numero di Caualli, onde vengono con tal modo à mantenere del continuo numero grande di gente da guerra, la quale, seruendo per ordinario presidio, & sicurtà del paese di nuouo acquistato, stà però pronta sempre per douer prestare servitio in ogni altro paese, & à tutte le imprese, & occasioni, come viene commandata, con beneficio maggiore, & più ferma sicurtà dello Stato, che non è quella, che prestar possano le loro Fortezze all'altre nationi, che più le vsano. Ma altri Prencipi, i qualiri petto gl'habitatori hanno hauuto maggiore abondanta di paese, introdussero di tenere à confini spatiose campagne incolte, & deserte, come à questi tempi faceuano li Persiani ne' confini de' Turchi, per render più difficile ad vn numeroso essercito il poter per essi passare à loro danni, ò passando il poter lungamente fermaruisi, il che è anco loro per lo passato più volte riuscito, come si vede, che grandissimi esserciti condotti contra la Persia da gli Imperatori Ottomani sono per lo più rimasi da' suoi proprij disaggi consumati, & di-

& distrutti. Dalle quali cose pare, che inferir si possa, che altre arti ci siano, & altre vie, che molto meglio condur ponno à quel fine, per lo quale furono ritrouate, & hoggidi tanto s'vsano massime da Prencipi Christiani le forte Ze: nulladimeno volgendosi hora all'altra parte appariranno altri, & non leggieri argomenti, con i quali si può sostentare, che grandissimo beneficio sia quello, che dalle forte ze viene à riceuer ogni Prencipe, & ogni Stato. Certa cosaè, che l'assicurarsi per tutte le vie possibili dall'offese è precetto, non pur insegnato dalla ragione, ma dettato, & inserito in tutti dalla natura, la quale, quasi con certo occulto, & marauiglioso consiglio, hà voluto con la fortella di molte, & lunghe serie di altissimi monti dividere, & afficurare dall'ingiurie quelle nationi, nelle quali la diuersità del Clima produceua affetti, & costumi diuersi, & per consequenza certa quasi naturale nimistà; & ha parimente in ogni parte proueduto di siti più eminenti trà monti, & più chiusi trà le valli, oue potessero gli habitanti ripararsi, sicuri dall'impeto, & dalle violenZe, che sogliono i più potenti vsare contra i più deboli. Talche questa del fortificare si può dire arte, che imita, & aiuta la natura, perche fà le sue opere à simig'innZa

glian La dell'opere di lei, & alcuna volta le fatture della natura riduce a maggiore perfettione, & commodità; & quantunque non sia questa fondata sopra principij così certi, come quelli delle scienze, si gouerna però con una certaragione nelle cose, intorno alle quali s'adopra; & tanto basta a fare, che ella meriti nome di arte, ne si deue scemare alcuna parte di laude alle sue operationi, perche dall'industria de gli huomini, che l'essercitano, ogni giorno si vadino cose nuoue, & nuoui precettiritrouando, poi che e il proprio delle cose naturali, & eterne il mantenersi sempre in stato tale, che non patiscano alcuna alteratione; ma qual cosaè trà le nostre humane operationi, nelle quali si possatanta certe za, & costanza ritrouare? nondimeno niuno dirà, che gl'huomini debbano viuer nell'otio, oritirarsi tutti alla contemplatione, & disprezzare tante arti, che sono ornamenti della vita civile, perche in esse non si possa procedere per via dimostrativa ad una sola, & certa verità; ne si può dire, che quest'arte del fortificare sia pur a questi tempi nata, anti e antichissima, & su conosciuta quasi da tutte l'età, & da tutte le nationi, ma quando con minore, & quando con maggiore perfettione; secondo certa varietà, o vicissitudine, chel

che't tempo nell'altre arti ancora anti in tutte le cose apportar suole. Hebbero gl'antichi le sue fortelle, et le sue machine da guerra per ispugnarle, le quali con nome generale chiamauansi Tormenta; furono trà le altre, che serumano à batter le forte Le molto note, & molto vsate gl'Arieti, ma di molte altre sorti d'instrumenti appartinenti all'offesa, & difesa delle Città, si truona fatta mentione; & trà questi di alcuni così marauiglissi, che si può dire, che non inducano manco di stupore à pensare la loro for La, di ciò, che faccino boggidi le nostre artigliarie: così si legge, che volendo Scipione ispugnare certa Città di Spagna, erano da gli difensori di quella, gettati dalle mura alcuni ferri, contal'artificio ordinati, che con effitirauano sopra le mura i soldati nemici, che loro s'auicinavano per combatterle, & di quel famosissimo Archimede si racconta, che egli fusse inventore d'una machina, che fu usata nella difesa di Siragusa sua patria, con la quale una galea armata veniua leuata à for La dall'acqua, & tirata sopra le muraglie. Come dunque si può dire, che à gl'antichi fusse incognitatal'arte di fabricare, se nel difendere, & oppugnar forteZze vsauano tanto studio, & industria? anzi molti di loro più chiari Capitani ne riportarono

peressa particolari lodi, et i Romani, come preualsero assai nelle altre opere dimilitia, così in questa ancora furno eccellenti; et per beneficio di questa preservarono lo Stato, ilquale combattendo hauçano quasi perduto; però che Annibale nel felice corso delle sue vittorie, conuenne intorno ad alcuni piccioli, ma forti et ben murati Ca-Stelli, Colonie di Romani, fermar si tanto, et tanto di tempo consumarui, che fu a ciò in buona par te attribuita la cagione della salute della Città di Roma. Ma lasciando hora il rammemorare queste cose più antiche, non si veggono ancora in molte Prouincie, et in Italia principalmente fabricate nell'età superiori alla nostra, ma da essa non molto lontane, molte Rocche, et Castelli? i quali, quantunque l'vso moderno dell'artigliaria facci hoggidi riuscire infruttuosi, et inutili, non è però, che data la proportione di tal fortezze con la maniera del guerreggiare di quei tempi, non si possano stimare fortezze, quasi pari alle nostre, ò almeno, che non dimostrino, che ne gl'huomini di quella età fosse il medesimo studio, et il medesimo fine, che nella presente nostra esser si vede, cioè d'afficurarsi con tal melo dalle ingiurie de' nemici, et per virtu di quest'arte mantenere più facilmente gli Stati: ma tanti assedy, et obet oppugnationi notabili di Città, delle quali per l'historie di tutte l'età si truoua esser fatta mentione, ne prestano chiarissimo argomento, che, quantunque siano stati ritrouati nuoui modi di fortificare, et molto sia ampliata, et perfettionata a' nostri tempi quest'arte; tuttauia l'vso di essa sia antichiffimo, et continuato per ogni sexolo. Hora, se considerar si vorranno gl'utili, che si traggono dalle Fortelze, molti, et molto importanti se ne troueranno, conciosiacosa che è assai manifesto, che quel paese, nel quale non siano Forte Ze, stà sempre in manifesto pericolo, & quasi à discretione de nemici, li quali, potendo improuisamente, & sicuramente entrarui non ritrouando alcun ostaculo, hanno sempre in loro potestà, quando anco alla somma delle cose di quello Stato nuocere non potessero, di tenere con incendy, & con rapine vessati i popoli, alla salute & conseruatione de quali deue pur il Prencipe hauer molto riguardo: diede di ciò grande, & acerbissimo essempio per parlar di cose à noi più prossime, & più note, il paese del Friuli, nelle vltime guerre, che hebbe la Republica di Venetia nellaterra ferma; peroche mancando esso affatto di fortezze; era diuenuto preda di chiunque cercaua d'assalirlo; talche non pur da gente da guer-Dddd

ra vnita in forma di giusto essercito, ma da quella ancora, che tumultuariamente passaua i monti, veniua miseramente lacerato, & distrutto, stando solo quei popoli per tanto di tempo dall'ingiurie sicuri, quanto era all'essercito V enetiano permello il fermarsi trà quei confini; ma, come primarichiamato altrone d'altri bisogni, conneniua allontanarsi, così tosto ritornauano i nemici à nuoue, et sicure prede:il che auuerra similmente in ogni regione, che da fortelle non sia sostentata, & dif sa; & oue i membri dello Stato siano separati, se con la sola for La de' soldati si vorrà tutto difendere, appenamolti esserciti saranno bastanti d'assicurarlo; la onde co'l mezo delle fortelle quelle genti, che bastanano per guardarle, bastano anco per preservare in gran parte il paese, sì, perche in esse saluare si può buon numero de gl'habitanti, come ancora, perche non essendo sicuro consiglio, ne solito ad esser abbracciato da buoni Capitani, lo spingersi innanti, col lasciarsi à dietro fortezze nimiche poste alle frontiere in luoghi opportuni, si viene à tenere i maggiori pericoli lontani da tutto lo Stato; si come all'incontro quello, oue non siano fortelle, quantunque si troui fornito di vna buona, & va loresa militia, conuiene però dipendere dalla forte

sorte tanto varia della guerra, & sottomettere spesso la somma delle cose all'incerto euento delle battaglie; & quando gl'occorre alcuna cosa aduersa, tutto il paese rimane à discretione del nemico, & gli istessi esserciti, non trouando in alcun luogo sicuro ricetto, oue possano ripararsi, con una sola rotta restano tutti disfatti, come nell'età passata auuenir si uide dell'Imperiofamosissimo de'l Soldano del Cairo, ilquale essendo stato vinto in più d'una battaglia da Selino Ottomano, non hauuto, ne tempo di rimetter l'essercito, ne forte Le, oue ricouerarsi, ne perde in breue tempo tutto il Regno, & resto disfatto l'Imperio de' Mamalucchi, che pur fu molto chiaro, per l'eccellent a della disciplina militare; & di anti stimato molto sicuro, per riposare la sua sicurtà ne'l valore d'huomin fortissimi. Aggiungesi ancora, che le fortezze, non pur asseurano gli Stati da questi casi estremi di aduersa fortuna, ma giouano assai a tenere questa lontana, & quasi senza arrischiare alcuna cosa consequiscono ben spesso l'intentione d'una vera sieurtà; conciosiacosache chi si pone in animo d'assalire un Stato, quando considera le cose, che è per tentare, douergli riuscire lunghe, & difficili, & dubbiosala speranta di riuscirne con vittoria, Dddd

non così facilmente si mette all'impresa; ma, quando è già la guerra accesa, le fortelze senla dubbio leuano assai delle occasioni, per douer venire alle battaglie: peroche, chi assalisce non facilmente arrischiar si vuole al pericolo d'una gior nata, perche vede dalle fortelle, delle quali sarà quello Stato fornito, douersegli leuar il più vero frutto della vittoria, che è l'acquisto d'alcuna Città, ò luogo importante; & così parimente, chi è assalito, quanto per le fortel le vede le cose sue riposte in stato più sicuro, tanto più procura d'andare temporeggiando il nemico, per disfarlo con li suoi medesimi incommodi, senza molto adoperar l'armi: onde è nato, che à questi tempi, ne' quali è molto accresciuta la perfettione delle forte ze, si vedono seguire molto di rado battaglie campali frà questi esserciti; perche a niuna delle parti per li rispetti considerati mette conto il combattere, poiche l'ingegno, & l'industria de' Capitani pare, che preuaglia alle forze, & che si vengano à sottraggere in gran parte l'operationi della guerra da quell'incerte La, con la quale pare, che per l'ordinario loro si reggano: auviene anco nelle conditioni delle cose, & de' tempi presenti, che tanto di tempo nell'espugnatione d'una sola fortezza si spende, che in al-

tre età, & in altra maniera di militia in molto minore occupauansi le Prouincie intiere da chi preualeua nella for La de gli esserciti : da che forse similmente procede, che i Prencipi di queste vltime età, benche alcuni ve ne siano stati potentissimi, E5 valorosissimi, non habbino però potuto fare in tante guerre mosse da loro molto grandi, & notabili progressi; onde pare, che affirmare si possa, che le fortezze siano un veramente molto nobile, & molto eccellente artificio, poiche giouano assai a conseguire quell'ultimo, & vero fine, a cui deuono in vno Stato ben ordinato esser indriz Late l'opere della militia, cioè alla quiete, & alla sicurtà. Qual cosa dunque si potrà in tanta diuersità di ragioni conchiudere? è verissima & generalissima regola, che non tutte le cost possano à tutte le cose accommodarsi, nè in queste nostre operationi pertinenti alla vita ciuile si hà da cercare ciò, che sia simplicemente, & per se stesso bene, che ciò sarebbe in vano, ma diuerse coseriescono vtili à diuersi sini, & à diuerse persone, & deuono esser acccommodate alla conditione de tem pi, alla qualità de'.costumi, & ad altri particolari accidenti. Però a' Prencipi diuersi non conuengono le medesime, ma diuerse maniere di pricciere nel gouerno, & conseruatione de loro Stati:

Stati: Quelli Prencipi, che hanno Dominio grande, & for Le molto potenti, ponno così sicuramente riporre la sicurtà nella loro militia, & gen te da guerra, che non fà loro molto bisogno di fortelze, & se pur vorranno vsarne, potrà bastar loro l'hauerne alcuna à confini più lontani, per assicurare il paese dalle subite incursioni, & per maggiore opportunità, & sicurtà delle guarnigioni de' soldati, che ta'i Potentati sono soliti di mantenere nelle prouincie più lontane, & più rimote dalla sede dell'Imperio, come già fecero gli Imperatori Romani, & come hoggidi fanno i Signori Ottomani, i quali nella loro grandissima potenta confidando, pongono assai maggior cura, & industria nello ispugnare le fortezze d'altri, che nel fabricarne effi di nuouo, de quali tanto hanno minor bisogno, quanto che la lor grande Zza gli rende dalle ingiurie de gl'altri sicuri. Ma i Prencipi minori hanno con altra regola à gouernarsi, & sono posti in maggiore necessità di vsare le fortezze, conciosiacosache non hauendo molto Stato, ne molto Thesoro per poter tener nu mero grande di gente da guerra in egni tempo pagata, ciò che non può dar loro la for Za, & la riputatione, vengono à conseguire col beneficio delle forteZze, perche con pochi soldati tengono le co/e

cose loro così guardate, che ben spesso la forta di qual si sia, benche potentissimo Prencipe, non è bastante à cauargli della loro sede, nè pur à leuargli alcuna parte dello Stato; di che questi vltimi tempi ne hanno dati molti essempi, & trà gli altri notabilissimo è stato quello della difesa di Malta, laquale essendo dalle forze di così gran Prencipe, come era Solimano, combattuta; furno quei pochi, & soli Caualieri della Religione bastanti a conseruarla, in modo che dopò l'hauer intorno quella forte Za perduta molta gente, & molto tempo, furono con grave lor danno, & non Senta alcuna vergogna li Turchi costretti di partirsene; i quali però hauendo per isperienta d'altri conosciuto il beneficio, che dalle fortezze si riceue, cominciano hora à farne qualche maggiore stima, che per l'adietro fatto non hanno, massimamente ne' luoghi più lontani, & più separati dalla sede dell'Imperio, oue non ponno, se non con lunghe'Za di tempo, & con molto incommodo esser le cose necessarie somministrate; & nella presente guerra di Persia hanno nel paese nuouamen te da loro acquistato fabricate molte fortelze, con consiglio, che è loro riuscito grandemente vtile, perciò che, oue gli altri Imperatori Ottomani dalle imprese di Persia non ne riportarono alcun frutto;

frutto; che subito partiti i loro esserciti, il paese corso, non acquistato da loro siritornaua all'ubidien La, de' suoi primi signori, hora con le forte L-Le si sono andati di tempo, in tempo, & di passo in passo, in modo confirmando nel possesso de luoghi una volta occupati, che poca speranta piurimane à Persiani, gente inespertissima dell'ispugnar forte Le, di poter più cacciarli da tan to Stato conquistato prima con for Le d'armi, & da poi contali mezi mantenuto, & confirmatisi d'esso in un sicurissimo possesso; talche non pur à Prencipi minimi, ma à grandi ancora torna alcuna volta, secondo i luoghi, & l'occasione, di non poco vtile l'vso delle fortezze: ma del numero d'esse fortezze, del luogo, del tempo, della forma, & d'altri tali accidenti, che s'hanno da osseruare nel fabricarle, non si può dar ferma regola, che sempre, & à tutti serui: Questo solo si può affirmare, che il Sauio Prencipe deue porre in queste opere una diligente consideratione, non pur delle cose, che disegna di fare, ma di se medesimo; alla qualità del suo Stato, & delle sue for Le; altrimenti auuerebbe, che ciò, che è preparato per rimedio, & per suo sostegno, potesse diuenir veleno, & ruina di quello Stato; ciò è, quando volesse il Prencipe far tante, & tali

tali fortelze, che nel tempo della pace per una troppo graue, & inconsiderata spesa del mantenerle, conuenisse da se stesso consumarsi; all'horariuscirebbe vero, quanto su di sopra considerato, cioè, che non potendo il Prencipe di mediocre fortuna, quando soprauiene il maggiore pericolo delle guerre, tenere ne ben presidiate, & fornite delle cose opportune tante fortezze, ne metter un corpo di giusto essercito in campagna; si trouarebbe di hauere non assicurati, ma accresciuti i proprij suoi pericoli, & la somma delle cose sue poste in sommo disordine, & confusione. Deuono dunque le forte Ze, come in un buono, & ben ordinato gouerno auviene delle altre cose ancora, esser con un certo giudicio, & temperamento regolate, & disposte; sì che per lo numero, & per la grandeZza loro habbino conueniente proportione alla qualità dello Stato, & delle forze del Pren cipe; siano fatte, non in ogni luogo otiosamente, ma solo alle frontiere, & ne' siti à ciò più opportuni; in modo che, quanto più è permesso, possa la fortella naturale del luogo aiutare l'arte, & esser da quella aiutata, però che tal forte Ze con nu mero minore di soldati, & con maggiore sicurtà ponno esser mantenute; ma sopra tutto habbisi ogni possibile risquardo, ch'elle possano riceuere in Eeee tempo

tempo de' maggiori bisogni soccorso, poiche contra vna for la grande niuna fortel za può lungamente resistere, se non è di nuoui presidij, munitioni, & d'ogni altra necessaria cosa souuenuta: torna ancora alle forte Ze di somma commodità, l'abondare dentro quanto più si può di buon terreno, perche con questo si ponno andar in diuersi modi accommodando le difese, come consigliano l'offese, che son vsate per ispugnarle; & parimente presta opportunità d'vsare il beneficio di molte ritirate, & di far ciò, che è il proprio, & più certo commodo delle forte Zze, ciò è di metter tempo. Talche se saranno ben intese, & ben osseruate, quelle cagioni, & quelli rispetti, che si conuengono, & vi concorri, non pur il parere de gli huomini da guerra, ma il consiglio ancora de gli huomini di Stato; le forte Ze in tal modo fabricate riusciranno sempre di viile, & di commodo al Prencipe, & allo Stato: ma quando queste sono fatte sent a giudicio, et sent a arte, già non è colpa dell'opera, ma di chi non sà vsarla, se da esse non ne seguono più quei buoni effetti, che si desiderano; il che non più delle forte Le, pur hora considerate, she dell'altre cose auuenir suole, che mal vsate perdono ogni lor virtu. Con queste distintioni dunque, et con le cose à fauore delle forteZze, pur hora consi-

considerate, restano facilmente sciolti quegli argomenti, che poteuano prima fare alcun dubbio; conciosiacosache non si deue disprezzare l'arte del fabricare le forte Ze, perche sempre non sia stata in vn medesimo stato, an li tanto più si conuiene stimarle, quanto, che veggiamo, che ogni giorno con nuoue inuentioni, & isperienze ella si vadi perfettionando; così parimente è uenuto dell'ar te del fabricare le Naui, & le case, del medicare, del scolpire, del dipingere, & d'ogni altra più nobile disciplina, che non ad vn tratto, ma in diuersi tempi, essendone l'esperienza maestra, sono peruenute à tanta eccellenZa; & à tanta stima; & bà tutta via questa arte del fabricare forte Le nella nostra età prese alcune più ferme regole, & quasi più certi principij, dopò l'uso delle batterie, & altri modi di offese introdotte da' moderni, con lequali ella si gouerna nell'ordinare, & tutta insieme, in ogni membro particolare della fortelza, nelle forme, nelle distante; nelle proportioni delle parti, & in certe altre cose; leguali, oue il sito le permette; sono sempre le medesime. A questa nobile professione hanno hoggidi aggiunto tanto di ornamento, & di perfettione i diwersi buoni, & nobili ingegni, che si leua già ogni dubbio, che altri potesse haucre, se di Eeee 2

ciò vi sia vera arte, & se pure alcuna volta ella variar conuiene per la diuersità de' siti, ò per alcuni cotali accidenti, che non possano à tutti esser con una medesima, & certa regola compresi, ciò non deue leuare della sua dignità à gli artefici di tali opere, più che si facci al politico, che pur è architettonico, & sopra tutti gli altri, che s'adoperano nelle nostre ciuili operationi, il procedere, come gli conuiene di fare, con argomen ti di cose probabili, & con consigli spesso dinersi, per accommodar le sue operationi alle circonstan-Le, che l'accompagnano: ne segue parimente, che meno stimare si debbia vna tal'arte, perche non sempre conseguiscail suo fine, di conseruare quella Città, ò quel paese, oue sono le fortezze fabricate; poiche ciò dipende anco da vary accidenti, a' quali non è l'arte, & pruden La humana bastante di prouedere, nè prouedendoli di dargli sempre con la sua industria il debito rimedio. Ma similmente potrebbesi dire, che astener si douesse dal fabricar le Naui, & prinarsi del commertio, & de'traffichi con le lont ane nationi, che co'l mez-Lo de queste s'essercitano, perche molte ne restano nel mare sommerse: non sempre la cura de'medicirisana l'infermo, non sempre l'oratore con l'ora tione sua persuade, ne ottiene l'intento, deue forle per-

se perciò l'huomo rimanersi dal navigare? dal medicare? dall'orare? S'auuerrà, ch'un huomo tristo, & persido verso il suo Signore tradisca al nemico la fortella, alla fede di lui raccommandata, perche douerà ciò darsi a vitio, & ad imper fettione delle fortezze? quale cosanella nostra vi ta è così buona, che non possa dalla maluagità de gl'huomini esser mal vsata? la sola virtu hà questo privilegio, ma tutti gl'altri ornamenti della nostra humanità rimarrebbono spenti, & banditi dal mondo: perderassi una fortella, per essere, ò mal presidiata, ò mal difesa, ò per altro tale accidente, & perche douerà quella colpa, che è propria della negligen La del Prencipe, ò dell'ignoranza de' Capitani, ò della viltà de' foldati, esser portata sopra il difetto della fortezza, quando questa sia per se stessaben fatta, & ben intesa? ma dicasi di gratia quei disordini, & pericoli, che ponno nascere in un Stato per la poca cura del Prencipe, per la perfidia de' Capitani, per la viltà de' soldati sono fatti così proprij nel guardar le fortezze, che i medesimi da tal cagione auuenir non possano ne gl'esserciti, & in ogn'altra difesa, per qualunque uia tentata? per che dunque per cer car quella perfettione nelle fortez. Le, che nell'altre cose; non si troua, si vorrà priuandosi di quel benefi-

beneficio, che da quello si può riceuere, & per lo più si riceue, lasciare lo Stato quasi in mano del ca so, & à discretione di ciò, che cader possa in pensiero di chi disegnasse d'assalirlo, & offenderlo. Ne meno è da dire, che disprezzare si debbano le fortelze, per riporre ogni sicurtà dello Stato nella militia, come in cosa di più fermo fondamento, peroche non ad ogni Prencipe è concesso di tener sempre vn'essercito pagato, ne questo sarebbe ancora in uno Stato, che habbi molti, & diuersi confini, bastante, per assiçurarlo da improuisi assalti; oltre che, chi ripone ogni speranza della conseruatione dello Stato ne gli esserciti, & nel combatter il nemico alla campagna, conuiene spesso, come s'è detto, quasi giuocarlo alla sorte, & porsi à rischio di mille accidenti, oltre ciò, se le forze poste in campagna non sono spaleggiate da fortez-Le, e no saranno pari à quelle del nemico, che viene ad assalire, conuengono sole restar, otiose, & inutili, perche non potendo sostenere l'incontro, che altro far potranno, che ritirarsi, & lasciare, che chi si troua più potente si facci Signore di tutto il paese? oue con l'aiuto delle fortel Le pochi bastano à resistere à molii, & à prestare il beneficio del tempo, vnico, & vero rimedio di chi si troua più debole, et che ha da resistere, et da sostenere le forze d'vn

d'un molto potente: nè deue esser di alcuna for la à persuadere il contrario l'essempio de gli Spar tani, i quali non volsero con mura, ne con alcuna fortificatione assicurare la loro Città, poiche ciò fecero, perche hauendo rispetto solo ad altri popoli della Grecia à loro inferiori di for Ze, & di virtu, stimauansi, senta queste, sicuri con maggiore sua laude, et riputatione, ma quando hebbero à guerreggiare con Persi, & Macedoni, nemici potenti, cercarono essi ancora di ridursi alla difesa de' passi più stretti, & con fortificargli, & aiutare la naturale forte La de' siti, tener'i nemici lontani. Oltra, che gli Spartani haueano poco Stato, & pochi luoghi da guardare, & erano tutti dati alla militia; talche à chi hauesse à seguire con frut to il loro consiglio, bisognarebbe esser Signori di Città, nelle quali tutti fussero soldati, & tutti desiderosi della conseruatione di quello Stato, come erano in Sparta. Ma il Duca d'Vrbino prefe tal partito di disfare alcune sue fortezze, forse, perche si conosceua debole Signore per mantenerle, & appresso, perche credeua essergli più vtile, non inuitar altri, ò per gelosia, ò per voglia di quelle fortelle al douer mouergli la guerra, conuenendogli stimare le forZe di tutti, in rispetto alle sue, à volendosi valere di quelle d'altri conue-

nire dipender da loro. Ma delle fortezze della Toscana; si può dire nel primo caso, che l'impruden La di Pietro de' Medici, non le forte Le furono causa di poner i Fiorentini in trauaglio, & disordine; & nel secondo, che forse il Duca Cosmo non hauerebbe così facilmente ottenuto da Cesare d'esser confirmato nel possesso di quello Stato, se egli non hauesse hauuto col meZo delle forteZe facultà d'afficurarsi in quel nuouo Dominio della fede di lui:ma gl'accidenti, che ponno occorrere sono tanti, che non è possibile comprendere ogni particolare sotto una medesima regola. Hor chi non crede, che vanissima cosa sia l'affirmare, non douersi vsare le fortezze, perche quello Stato, che di esse manca, s'auuiene, che si perdi, possa più facilmente ricuperarsi, poiche ciò non è altro, che voler prima esporsi à colpi mortali, per speranta di poter poi riceunto il male, ritronarui il rimedio: & chi afficura il Prencipe, che quella cura, che sarà stata trascurata da lui nel munire con fortelle il suo Stato, non sia vsata dal nemico, quando gli sia permesso l'impatronirsi di alcun sito, à ciò opportuno, ilquale non fortificato lasciera à nemici quel commodo, che per li primi possessori era apparecchiato, se bauessero saputo ben vsarlo? Ma, se si dice, che il Prencipe diuenti cattino,

cattino, auaro, & crudele contra i sudditi, per troppo affidarsi sopra le fortezze, non è facile à conoscere, che con i vitij dell'animo poco hanno à fare queste cose tanto rimote, et esterne, & se pur queste douessero venir in tale consideratione, la ragione non procederebbe d'altre fortezze, che dalle Rocche, o Cittadelle, manelle fortezze maggiori, & più importanti il Prencipe, con tanto maggiore studio, è tenuto di conseruarsi i sudditi in amore, & fede, quanto che hà di lor mag giore bisogno, per la sicurtà della Città, così fortificata; perche capitando in mano de nemici, per ribellione del popolo, ne sarebbe la perdita tanto maggiore. Ma forse più dell'altre potrà hauere qualche forza di ragione, il rispetto della spesa, nella quale pare, che si ponga quel Prencipe, che fabrica molte fortezze, come principalissima cura di lui deue esser quella di conseruar il danaro per la guerrane' tempi tranquilli della pace; ma à ciò sirisponde, che non ponno gli Stati sen-La spesa mantenerse, & se il Prencipe volesse procacciarsi co'l melo della sola militia sicurtà vguale à quella, che riceue dalle fortelze, conuerrebbe entrare in spese senta paragone maggiori, anti non possibili ad altri, che à Regni, et ad Imperij grandi. Masseil: Prencipe procede-Ffff

rà in ciò con quel temperamento, & giudicio, che già è stato considerato, & che in ogni altra cosa è similmente necessario, non si porrà ad alcun pericolo d'incorrere per occasione delle fortezze, in quei disordini, & necessità, ne quali per molie vie traboccano gl'huomini trascurati, ò ignoranti del vero modo del gouernare. Si conchiuda dunque, che le fortelle siano in ogni Stato vtilissime; ma ne' mediocri principalmente, & più de gl'altri in quelli, c'hanno molti confini, & vicini molto potenti; perche a questi tali, da un canto fa bisogno di molta guardia, & dall'altro non è data facoltà, nè di nodrire perpetui esserciti, come hoggidi fanno i Turchi, ne di fare deserti ad vso de Persiani, ne di instituir in più parti Colonie, come fu costume de gl'antichi Romani, & se pur fu ciò dalla Republica di Venetia imitato, fu però vna sol volta, et hauendo rispetto più al mantenere alla sua deuotione i propry habitatori dell'Isola di Candia, che al difenderla dalle forte esterne, contra lequali era fin'all'horatale provisione debole; ma al presente, che la potenza de' Turchi e fatta tanto formidabile; senza le fortezze, & senta la militia pagata, sarebbe inutile affatto, & di niun momento; però quella cura, & studio, ched a Prencipi moderni è posto intorno alle fortelle,

## LIBRO SECONDO.

377 ze Ze, maggiore, che per l'adietro non si soleua, non può se non esser da chi con dritto giudicio le co se istima, sommamente laudato.

Se fusse buona l'opinione, & sieuro il Consiglio di Leon X. Pontefice Massimo di voler cacciare le nationi Forestiere del Dominio dell'Italia con aiuto d'altre armi Oltramontane.

## DISCORSO NONO.



RA stata per spatio di circa trent'anni con guerre quasi continue trauagliata Italia da diuerse nationi forestiere, quando finalmente nell'anno del Pontificato di Leon De-

cimo parue, che cominciasse à solleuarsi à qualche speranza di quiete, & di stato migliore, dopò le tante, & così graui vessationi, & ruine, che haueano rinouata l'infelice memoria delle pri me calamità patite dall'inuasioni dell'armi Settentrionali. Ma però rimaneuano viue ancora, & aperte le piaghe de passati mali, essendo due nobilissimi membri di questa Provincia peruenuti in potestà de' Prencipi forestieri, però che teneuasi à devotione di Francesco Re di Fran-

Ffff

cialo Stato di Milano, & al Regno di Napoli comandana Carlo Quinto Imperatore, tiquali Prencipi, per esser hoggimai indeboliti, & stanchi dalle tante guerre, sì che l'uno non poteua soprauantar l'altro; & per hauere all'hora altroue volti i loro pensieri seruendo forse più alla necessità, che alla volontà, contenti (come mostrauano) di ciò, che in Italia possedeuano, pareua, che fussero per lassarla almen posare da passati tra uagli. Intale stato di cose, Leone Pontefice, che più volte haueua con varie amicitie de' Prencipi trauagliato su l'armi, & procurata (come diceua) la libertà d'Italia, & massimamente la conseruatione del Ducato di Milano, sotto al dominio de' Sforzeschi, con egro animo sopportaua di veder confirmato con più lungo possesso l'Imperio de' stranieri, Es particolarmente rimanere la Chiesa spogliata di due nobili Città Parma, & Piacenza, fatte membro dello Stato di Milano, però con spiriti alti, & generosi si risolse non anteporre una quiete poco sicura à qualche presente trauaglio, per suggire altri trauagli, & pericoli, che da tale pace stimana poter farsi maggiori se non à lui, almeno alla Chiesa nel tempo auuenire; & conoscendo ne da se, ne congiunto con altri Italiani, poter hauer for le bastanti

bastanti al cacciar d'Italia i Potentati stranieri; deliberò di congiungersi con alcun di loro contra l'altro, con dissegno (come affermana) che quando uno fusse stato astretto al leuarsi d'Italia, men difficile potesse riuscir poi lo spingerui fuori anco l'altro. Tale consiglio dunque preso da Leone, come magnanimo, & generoso, pare, che meriti esser da tutti lodato, quanto all'intentione, ma quanto alli meZzi tenuti per conseguirla, non è così facile il darne la sentenza, concorrendoui molti, & graui rispetti, per alcuni de quali pare · questo fatto altretanto prudente, quanto glorioso, si come ad altri poi risquardando molto più vi si scuopre di difficoltà, & di pericolo, che di sicurtà, & di speranza: Cacciare gli Oltramontani d'Italia era cosa da tutti gl'Italiani desiderata, & molto desiderabile, & che doueaesser di principal cura, & pensiero, à chi in questa Prouincia teneua Stato, grado, & auttorità tale, come Leone, in modo, che per la maestà de' Pontefici, & per lo splendore della Corte Romana pareua, sirappresentasse l'antica dignità del nome Italiano. Ma per mandare questo pensiero ad effetto, già chiaro conosceuasi poche, & scarse essere le forze de Potentati Italiani, poiche due gran Prencipi, & due bellicose, & potenti na-

tioni hormai per lo corso di molti anni, benche con varia fortuna, vi haueano fermato il piede, & viteneuano tuttauia il seggio, & Dominio, talche ogni altro ricorso, che alle medesime nationi fo restiere, era indarno per tener trauagliata la poten za loro, sì che col riposo non si andasse più consirmando, & consolidando in questo possesso, onde ne diuenisse anco più formidabile alla Chiesa, & ad ogni altro Prencipe Italiano. Se le for Le de Prencipi Italiani, quando l'Italia più fiorina, per beneficio d'una lunga pace, non erano state bastanti à fermare l'armi Francesi, nuoue all'hora in. queste parti, & con deboli appoggi, quale ragione persuadeua, che dopò esser stata questa Prouincia vessatasi lungamente da crudelissime guerre, & rimasa abbatuta con la perdita fatta da gl'Italiani di due suoi membri più nobili, ella potesse mai per se stessa risorgere, & co'l solo meZo delle sue armi ritornarsi nella pristina fortuna, & dignità, alla quale aspirando conueniuale ricorrere ad altre vie, benche aspre, & difficilii Onde quansunque il tenere somministrata quasi nuoua esca à questi incendy di guerra, come faceuasi mediante l'auttorità, & forze della Sede Apostolica, quando da nuouo si congiung essero queste con Cesare, o co'l Re di Francia, fusse cosa, che non man-

mancaua di trauagli, & pericoli, tuttauia non mancaua di alcun beneficio, è almeno speranza, potendo succedere, che essendo molto varia, & soggetta ad inaspettati casi la fortuna della guerra, ne sortisse da ciò buon effetto, per la libertà d'Italia, ouero indebolendosi molto le forze di quei Prencipi, che la teneuano oppressa, ouero stancandosi i loro pensieri, & riuolgendosi ad altra parte; oue all'incontro il lassarueli fermare, & riprendere co'l tempo maggiore auttorità presso à popoli, & maggiore affettione à gli Stati acquistati, era una certa, & irreparabile ruina, & vn sommergere ogni speranza di potere nel tempo auuenire rimettersi gli Stati occupati da stranieri in potestà de' Prencipi Italiani . Ma sopratutto poteua persuadere al Pontesice l'uscire della neutralità, & vnirsi con l'uno ò l'altro di questi Prencipi, che erano così potenti in Italia il timore, che ambidue non si congiongessero insieme incotra li Stati della Chiefa, ò d'altri Signori Italiani per dividerseli trà loro togliendo per me-Zo d'amicitia, & di concordia laruina de gl'altri, come era auuenuto pochi anni à dietro che co'l dinidersi le terre del Dominio V enetiano, si crano accordati insieme Massimiliano Cesare, & Lodouico Duodecimo Re di Francia, che prima haueahaueano così acerbamente essercitato trà loro nimistà. Sapea Leone nell'occasioni passate hauere fatte diuerse cose non pur di poca sodisfattione, ma di molto, & aperto disgusto dell'uno, & dell'altro di questi Prencipi, & nationi, ma de Francesi particolarmente, a quali gli artificiosi consigli di lui erano sempre stati molto sospetti. Onde essendo grande in ogn'uno di essil'emulatione, & l'appetito di signoreggiare all'Italia, & vedendo star frà loro così bilanciate le cose in que sta Provincia, che l'uno non poteua soprauan-Lar l'altro, ne far nuouo acquisto, poteuasi con ragione temere, che prinati d'ogni speranta di poter hauer seco congiunto il Pontefice, dalla cui amicitia per più rispetti ne aspettauano rileuanti aiuti, impatienti della quiete fussero finalmente per conuenire trà loro con la total oppressione della libertà d'Italia. Nè la neutralità sua in tale tempo, & stato di cose era bastante ad assicurarlo da tale pericolo, hauendosi già altre volte dichiarito, & prese l'armi in compagnia d'altri, & sopratutto sapendosi da' Francesi, che da lui era mal volentieri tolerato il Dominio loro in Italia, & per le cose communi, & per particolar dispiacere, che hauessero occupate le Città di Parma, & di Piacenza, che da Giulio

lio suo antecessore erano state ritornate all'ubedienza della Sede Apostolica; onde veniua !o Stato della Chiesa, & de' Fiorentini, che staua sotto protettione, & tutela del medesimo Pontesice, à restar solo esposto all'ingiurie di tutti, standosi i V enetiani tuttauia congionti con Francessi, & gli altri Prencipi minori appoggiati alla fortuna, quale de' medesimi Francesi, & quale de gl'Imperiali. Riuscina dunque più vtile, più sicuro, & quasi necessario consiglio lo stringersi in amicitia con particolari, & reciprochi oblighi, ouero con Cesare, ouero co'l Rè di Francia, con che oltre la sicurtà, ne poteuano seguire anco effetti maggiori, cioè, che rimanendo oppressala parte aduersa, come più debole, cacciata questa d'Italia, quella che vi rimanesse, come amica, & libera dalla gelosia d'altro Prencipe straniero, & suo emulo, fusse per dare à lei una lunga quiete, molto necessaria dopò tante afflittioni passate, & che'l tempo appresso più facilmente apportar potesse accidenti tali, per li quali Italia si liberasse della seruitù d'un Signor solo più facilmente, che da due non hauerebbe fatto, essendo troppo gran surte, che due Principati sortiscano una stessa fortuna, & in vn stesso tempo. Ma quando per altro di più non susse venuto fatto duranti le discordie,

Gggg

& le contese trà questi Prencipi, conueniuano restare i loro Stati soggetti a quelle spese & trauagli, che porta seco per necessità la guerra; onde veniuasi à far qualche vendetta, & risentimento contra queste stesse nationistraniere delle tante calamità ch'elle haueuano apportate all'Italia, et à uerificarsi quel detto della Scrittura, di far ven detta contra i suoi nemici con altri suoi nemici. Gli Imperatori di Roma, poi che declinando l'Im perio su smarrita l'antica virtu & disciplina Ita liana, non hauendo trà la propria loro militia, for Le ben atte à reggere contra l'impeto delle nationi Settentrionali, si valsero delli soldati delle medesime nationi per vrtarle, & cacciarle d'Ita lia, come particolarmente più volte auuenne de" Gotti, de quali buon numero si viddero spesso ne gli esferciti Romani. Ma supponasi, che con tali aiuti della Sede Apostolica non hauesse potuto l'uno de' Principati forestieri soprafar l'altro, non mancaua però ne anco questa conditione di cuse della sua speranta, mentre continuasse tuttauia trà loro la guerra, conciosiacosache dapoi hauere lungamente insieme contrastato, poi che la contesa nasceua principalmente per sdegno, & per emulatione di gloria, non sarebbe stato difficile, che fossero conuenuti più tosto di lasciare ad altri quelli

quelli Stati, che teneuano in Italia, che cedersi l'un l'altro, si che rimanesse in potere di loro medesimi, sopra laquale cessione massime dello Stato di Milano, erano pur per l'adietro anco molte prattiche passate. Haueua anco Leone l'essempio molto recente de' consigli seguiti dal Senato Venetiano stimato molto per laude di prudenza, la quale in tale caso su dall'isperien La confirmata, però che vedendo quel Senato caduta la Republica in gravissime sciaqure, & ridotta à tanta deboleZza, che per se stessanon era più possente per solleuarsi, congiungendosi con alcuni de gli steffi suoi nemici contra altri suoi nemici gli haueua non pur separati, ma vendicatasi anco con graue lor danno di quelli, che erano rimasi esclusi dalla sua amicitia, ricuperando à questo modo lo Stato, che gli era stato vsurpato. Mala particolar riuscita di questo stesso negotio viene poi tan to più ad approbare il consiglio di Leone, poiche dopò molte variationi, & agitationi d'animo efsendosi egli finalmente congiunto in confederatione con Cesare con l'armi loro vnite su a' Francesi tolta la Città di Milano, & alla Chiesa ricuperate Parma, & Piacenta, con grande speranta, quando non fusse seguita l'improvisa, & importuna morte del medesimo Pontesice; che Francesi Gegg 2 all'ho-

all'hora fussero del tutto espulsi d'Italia, es secondo le conventioni fatte dal Pontesice, Massimiliano Sforza rimanesse inuestito dello Stato di Milano con l'hauersi grandemente assicurata la libertà della Chiesa, & del rimanente d'Italia. Dopò ilquale successo non era speranza concetta fuor di ragione, che i Francesi fussero per concorrere al cacciare of Imperiali dal Regno de Napoli, anco sent'altro loro particolar premio contenti d'haversi vendicato dell'inginria, & di veder g! Imperiali suoi nemici ridetti alla medesima loro conditione, quanto alle cose d'Italia, & poteurs si sperare, che a ciò non fussero per mancare l'occasioni per la separatione de gli Stati di Cesare, & per moiti mali humori, che già vedeansi in diverse parti andar serpendo; onde potesse à lui essere imposta necessità di volger le for Le, & i pensieri altroue, conuenendo lasciar debole la difisa delle cose sue in Italia. Sopratali fondamenti dunque, pare, che Lenne come sauio Prencipe che egli era, fondasse benitfimo i suoi consigli, per quel che oue tanti altri accidenti consorrono, consequir si possa con l'humana prudenza; Nondimeno ne all'hora manco, chi questa risolu tione di Leone granemente biasimasse, tassandolo. di leggerezza, perche senza necessità; & condoc-

to da vane sperante si hauesse da nuouo implicato nelle guerre; ne bora similmente repetendo queste cose alla memoria, & perserutando più sottilmente questo fatto, mancano diuerse considerationi, che ponno alinen far nascere ragioneuole dubbio, se da quela attrone ne venga a questo Prencipe maggiore o laude o biasimo: certissima cosaè, che la guerra per se stessa riesce trauagliosa à Prencipi, graue à popoli, & soggetta à casi molto varij, & incerti. Onde come, che ogni sauio Prencipe sempre oue non ne sia espressa necessi a debba fuggirla, pare che più che à gli altri si conucuisse a questo Prencipe d'hauerla anco in horrere, rispetto alla conditione de tempi, & al grado, & carico suo, del quale è molto proprio il procurare trà Prencipi Christiani la concordia, & la quiete. Il Dominio della Chiesa era per opera del precessor suo già à tale segno d'ampiel-La condetto, che più al successore vedeusi connenire il pensare con l'amicitia d'altri Prencipi. & con una costante neutralità d'accrescerli sicurtu, ene ad ag riongerli Stati con isporsi à nuoui pericole, & tranagli. Nial italia tutta afflittiffima, & ridoria quasi in ogni sua parte a somma unseria, & calamità, essendo stata per spatio di trenta anni continui sede della guerra; come mol-

to bramauala pace, & il riposo, così l'aspettaua principalmente da consigli, & dall'opera del Pontefice per la soprema sua auttorità, & per quel Zelo, ilquale doueua hauere del ben commune. Onde come poteuasi laudare, che quando i Prencipi forestieri pareuano già da se inclinati al lasciar riposare questa Provincia, douesse prestare loro occasione, & facultà di tenerla inuolta in nuoui trauagli, & calamità, lequali riprendendost l'armi, erano certamente apparecchiate, oue il beneficio, che risultar poi ne potesse, rimaneua molto dubbioso, & incerto? Macioche principalmente in questo fatto è da vedere, & considerare, è, che hauendo Leone intentione di cacciare gli Oltramontani d'Italia, & vendicarla in libertà eleggesse buoni mezzi per coseguirla. Quan to difficile potesse riuscire il tener i Francesi di là da' Monti, molte, & antiche, & recenti isperien-Le lo poteuano dimostrare. Non durarono i Romani co alcuna altra natione maggior fatica, per liberare l'Italia dall'inuasioni de' stranieri, che contrai Francesi, perche più volte su da loro assalita, & in diverse parti occupata, & la somma delle cose dell'Imperio Romano dall'armi di que-Sti posta in pericolo; & à queste età dapoi la passata di Carlo Ottano, benche vi hauessero vsato varia

varia fortuna, haueano però ritenuta sempre la medesima risolutione di guerreggiare in Italia, & di tenere il piede, & Dominio in questa Prouincia, non ispauentandosi da tale proponimento per alcuna, benche grave sciagura; antivna volta abbattuti ritornauano con maggior prontezza, & furore à tentar nuoue cose, & à questo tempo di che si tratta, ritrouauansi al possesso del Ducato di Milano. Però ad afficurarsi dalla potenza Francese non bastaua il cacciarli una volta fuori d'Italia; conciosiacosache stando tuttauia potenti le for Le di quell'amplissimo Regno, & in luogo sempre apparecchiato, il desiderio di nouità massimamente in quella parte, oue haueano già un pezzo prima volti i pensieri, rimaneua tuttania Italia esposta à nuone impressioni, & soggetta alle miserie della guerra. Però non poteua se non forse con progresso di molto tempo, Es con varietà di successi hauer luogo questo pensiero di Leone di tenere a lungo tempo i Francesi suo ri d'Italia, quando essa fusse stata tutta vnita, & in stato di maggiore potenta, & prosperità di ciò che all'hora si ritrouaua. Ma à tale tempo era co'l Re di Francia in virtu di Capitulationi. hormai vecchie congiunta la Republica di Venetia già ritornata à stato di molta potenza, nè potena[i

seuasi sperare, che fosse facile per disegni di cose incerte, & lontane, il separarla da tale amicitia, & d'altri Prencipi era debole la fortuna, & i pensieri poco conformi, & costanti; & d'altro canto. Cesare molto esausto di denari, & implicato in altre varie cure, onde conueniua restare al Pontefice il maggiore peso, e'l pensiero di man tener questa guerra, dalla quale railentandosi pur un poco, rimaneua infruttuoso tutto ciò, che si fusse fatto, tornando à ricadere come sarebbe. facilmente, & presto successo, in potere de medesimi Francesi quelli luoghi, de quali in virtu di tale confederatione con la Chiefa fuffero stati spogliati. Ma quando pure vi hauesse Carlo potuto impiegare tutte le sue forte, quanto fussero state maggiori, tanto più haurebbe preteso per se il frutto della vittoria, & tanto meno si sarebbe potuto ne il Pontesice, ne aliri opporsi a gli suoi sforzi. Carlo Magno Prencipe d'eccellentissima virtu libero Italia dal giogo della seruitu de' Barbari Settentrionali, cacciandone i Longobardi, che per lo spatio di trecent'anni ui haueano tenuto l'Imperio: ma però à se stesso volse applicare il beneficio maggiore di tale impresa, hauendo creato Pipino suo figliuolo Re d'Italia. Ne doueass riputare sufficiente per euitare

euitare un tale pericolo, le promesse di Carlos alle quali sapeasi bauerlo condotto più il desiderio preso con molto ardore di tirare il Pontesice à tale confederatione, escludendoui il Re di Francia, che l'appetito in alcuna parte deposto di dominare al Ducato di Milano; quale ragione dunque poteua persuadere, che fatto Cesare più grande, & più potente in Italia cacciatine i Francesi, evli ancora potesse esserne espulso quando vi tenesse Stato & auttorità maggiore? Può anli parer con ragione, che venisse ad esser per tale accrescimento peggiorata la conditione de gl'Italiani, & accresciuto il pericolo, conciosiacosache mentre vi stauano questi due Prencipi di for Le pari, & d'animo infestissimo, dandosi l'uno contrapeso all'altro, veniuano à restar più sicuri gli altrui Sta ti, non essendo mai per tolerare una parte, che l'altra crescesse, & s'inalz asse con la rouina d'alcun potentato d'Italia; an Li quello, che fusse stato assalito dall'uno, era sicuro d'hauer dall'altro certo, & vtile ricorfo, in modo che à niuna cosa douea più pensare Leone in questa congiuntura di cose, che à tenere giusta questa bilancia con la sua neutralità, perche stando le cose dentro à questi termini, i medesimi nemici de ol'Italiani conueniuano per lor proprio seruitio stimare la loro ami-Hhhb

citia, & conseruatione de suoi Stati. Quale veramente, & certamente fusse per riuscire più fruttuoso consiglio alle cose d'Italia, o la neutralità del Pontesice, è la congiuntione di lui con alcuno de' Prencipi stranieri, che all'hora la dominauano, non è facile il darne risoluta sentenza, conuenendo l'euento di tal cose dipendere da molti, & molto varij accidenti, che come la prudenta ciuile non basta à preuederli tutti, così non sà trouar via sicura, che conduca al fine destinato. Diciamo dunque prima tenendoci à certe regole generali, che lo stringersi in amicitia, & confederatione con altro Prencipe più potente, & molto vicino quando si tratti d'accrescergli con tale congiuntione potenta, come non manca mai di pericolo, così è consiglio da non prendersi, se non per grande necessità, & massime per quei Prencipi, che non sono tanto deboli, che conuengano appoggiarsi ad altri, & accompagnare in ogni euento di cose la sua fortuna con quella d'altrui. Main Leone niuna tale cagione pare, che concorresse per sospingerlo fuori di quel poco di quiete in che all'hora si eraridotto, in vi ampio pelago di amicitie, & confederationi molto lubriche con Prencipi potenti di forze, emuli di gloria, pretendenti le medesime cose, & trà quali non si poteuano così facilmente

mente terminare le contese di guerra, come facilmente si poteuano ripigliare. Allo Stato della Chiesa apportaua assai di sicurtà il rispetto, & la maestà della Religione, l'auttorità del Pontesicato, li danari, che in molte maniere ponno esserli somministrati, & l'esserpur à quei tempi ampliati i termini del suo Dominio, per opera di Giulio. Secondo. Però, come in Leone si potrà lodare la intentione d'hauere hauuto tanto pensiero, & cura della libertà d'Italia, così può desideraruisi maggior ò giuditio, ò temperamento nel conoscere, & saper eleggere l'opportunità del tempo, & dell'occasioni: & nondimeno è pur similmente regola generale, che nelli partiti molto angusti l'aspettare il beneficio del tempo soglia per l'ordinario, & alcune volte per vie nuoue, & inaspettate apportare notabili commodi. Erastata Italia lungamente all'obidienza de gl'Imperatori d'Occidente; se à quei tempi, che vi tencuano tanta potenZa, & auttorità, hauessero i Pontesici voluto chiamare armi forestiere, & d'esse valersi per mettere il Dominio di questa Provincia in poter della Chiesa, ouero in mano d'altri Prencipi Italiani, veniuasi prima al dare Italia certamente in preda all'insolent a de' soldati stranieri, & alla fine à peggiorare for se la sua seriuna. Mamen-Hbbb

tre si andò temporeggiando, nacquero occasioni, onde anco senta spargimento di sangue puote la Chiesa crescere di Stato per diuerse donationi à lei legitimamente fatte, & tutta Italia separatasi dall'Imperio rimase soggetta à proprij & par ticolari Signori: gl'Imperatori Occidentali occupati, & tranagliati lungamente dalle guerre di Lamagna conuennero abbandonare le cose d'Ita lia. Hora, benche la fortuna, & la potenza di Cesare fusse à questo tempo grande, era però parimente soggetta à grandissime alterationi per esser egli Prencipe nuouo ne gli suoi Stati, per esser quelli stessi molto separati, & divisi, & per esser la sua tanto crescente grandella à molti sospetta. Onde molte occasioni poteano nascere più opportune, & di più fondata speran La per douere un tale intento conseguire, & tale, forse trà l'altre puote riputarsi la guerra mossagli da gli Alemani con si graue suo pericolo; de' quali accidenti opportunamente valendosi, si sarebbe potuto spe rare d'urtare la potenza di Cesare quanto alle co fe d'Italia, se l'armi Francesi hauessero all'hora bauuto alcuno ricetto, ò che gl'ftaliani hauessero ritenuto di quegli spiriti, che altre volte haueano manco opportunamente presi. Però il separare affatto i Francesi dall'amicitia de gl'Italiani, come fece

fece per la parte sua Leone con doppia ingiuria scoprendosi tanto più chiaro il suo odio contra di loro, quanto, che con la mala volontà puote il Rè di Francia stimare starsi congiunta la fraude, non poteuariuscire buon consiglio. Onde più tosto haueasi à pensare di temperare la loro potenza quan to alle cose d'Italia, che di spegnerla affatto, sin che non apparisce per gl'Italiani altro miglior lume, per riporli su'l camino di ricuperare la libertà. Diverso consiglio, benche con l'istessa intentione prese il Senato V enetiano, il quale mentre le cose di questi due Prencipi Carlo Imperatore, & Fran cesco Rè di Francia surono nelli maggiori ardori della guerra in Italia, volje accommodarsi alla fortuna di ciascuno di loro, & seruendo alla conditione delle cose, & de' tempi, mutare spesso anco amicitie, tenendo ferma questa mira del tenere le forze loro quanto più si potesse bilanciate, & indebolite con quel contrasto, che si faceano da se stessi ; ma quando appari occasione di poter vrtare l'uno, sent a far troppo grande l'altro (come auuenne nell'ultime guerre fatte dalla Republica in Italia dopò la liberatione della prigionia del Re Francesco) stette ferma, & costante non volendo facilmente assentire ad alcun partito di deporre l'armi; perche da una parte manifestamente

per dinersi casi aduersi declinana la potenta di Cesare, & le cose sue nel Regno di Napoli eran poste in molta confusione, & pericolo, & dall'altro non essaltauano in pregiuditio della libertà d'Ita lia le cose de Francesi, poiche principalissima conditione in questa confederatione era, che lo Stato di Milano hauesse à restituirsi à Francesco Sfor-La, come anco finalmente si ottenne. Ma Leone in una tale cogiuntura di casi si precipitò nell'amici tia de gl'Imperiali, et s'inimicò li Francesi, che'l pe ricolo veniua à farsegli quasi vguale in ogni euen to della guerra, & le cose, che seguirono poi, tanto più lo dimostrarono per la prigionia di Clemente, & per la seruitù minacciata dalla grande Za di Cesare à tutta Italia. Talche si comprende, & dalle ragioni, & dal fatto, che un nobile, & magnifico edificio, come si puote veramente stimare il proponimento di Leone intorno alla liberatione d'Italia dalla soggettione de stranieri, non riposana sopra quelli veri, & sodi fondamenti, che saria stato bisogno per reggere à così graue peso. Ma lo stato delle cose presenti in tanto poi dopò vary accidenti, si può riputare ò buono ò menrio, in quanto, che Italia per vna somma prudenza Es' moderatione d'animo di Filippo Re Catholico hà potuto godere, d'una longa sicura, & tranquilliffiquillissima pace, laquale fiorisce quanto mai hab bi fatto già molte delle superiori età, con gran consolatione de' popoli, & con laude singolare de' Prencipi diquesti tempi.

Se meriti d'esser lodato, ò biasmato il Consiglio preso dall'Imperatore Carlo Quinto, & da' suoi Capitani di non partirsi dalle mura di Vienna, quando Solimano con potentissime forze partito da Costantinopoli, veniua ad assaltaria.

## DISCORSO DECIMO.



OME in wna stessa età fiorirono dui Prencipi grandi, & fa
mosi, non pure per l'ampielza de' loro Domini, ma per
proprio valore di guerra sarlo Quinto Imperatore, & Solimano Ottomano, Signore

de' Turchi; così trà le cose più memorabili di que sti tempi sù nel sospetto de gli huomini molto risquardeuole, & con vario giuditio osseruato l'apparecchio stupendo di guerra, fatto dalli due Pren cipi sopradetti, l'Anno di nostra salute i 532. nel quale sù dall'una, & dall'altra parte fatto ogni sommo sforzo, mettendo tutto il Mondo in armi. Onde quale sosse stata la virtì, & prod. Za del-l'uno,

l'vno, & dell'altro, di questi esserciti, tale si giudicaua douer'essere la foriuna di questi Imperij. Ma allo splendore del nome di tanti Prencipi, & alla fama di tanto apparecchio, non corrisposero in alcuna parte i successi, conciosiacosache, ne lo essercito Imperiale si leuò mai dalle mura di Vien na, ne il Turchesco per spatio di molte miglia se gli fece vicino. Hora dunque, perche le cose anco più recenti hanno risuegliata questa memoria, degna, & non inutile consideratione potràriuscire viuisicando quelli concetti, che tale materia somministra, rappresentare, ciò che di laude, ò di biasimo dar si conuença ad un tale consiglio preso dall'Imperatore Carlo, & da' suoi Capitani. Parue dunque à molti all'hora, & l'istesso potrà al presente in questo caso, ò in altro simile giudicarsi, che il maneggiar in cotal modo la guerra, come si fece, stando solo su le difese, & aspettando gli assalti de' nemici, non sia altro, che leuare affatto ogni riputatione, già molto prima diminuita, dalla militia de' Prencipi Christiani, & destare à Turchi, nuoui, et più alti spiriti d'ardire, per douere contra di loro imprendere nell'aune nire più facilmente tutte le cose; poi che essendosi ridotto insieme il fiore de' soldati di tutte le nationi più forti, & più stimate d'Europa, setto la condotta,

dotta, & gli auspicij d'un grandissimo Prencipe capo di tutta la Christianità, & in causa così graue, & posta sotto gli occhi di tutto il Mondo, con una somma aspettatione, niuna cosa, ne anco minima sia stata tentata contra questi nemici; non condotto l'effercito alla loro fronte. Es à stato di mostrar vero desiderio della battaglia, non assalita alcuna sua fortezza, non danneggiato alcun paese; perche dunque faticati tanti valenti huomini condotti dalle sue patrie in lontana regione? perche tante spese, tanti apparati di guerra? se poi finalmente, un così forte, & fiorito essercito donena starsi à marcire intorno alle mura di Vienna? Qual cosa più poteua quella sentenza, che fino all'hora pareua rimanere in qualche dubbio, dechiarire à fauor de' Prencipi Ottomani, & della militia Turchesca, & contra quel pregio di vero honore di guerra, che lungamente hanno preteso, & un tempo conseguito inostri Prencipi, & inostri soldati, che dopo, cosi grande moto d'armi, dopo tanto magnificata questa impresa, per una certa resolutione di voler abbattere le forze Turchesche; fermarsi così lungamente, & cosi inutilmente, & sen La sapere prendere alcuntonsiglio, & quasi fosse una forte Za immobile, quel campo, del quale, nè Tiii

maggiore, ne più nobile, ò più forte haueua per lunghissimo corso d'anni à dietro, veduta alcuna età, conuenirsi pur vinti dalla verità, confessare le speranze delle vittorie de' Prencipi Chri-Stiani, con tal'essempio essere smarrite, & già ridotte à questo segno, che il non perdere, si chiami vincere, ma come potere, nè anco ciò ben succedere, caminandosi per queste vie: Non hauere alcun Prencipe Christiano una militia, non così grande, nè così ferma, et ordinaria, che possa continuare al mantenere vn'essercito tale in campagna, quale con molta industria, & trauaglio, & co'l fare un sommo sforzo, haueasi questa volta posto insieme, si che co'l tirare la guerra in lungo, si potesse sperare di stancare, & disordinare il nemico, & vincere più sicuramente. Ma all'incontro i Turchi, che hanno militia numerosa, ben ordinata, & continua, ponno facilmente per qualunque loro disegno mandar fuori armate potentissime, & tranagliare gli Stati de' Prencipi Christiani , occupando quando l'un luogo, & quando l'altro, senZa lasciarlo, ne esserne cacciati mai, come si vede hauersi già bormai tante proue fatte, come à nostri riescalo Starsi sempre su'l fare la guerra defensina, contra Turchi, come fin hora per lo più, si è fatto de questa

questa istessa cosa, & da quei Prencipi istessi, che amministrauano questa guerra, hauersene bauuto pur troppo chiara, & dannosa isperienza, per le cose infelicemente successe al Rè Ferdinando,gli cui esserciti intieri stati tagliati à pel-Linell'V ngheria, & le Città nobilissime di questa Provincia interamente perdute, poteuano dare certo ammaestramento, che rimanendo salue, & intiere le forze de Turchi, il pericolo di Vien na, & dell'altre Città dell'Austria, & dell'Vngheria, non veniua ad effer leuato, ma solo à tempo differito, & forse con importuna dilatione per la deboleZza, nella quale l'otio di qualche tempo, riduce le forze de Prencipi, & di quelli massimamente, che non hanno ordinaria militia; Oue i Turchi, che hanno gli esserciti loro sempre forniti, & pagati, & di continuo co'l far nascere l'una guerra dall'altra, gli tengono essercitati, poteuano altra volta con maggior im peto assalire gli medesimi Stati della casad' Austria, come auuenne anco non molti anni dapoi, che, se la morte di Solimano non liberaua da maggiori imminenti pericoli, maggior pentimento conueniua rimanere à gli auttori di questo consiglio, & maggior dolore in tutti gli altri d'hauer perduta così grande occasione, di venir una volta 1111

al far proua, in battaglia campale, con una nobile, & generosa giornata, del valor de Capitani, & de soldati Christiani; & pur restano chiari, & memorabili essempy, quanto un vero Lelo di religione, & un nobile ardire sia stato spesso fauorito dal Cielo con prosperissimi aunenimenti, quando diuersi Prencipi d'Europa, si posero à passar il Mare, per fare la guerra à Saraceni, & ricuperare, come fecero terra Santa dalle man d'Infedeli, cacciandoli da molte principali Città dell'Asia, che teneuano occupate. Ma, non sono questi soli essempy, anti, chi và repetendo alla memoria le maggiori imprese fatte da' più famosi, & più chiari Capitani, conoscerà, che di tutti questi su proprio, & vtilissimo consiglio l'assalire il nemico non aspettando nella propria casa; poiche sono troppo grandi, & euidentii beneficy, & i danni, che accompagnano quelli, che diuersamente in questo principalissimo capo maneggiano la guerra. Chi dentro a' confini del nemico và ad assalirlo, innigorisce i suoi soldati, mette spauento à nemici, portaogni danno, & ogni maggiore pericolo della guerra dalla casa propria nell'altrui. Ma chi stà aspettando, che l'armi nemiche gli vengano sopra, intento solo à sostentarle,

stentarle, fà il nemico stesso, contra di se più ardito, più forte, più insolente, mette in disperatione i sudditi per gl'incommodi della guerra, caricandoli di doppio peso d'hauer à mantenere lo essercito amico, & di stare esposti alle rapine de nemici; Oltre, che succedendo alcuna cosa auuersamentre il nemico si ritroua nelle viscere dello Stato, ogni cosa di quello resta in certa preda, & con perdita irrecuperabile. Di Ciro, in cuine e ritratto un eccellentissimo Capitano, si legge, che standosi il Re Ciaxare nel paese amico campeggiato, & fermo, per volere iui aspettare il nemico, lo consigliò al mutar proposito, entrando dentro de confini de gli Affiri, & affaltandogli ne' loro proprij paesi, & come col mostrarli di ciò l'auantaggio, le persuase à cosi fare; così ne consegui il frutto di una nobile vit. toria, perche con pochi superò un numero grandissimo de nemici. Fu sempre consiglio di Cesare vero maestro del abuona militia, di volere, & preoccupare il nemico, & venendo all'atto della battaglia essere il primo assalitore, stimanilo questo vigore, che ne prendono i soldati, oltre gli aliri commodi; poter tornare à mirabile beneficio della vittoria; onde egli nella famosa giornata di Farsaglia, tassol errore di Pompeo, per-

che non hauesse saputo gouernarsi in tal maniera. IRomani intendendo, che Annibale era per paffare a' loro danni in Italia con potentissimo essercito, benche la prima difesa fosse fatta da' monti, & da siti asprissimi, che gli conueniua di superare, tuttauia giudicarono douersi assalire prima che egli entrasse in Italia, per tener questo incendio di guerra quanto più si potesse lontano. Ma non hauendo Scipione, benche incontratolo alla ri ua del Rhodano, potuto condurlo alla battaglia, come si vdirono i nemici di quà da' Monti,non pe rò volsero i Romani intimoriti ridurre gli loro esserciti alle mura di Roma, laquale Annibale professaua di voler assalire, anci spinsero le sue genti con l'istesso Scipione Consolo oltre il fiume del Pò, per attaccare la giornata, accortamente istimando con l'auuicinarsi il nemico al cuore d'un Stato, and ar tanto più crescendo il pericolo: & li medesimi Romani, intendendo poi, che Asdrubale veniua con grosso essercito in Italia à portar soccorso ad Annibale suo fratello, presero partito di andare ad incontrarlo fin oltre il fiume del Metauro per preoccupare il nemico, conoscendo, che il schifare questo pericolo, era dar occasione ad altri pericoli maggiori; ma con la vittoria conseguita d'Asdrubale leuarono le vittorie, che ad Annibale

nibale erano apparecchiate, quando i Romani fossero stati più tardi, & più irresoluti, nel farsi incontro al nemico. Questo stesso Consiglio (come doueuano) così poteuano vsare li Capitani Imperiali, poi che molto maggior viaggio hanno à fare i Turchi per entrare nell'Vngheria, & nell'Austria, che i nostri per assalire i loro confini, fatti hoggimai pur troppo uicini; cltre che essendo il prin cipal neruo delle for Le de' Turchi la Caualleria, ne potendosi mouer questa, prima, che dalla terra con la più benigna stagione dell'estate sia à caualli somministrato il nutrimento, et hauendo da paesi più caldi à condursi in regione più fredda, con maggior incommodo,& difficoltà ponno dar principio al campeggiare ne' primi tempi dell'anno, il che non auuienne ne nostri, ne quali è dinersa la conditione in rispetto così alla militia, come alla temperatura del Cielo, oue haueansi à fare le prime fattioni della guerra. Onde gran cosa conuiene in ogni modo parere, & degna per non dir altro di somma meraviglia, che hauendosi fatto tanto apparecchio di guerra, non s'habbi hauuto quasi ne anco in pensiero di preoccupare il nemico, spingersinell'Vngheria superiore, dal qual paese così amico, come nemico poteano esser somministrate molte commodità, & venendo l'occasione, poter

con una nobile giornata afficurarsi per lungo tem po dalle impressioni Turchesche, che già non era punto verisimile, che per partirsi quell'anno Solimano, senza hauerui fatto certa impresa, egli. fusse per abbandonare la tutela, & protettione presa del Re d'Ungheria, anzi per aspirare ad occupare per se medesimo quel Regno, come fece, prendendo di ciò maggiori speranze dalla deboleZa, Es poco ardire de gl'Imperiali, i quali se co'l fare gli vltimi sforzi non haueuano pero fatto nulla, & conoscendosi da Turchi, che Carlo Imperatore occupato in altre gravi guerre, non hauerebbe sempre potuto tenere al fratello somministrati così grandi aiuti, non era loro ciò grande eccitamento di douer presto rinouare la guerra, con maggior danno, & pericolo, non pur dell'Ungheria, che era da Ferdinando pretesa, ma de gli proprij Stati di lui ancora? & ne' tempi, che seguirono poco appresso il fatto stesso dimostrò ciò, che si potena prenedere con ragione, poi che, non pur si puote acquetare l'animo di Solimano per desistere dalla protettione presa del Re Stefano pupillo, ma dimandaua tributo sopra l'Austria, se doueua venire con Ferdinando ad alcun accordo, & peggiorando sempre le conditioni della guerra, & della pace dopò

dopo tanti trauagli, & spese, dopo le notabili sconfitte de gli esserciti Alemaniriceunte ad Essechio, & à Buda, perduta la maggior parte dell' V ngheria, & rimanendo tuttauia l'altra in perpetuo, & graue pericolo, s'hà conosciuto la certa perdita che s'è fatta per non hauer questa volta voluto arrischiarsi alla giornata, quando per il meno erano d'ogni parte pareggiati il timore, & la speranza. Ma se questo consiglio pareua pure ò troppo ardito, ò troppo difficile da mandarsi ad effetto, qual cosa impedina ò sconsigliana perche passando almeno innan li per gli proprij Stati non s'hauesse à condurre l'essercito trà la Daua, & la Saua, paese, che non era stato tocco dalle guerre passate, & però ben atto al somministrare il viuere per lo essercito, & oue sono molti siti montuosi, & però auantaggiosi per gl'Imperiali, & incommodi à Turchi rispetto alla Caualleria? il che se si fosse fatto sarebbonsi preseruate due Prouincie Stati patrimoniali della casa d'Austria, che però doueanle esser tanto più care, & più custodite, la Carinthia, & la Stiria, le quali abbandonaterimasero sicura predade' Turchi, che co'l ferro, & co'l fuoco le posero in vltima rouina, ponendo anco in pericolo di cadere nelle loro mani alcune delle sue principali Città, però che rimane-Kkkk

ua questo camino chiuso à Solimano, quando da Imperiali fusse stato prima occupato; scemauasi an co assai della riputatione di lui, & del suo essercito, se egli fosse rimaso più à dietro, lasciando intatto quel paese, che era venuto con tanto essercito ad assalire. Mail tenere, come fecero el Imperiali, tanti huomini armati con tanto apparecchio di Artigliarie, & di tutte l'altre cose da guerra ridotti insieme solo per difendere una Città, non aperta, ma cirta di mura, & simata forte? za di riputatione, & che altre volte anco poco fornitadi gente haueaributtati sfor li grandi de' Tur chi; che altro era, che con questo nuouo, & dannosissimo essempio confirmar nel concetto de' Tur chi, & de'nostri medesimi insieme, che la militia Christiana ceda alla Turchesca, & che i nostri Prencipi intenti al disfendere le cose loro, & ciò anco non senta timore, & senta fare gli ultimi sforzi, siano (quanto à loro) per lasciar godere à Turchi in quiete, & sicurtà il loro amplissimo Imperio? ilquale è stato à tanta grande Za condotto da Prencipi Ottomani non co'l tenere l'armi loro otiofe, & contenti delli loro deboli principy ritirarsi alle difese delle cose conquistate, ma ben con l'andar à ritrouare in ogni luogo il nemico, & incontrare qualche occasione di combattere, es corirla

aprirsi per dentro al paese altrui la strada co'l fer ro. Quante volte sono entrati i Turchi ne' confini della Persia, anzi penetrato in essa fino alle più intime parti, con fine principalmente di far giornata con gli esserciti Persiani, come anco più volte è venuto loro fatto? & pure l'armi Persiane per antico bonor di guerra, & per la qualità della loro militia erano da esser temute, & non sprezzate,& finalmente in queste vltime guerre s'hanno essi posto in sicuro possesso d'una grande & principal parte di quel nobilissimo Regno. Dunque, che si può dir altro, se non che se queste vie sono riuscite buone per inalzar chi ben ha saputo vsarle chi seque altra strada à questo contraria, camina al precipitio, & per ignorantia, ò per immoderato desiderio di quiete, & di sicurtà si va inuolgendo in trauagli, & dissicultà maggiori? & ben che la perdita si facci à parte, il che per auuentura può farla parer minore, pur finalmente cade il tutto con più certa, benche più tarda rouina. Et per parlar di cose più recenti, se l'Armata della Lega si fosse retirata fuggendo ogni occasione di combattere senza la famosa giornata, & chiarissi ma vittoria di Curzolari, come sarebbe stata sicura, non pure la Republica di Venetia, ma altri Stati ancora de' Prencipi Christiani dall'insolen-Kkkk 2

Za, et dalla potenZa Turchesca? Ma, che l'intentione di Carlo susse stata in questa guerra lontana dal venir con Turchi à giornata, ò non volendo arrischiarne la sua gloria, & la sua dignità, ò manifestamente confessandosi inferiore di forze à Solimano, conobbesi poi più chiaramente, quando essendo vn'altra volta l'Ungheria, & l'Austria assalita dal medesimo Solimano, in vece di portar soccorso, & aiuto alle cose del fratello, alle quali dalla potenza del nemico staua eminente tanto pe ricolo, egli importunamente se n'andò à tentare imprese in Africa, cose impari d'assai à ciò che d'altra parte si trattaua. Hora se mai dunque s'hà da venire à questa proua d'una giornata cam pale, quale cosa s'hauerà à farsi per impedire quel la rouina, che ogn'horapiù da vicino và soprastando alla Christianità? chi s'arrischia può perdere, ma può anco vincere; & chi stà otisso mentre con inutili meLi si procura sicurtà, và sempre di grado in grado traboccando in nuoui pericoli, & quasi che volontariamente (ma certo vilmente) ponendo il collo sotto il giogo d'una graue, & indegna seruitù. Se la Germania, se la Italia con tanta fatica eransi disposte al prestar danari, & genti per questa impresa, concorrendoui l'auttorità di tanto Prencipe auttore, & capo di essa come

in altre occasioni, che forse poteuano soprastare non di lontano (come auuenne) era da sperar d'hauere questi aiuti più pronti? Quando mai più si viddero le forze di tutta Lamagna insieme unite come questa uolta? poteuasi ben anti dubitare, che essendo per rispetto, & di Religione, & di Stato già sparsi per questa Prouincia molti semi di discordie fossero queste per andare augumentando, & per tenere la Germania più diuisa, & più debole. Donde adunque haueasi più d'attendere qualche speranza di bene contra questo così formidabile nemico, se tanto apparecchio di guerra veniua à riuscire del tutto inutile, & vano? La conditione de tempi presenti, & de costumi molto innanzi trascorsi non permette hoogimai, che possiamo sperare di vedere, come già auuenne nel famo sissimo Concilio di Chiaramonte, che alla uoce d'un Heremita, alle semplici essortationi d'un Pontefice, li Prencipi, & li popoli Christiani prendino prontamete l'armi contra gl'Infedeli, contenti per vincolo di ferma vnione di esser segnati tutti dell'istesso segno della Croce. Ma hora che si tratta d'imprese tali, sopra ogni punto così sottilmente si contende, così ogn' uno (male for se misurando le co se, o scordatosi per il proprio del commune interesse)mira à particolari fini, che le leghe, & l'unioni contencontentiosamente trattate, tardamente concluse, et importunamente disciolte, riescono di niun pro fitto: onde manco si può dire, che si pensasse differendo di voler riserbare ad una lega, come frutti più maturi, l'occasioni apparecchiate alla vittoria, alla quale non poco ancora doueua accendere di desiderio, la qualità della causa, che si trattaua, cioè, di mantenere al Re Ferdinando le sue ragioni sopra il Regno d'Vngheria, contra chi senta al cun interesse, ne prouocato d'alcuna ingiuria si era mosso à voler tenerlo spogliato; si come altrettanto douea eccitare gli animi la somma vergognadi non sopportare sotto gli occhi di tanto essercito un così miserabile spettacolo di tanti incendij, & rouine, quanti andauano quelli Barbari facendo nella Carinthia, & nella Stiria, per le quali finalmente commossi i Capitani Imperiali si uolsero (benche tardi) al vendicar queste ingiurie, & aiutando la buona sorte il loro ardire, in ogni parte, oue furono i predatori assaliti, rimasero rotti con quasi totale loro sconsitta: talche da questo così prossimo essempio pare, che argomentar si possa, che altri maggiori prosberi successi ne fussero potuto seguire, quando fussero stati tentati. Oltre ciò pare, che à tanti huomini militari douesse esser molto noto, quanto di vantaggio fosse in tale consiglio

consiglio del venire alla giornata, per il quale in quello stato di cose alla vittoria erano proposti grandissimi premij, & dalla perdita non ne poteuano seguire danni vguali, conciosiacosache nelli paesi Turcheschi, oue non sono saluo che a' confini alcune poche fortelle, l'essercito Christiano vittorioso poteua penetrare senta trouare intoppo molto innan Li, fino quasi alla Città stessa di Constantinopoli, piantando in ogni luogo molti Trofei con una sola vittoria; Mà all'incontro molte sono le terre forti, oue in occasione d'alcun caso aduerso hauerebbe potuto ritirarsi la genie Imperiale, & mantenendo quelle, ritardare à Turchi il corso delle soro vittorie, & hauer tempo al ristorare le forze abbattute. Ma di gratia, che poteua afficurare gl'Imperiali di hauer à fuggire il rischio d'una giornata? an li potenasi più tosto credere per l'ardimento nato a' Turchi dall'esser solite di trouare debole contrasto, che esse. fossero (come publicauano di voler fare) per venire auanti, & per astringere quello essercito al venire alla battaglia, come ne daua anco maggior inditio, & sospetto il viaggio presoda Solimano, il quale non s'era fermato dentro de suoi confini, maera entrato in quelli de gl'Imperiali, & tanto innanti, che alcune bande della sua saualle-

ria trascorsero sin à Neustat terra postanella stessacampagna, & di poco lontana da Vienna. Ma quando astretti da necessità, & assaliti dal nemico s'hauesse hauuto à combattere, chi può negare, che'l buon euento di tal conflitto non hauesse à riuscire auanti il fatto più dubbio, & dopò il fatto più dubbioso per gl'Imperiali, per hauer essi à combattere nella casa propria, & per la difesa di se stessi? però che grande sbigottimento suol apportare l'ardire, che si scuopre nel nemico, & maggiore è sempre la prontezza alla fuga, oue è più facile la commodità del saluarsi, & ne casi aduersi di guerra il pericolo si fà maggiore, quando si troui il nemico nelle viscere dello Stato, si come all'incontro vincendo è inferiore il frutto della vit toria, perche resta al nemico tempo, & commodità di riordinarsi, et difendersi. Questi erano pur notabili disauantaggi, li quali co'l stare il campo Imperiale fermo sotto le mura di Vienna, si faceuano ineuitabili, & questi steffi lasciauansi dipendere da quella risolutione, che hauesse presa il nemico. Nondimeno, chi si rappresenta innanzi lo stato delle cose presenti, de gl'Imperij, delle militie, & di tutto ciò che s'appartiene à tale negotio, conuerrà forse farne altro, & diuerso giuditio, & se non laudare, almeno iscusare il consiglio,

glio, & la risolutione presa da gl'Imperiali di non allontanarsi col loro essercito dalle mura di Vienna, & dal fiume del Danubio; (he l'Imperio de' Turchi sia grande, & potente è cosa troppo a' nostri danni manifesta, ma così tardi s'hapensato à dar rimedio à questa deboleZZa, et infermità, nella quale per la grandel za di tale nemico è cadutala Christianità, che'l voler vsare violente rimedio, potrebbe condurla all'esterminio, in luogo di procurarle salute. Non hanno i Prencipi Christiani à questa età militia ferma, ben disciplinata, ben ordinata, & trattenuta con stipendij perpetui, come hanno i Turchi, & come già han no hauuto i Romani, & qualche altro Imperio ancora; Onde nasce, che non si possano esserciti mol to numerosi unire, se non con longhella di tempo, & con molte difficoltà; & per mancare di essercitio cotinuo con il quale si è veduto, che li soldati d'una stessa natione, hanno potuto ben fornire ogni officio militare, si conviene ricorrere à diuersi paesi per valersi dell'operadi quegli huomini in diuersi fatti di guerra, si come per certa naturale inclinatione, ò per antica consuetudine, ò pure opinione, è stimato, che ciascun popolo, & natione preuaglia; & ancora, perchegli huomini ben ammaestrati nelle cose militari, sono po-LILL

chi in ciascun luogo, perche non è, se non a' tempi del bisogno trattenuta la militia, eccetto que i soli, che con poco, o niuno essercitio, si trattengono nelle guarniggioni. Si fa anco più graue la spesa per la raunant a de soldati da paesi dinersi, & lontani, & per tutto l'apparecchio della guerra, per il quale non è alcuno Stato de' nostri Prencipi compitamente, & persettamente proneduto. Talche concorrendo tutte queste cose insieme, quindine nasce, che quando si ha voluto imprendere à questi tempi imprese contra Turchi con for le numerose, & potenti, non s'ha potuto, saluo, che molto tardi hauerle insieme vnite, & ordinate, la qual dilatione, nata da necessità, ha portato impedimento à poter preuenire il nemico, assalendolo ne proprij suoi Stati. Ma particolarmente questa volta, di che parliamo, non è egli notissimo, che l'hauer Cesare hauuto à ridurre insieme soldati di tante nationi, segrette ad altri Domini, & à congungersi le forte ausiliarie della Germania, & dell'Italia, si è conuenuto spenderuitanto di opera, & di tempo, che prima, che susse fattala rasegna delle genti Imperiali à Vienna, Solimano con tutto l'effercito era già peruenuto à Belgrado? in modo, che il prendere tale consiglio di preoccupare il nemico,

& assalire auanti l'arrivo del suo essercito i suoi confini, et il suo Stato, si faceua cosa impossibile, quando anco per altro s'hauesse stimato bene, & deliberato di douer così administrare la guerra: ne si deue valer di ragioni contra l'isperienza, & tanto meno, quanto, che non mancano altre ragioni, onde si potrebbe mostrare tra Turchi riuscire più pronti consigli, & più preste essecutioni, che non ponno esser trà noi. Ma suppostosi, che ogni longhezza, & difficoltà si fosse potuta leuare facilmente, &, che dalla libera volontà de Capitani Imperiali hauesse hauuto à dipendere la risolutione d'assalire i Turchi dentro à loro confini; dicasi di gratia, con quale disegno doueano le genti Imperiali entrare nel paese nemico? Forse per starsi ociose aspettando di sostenere l'essercito Turchesco se venisse innanzi à ritrouargli, ouero tardando à far ciò Solimano, & deuiando l'incontro, per andare essi più lontani, & appressandosegli astringerlo alla giornata, ò pure per assalire alcuna delle terre, & fortelle, tenute da' Turchi, per ispugnarle, & portar'il danno à chi l'haueua voluto inferirle per seccorrere ad altri? Cominciamo dalla consideratione di questa vltima proposta adessaminar questi fatti; qual luogo douea campeegiar l'essercito Impe-Llll

riale, che non fosse loro molto incommodo, & lontano? perche non erano ancora ridotte in loro afsoluta potestà, come sono peruenute poi, diuerse Città di frontiera del Regno d'Vngheria. Ma diciamo così in generale, se il luogo tentato susse stato debole, qual riputatione se n'acquistaua? ò di quale frutto era tale acquisto, pari alle spese, & al concetto eccitato di tante for Le? oltra, che tali acquisti non seruono à niente, cadendo facilmente luoghi tali in potere di chiresta Signore della campagna. Ma se hauessero voluto gl'Imperiali porsi ad imprese di luoghi forti, se questa non fusse così presto, & facilmente successa, à quanto pericolos'esponeua quell'essercito? ouero leuandosi dall'impresa principiata di perdere affatto ogni reputatione, con quelle altre dannose consequente, che seguono casi tali; ouero stando fermo, E' soprauenendo un potente essercito Turchesco, & trouando le genti Imperiali sparse, & occupate intorno all'espugnatione di fortelzo, d'esser tagliato à pezzi, come dapoi si vidde succedere à Buda per simile cagione, con no tabile ammaestramento a' Capitani del temperamento, con che si conuenga procedere nello implicarsi ad imprese tali, quando s'ha da fare con nemico potente. Ma più forte ragione è ancora, che

mentre le forze de Turchi hanno à restar salue,. & intere, niuna, se non vanissima speranta, può restar di mantener-ciò, che anco con felice auuenimento s'acquistasse. Non fu dall'Armata Imperiale sotto l'Insegne del medesimo Carloricuperato dalle mani de' Turchi Modone, & Corone? nondimeno queste terre, poco appresso furono volontariamente cesse, & abbandonate, per conoscersi di non poter contra tanti sfor li de' Turchi mantenerler Gl'Imperiali, & Spagnuoli non hanno più volte in Africa prese dinerse ispeditioni, & terminate con felici successi? nondimeno questi stessi luoghi con tanta spesa, & pericolo conquistati da chi sono hora posseduti? Non hanno i Turchi molto presto saputo, & potuto riporsi al possesso di quelle terre, onde n'erano stati cacciati? La lega fatta contra Turchi nell'anno 1537. nella quale interueniua il nome, & le forze dello istesso Imperatore Carlo, non ne conquisto Castel Nuouo, forte Za a' maggiori disegni op portuna? Ma, quanto tempo si è potuto in poter de' nostri conseruare, benche con grosso presidio guardato? pur queste esperienze hanno mostrato, che il frutto di tali spese, et fatiche, no è stato finalmente altro, che la vergogna del conuenir le siar l'acquistato. Ma se lo essercito Imperiale, per ess. aminar

rainar l'altro capo, haueua à starsi fermo accampato in alcun sito più forte, che hauesse preso nel paese nemico, ma senza tentare alcuna cosa, in qual conto veniua ad essere à conditione migliore, di ciò, che fosse, stando accampato alle mura di Vienna? ben all'incontro era maggiore, & euidente il pericolo d'incorrere in grandissimi disordini, massime per lo mancamento delle vettouaglie allontanandosi dalle riue del Danubio, onde solo potenano essere opportunant & sicuramente somministrate, hauendosi à proueder di viuere à tanta gente, & hauendo il nemico essercito numeroso di Caualleria, con che haurebbe facilmente potuto impedirli. Potrassi forse dire, che si sarebbe preseruato uno gran paese dalle correrie, et dalle tante prede, et incendy, che vi fecero i Turchi: ma tale beneficio prima non eraben certo, essendo il paese grande, & esposto à queste impressioni, ne potendosi per non dividere le forze siccorrere ogni luogo, anti che i Turchi per veder questo paese più guardato, quando hauessero preso il camino di sopra il Danubio, come fecero di sotto verso l'Alpi, trouando da quelle par ti nella Morauia, Slesia, Austria, le campagne più ampie, & aperte, poteuano far le scorrerie tanto maggiori, & più liberamente; oue ha-

hauendosi posto ne' siti montuosi della Stiria, & della Carinthia con la morte data à molti di loro, che sbandati dal campo erano andati à depredare il paese, si puote almeno vendicare l'ingiuria, & conservare in qualche parte la riputatione. Lo spin gersi innanti a' confini di quello Stato, che si vuol difendere suol riuscire di profitto, quando vi siano passi stretti, & dissicili, o per l'aspreZzade' siti, o per fortel ze, che sieno alle frontiere, si che contale auantaggio s'assicuri di tenerne il nemico lontano: Mane gli Stati del Rè Ferdinando, che si haueuano à difendere, qual cosaeratale, che spersuader douesse un tale consiglio, essendo il paese grande, aperto, es oue molti esserciti non sarebbono.stati bastanti per ben assicurarne l'entrata, esendo i ne mici disposti, et risoluti dell'entrarui, come fecero? Ma appresso si può dire, che l'eccitar questo danno non eracosa, che contrapesasse alla disfatta, che hauesse potuto seguirne anco per occasione de proprij incommodi di quell'essercito, nel quale era riposta la difesa de gli Stati del Rè Ferdinando, con graui, & dannose consequenze per tutta la Christianità; & si può anchora aggiongere, che quanto più si fossero gl'Imperiali spinti innanti, onde sirendeua maggiore la commodità del trouare il nemico, & venire alla battaglia,

taglia, non ne seguendo poi l'effetto, sarebbesi dimostrato timore tanto maggiore, & quasi pentimento del primo preso consiglio d'esser tant'oltre proceduti, il che era diminuire, non accrescere la riputatione della for La, & virtu di quell'essercito. Ma quanto al douer andare innanti ad incontrare il nemico con risolutione serma di combatterlo nella propria casa, oue si trouasse, al che pareua, che principalmente mirassero le considerationi in contrario fatte; la cosa è così graue, & ditante consequenze, che merita di essere bene essaminata. E' regola generale, che all'assalitore si richiedono for Le maggiori (ò almeno viguali) che no sono quelle dell'assalito; ma in questo caso, chi è fatto così cieco dal desiderio, che non conosca il disuantaggio essere dalla parte de gli Imperiali? Conduceua Solimano vn'essercito di cento, & quarantamila combattenti, oltre quasi altro tato numero di huomini per gli altri bi fogni, & fationi del campo, fornito di artiglieria, & d'ogni apparato di guerra, auello alle vittorie, & che all'hora haucua à combattere su gli occhi del Signor loro, Prencipe fortunato, & valoroso, & per la cui salut e, Es gloria combattendo è dalla loro legge promesso, à chi lascia la vita, eterno premio nel cielo, concetto, che si vede hauere arrecato

notabilissimo beneficio nella guerra alle cose de Turchi, somma obedienza, eccellente disciplina di militia, sofferenza d'ogni disagio, & fatica militare, sono cose, che accompagnano per l'ordinario gli esserciti Turcheschi; in virtu delle quali, & non à caso sono state presso di loro per così lungo corso d'anni continuate le vittorie, & la felicità di quell'Imperio, & queste stesse cose fioriuano à questo tempo appunto, & inquell'essercito come su commune opinione di tutti. Hora all'incontro l'essercito Imperiale era di gran lunga di numero inferiore, non eccedendo gli huomini da fatti il numero di nouanta mila, de' quali trenta mila soli erano di Caualleria; della virtu de' Capitani, & soldati, ciò che si potesse promettere, male è, senzahauerne veduta altra, nè precedente, ne sussequente proua fatta contra questo nemico, il farne giuditio : ben vi si scoprirono di quelli disordini, che seguono per il più la nostra presente militia, ammutinamenti de' soldati, de gli Spagnuoli auanti il loro arriuo al campo, & de gl'Italiani dopò la loro leuata, odij grandi, & aperti trà le nationi, che si trouarono nell'istesso campo, come se fossero stati in due campi nemici in modo, che più d'vna volta fu vicino il pericolo di far trà loro medesimi vna giornata Mimmm StanStando gli Spagnuoli, & Italiani vniti, & grauemente accesi contra i Tedeschi; Capitani discordi, & insidiosi l'uno alla gloria dell'altro, & suscitatori de' moti, & disubedienza tra soldati, come si vidde per il castigo dell'ultimo supplitio fatto dare ad alcuno di loro. Hora qual riuscita per vn'ordinario corso delle cose, si potesse promettere d'vn'essercito tale contra vn'altro essercito tale quali sono descritti, & erano in effetto questi due campi Imperiale, & Turchesco; lo può giudicare sen l'altra maggior isperien La di guerra chiunque è capace d'una ordinaria ragione. Ma passando all'altre parti, qual sito poteuasi eleggere, che non fosse per le genti Imperiali disauantaggioso, essendo il paese dell' Vngheria, o della V allachia, & de' luoghi vicini, one conueniuano incontrarsi gli esserciti, tutto di campagne aperte, nelle quali per la natura de' siti è cosa troppo certa, che la Caualleria, della quale tanto abondaua il campo Turchesco, è preualuta per l'ordinario alla fanteria, & la virturesta vinta dal numero maggiore potendo dalla mol titudine esser circouenuto il minor essercito, et i Ca ualli meglio adoperarsi, o spingendosi innanzi oue conoscano l'auantaggio, oritirarsi senza danno oue non possano sostenere il nemico. Però conoscendoli

dosi da Capitani Imperiali questo disauantaggio in quel sito, che presero, ancorche fussero assicurati dalla Città di Vienna, & dal fiume del Danubio, stettero però sempre con le loro schiere ordinate al resistere ad ogni assalto, però che la fan teria in tre gran (quadre divisa, l'una era fatta fermare nel melo, & frà questa, & l'altre due era la Caualleria compartita, si che si veniuano ad abbracciare, & chiudere tutto il corpo dell'efsercito, il quale da numero grande d'artiglieria era circondato, & assicurato. Aggiungesi vn'altraragione anchora, cioè, che in caso d'aduersa fortuna, maggiore sconfitta poteua seguire nell'essercito Imperiale, che nel Turchesco, perche più difficile sarebbe riuscito in quello il saluare intiera alcuna parte de' suoi soldati à piedi, & anco de' suoi caualli grossi, & di graue armatura, che non à Turchi della sua Caualleria leggiera, disarmata, & pronta al seguire diuersi consigli, come portano gli accidenti delle giornate, così del combattere, come nel torre la carica, & saluar-, si. Onde si può dire che l'rischio non era pari, & però da non tentarsi in questo stato di cose. Et se l'assalire il nemico nella casa propria, suol portare alcun' auantaggio, non manca però ancho di qualche beneficio il dar quiete, & riposo a' sol-Mmmm

dati per sostenere, & ribattere con vittoria quelli, che per la fatica del molto viaggio, & per gl'incommodi di più lunga militia già stanchi, & rotti, vanno ad assalire il nemico. Ne si deue attendere ad essempi, ne' quali non rispondino li medesimi accidenti, perche le regole generali non seruono sempre à ben operare, & massime nelle guerre soggette à tante variationi; che se siro, & i Romani, quando andarono ad incontrare il nemico per combattere quegli gli Affirij,& questi i Cartaginesi, hauessero hauuto tali conditioni di cose quali nel caso, che trattiamo si rappresentano, haurebbono (come fa credere la loro prudenza) seguito diuerso consiglio, Et sei Romani elessero di andar ad incontrare Annibale prima di là da' Monti, & poi al suo primo arriuo in Italia, si può dire oltre altri accidenti diuersi, che così consigliauano, che i nostri Prencipi non hanno la loro militiane tale, ne così pronta, come haue ano i Romani, però mancano del modo del rifare così presto gli esserciti, come potero fare i Romani in tanti casi di aduersa fortuna: Es l'hauere essi voluto, Es po tuto in questo stesso tempo, che Annibale stette in Italia, mantenere tanti efferciti, non pur in Italia, ma in Spagna, in Africa, in Grecia, dimostra, che se si arrischiauano facilmente alle battaglie, conofie-

conosceuano di potere anco facilmente rimettersi, il che non hauerebbono potuto fare à questo tempo gl'Imperiali dopò la perdita di quell'essercito con tanta fatica, & datante parti raccolto; certa cosa è, che lo arrischiar si alla battaglia è consiglio che si prende da sauj Capitani, quando si troui hauere vn'altro essercito alle spalle da poter la seconda volta combattere, ò almeno modo da poter facilmente rimetter si in caso di aduerso successo, altrimente in una sola battaglia si viene ad aunenturare tutto lo Stato. Mail successo della giornata di Cur Zolari fu accompagnato da alcuni accidenti, che di rado incontrano, poiche i Turchi vennero ad appresentare a nostri la battaglia, E da nostri fu per ciò accettata volentieri, perche puotero vsar l'auataggio delle Galee grosse de' Venetiani, dall' Artiglierie de' quali fu l' Armata nemica divisa, e dissipata, prima che più d'appresso entrasse al conflitto: Ma l'anno seguente mutata la conditione delle cose, si prese risolutione diuersa, però che non volendo i Turchi ammaestrati dall'essempio del primo aduerso successo venire à battaglia contra vasselli grossi, ne volendo i nostri con prudente consiglio da quelli separare le Galere sottili, per ritrouarsi in queste ò inferiori, o non superiori; benche si fussero più d'una volta

tanto l'Armate auicinate, non ne segui però alcuna fattione. Dinersa anco in queste cose è la ragione della militia terrestre, & della maritima, poi che in questa per numero d'Armata si pa reggiano le for Le de' Christiani à quelle de' Turchi; ma per virtu, & disciplina le superano d'assai. Ma gli esserciti Turcheschi per numero preuagliono di gran lunga ad ogni sforZo della Christianità, & per buoni ordini, & militar valore non si ponno fin'hora dire inferiori, se già non si vuole (per abbassare il nemico) accrescere il biasimo à noi medesimi, come tante volte vinti da gente anco vile, & inesperta. Hora come si sia non si può fare, che non sia nato concetto grande della potenzia de' Turchi, perche le loro continua te prosperità l'hanno formato tale. Qual ragione adunque persuadeua, che con vn'essercito nuouo, formato di tate nationi diuerse, nel quale appena i soldati conosceuano i loro Capitani, et molto meno erano da loro conosciuti, senza hauer prima fatto unitamente alcuna opera militare, senta hauer imparato bene à conoscere, & à seguir le insegne, senta peritia del paese, & senta alcuna di quelle cose, con lequali si sogliono con vera arte di guerra conseguir le vittorie; si douesse andar innanzi à presentar la giornata à nemici di nome, & di forke

for Le così formidabili? Ne dal successo di quelle genti del campo Turchesco, che sbandate dal resto, benche in grosse schiere, andarono à depredare il paese loro nemico, si può far vero giudicio dell'euento d'una giornata, effendo la cosa in mol to dispari termini, & hauendo li Turchi hauuti tutti li disauantaggi delli siti del paese, dell'esser carichi di prede, del trouarsi disordinati, come auuiene à chi va per rubare, non per combattere, & d'altri accidenti; ma oltre ciò chi racconta questo fatto, non rappresenta alcuna viltà de' Turchi, anti, che con tutti questi disauantazgi generosamente fino all'ultimo sforzo si difendessero. Ma qual cosa fece il medesimo Solimano, (in cui pur no si può negare, che non sia stato gran valore, & grande isperienza de fatti in guerra) con tutto, che egli hauesse tanti auantaggi, quanti si sono considerati? Nondimeno non elesse già di farsi con il suo essercito così vicino a' nostri, che egli hauesse potuto, ne astringer'altri, ne essere astretto al combattere, anti, che egli deuio dal suo diritto camino, per doue si era inuiato, per condursi à Vienna, & si trattenne per lo più trà siti forti, & commodi, cioè, trà li due fiumi della Saua, & della Draua; Et se un Prencipe potentissimo, et picno di tanto fasto, & che per desiderio solo di gloria professaua di hauer presa quella guerra, non volse abbracciar consigli dubbiosi, oue le consequenze erano così grandi, & così graui; come si conueniua à Carlo, Prencipe non men prudente, che valoroso, & che era dalla necessità per importanti affari d'altri suoi Stati, tirato alla presta partita di Germania, come fece, por si al tentare il dubiosissimo euento di una battaglia co'l porre in pericolo quasi tutta la sua fortuna? Quando Mario fu mandato contra Cimbri, che erano scesi in Italia, che fu stimata guerra graue, & importante quanto altra, che facesse il Popolo Romano, concorrendoui quei rispetti appunto per metter ter rore, che hora fanno l'armi de' Turchi più formidabili, la ferocità, la barbarie, il numero grandissimo de' nemici, la fama delle vittorie riportate; non volse il saggio Capitano (benche più volte gline fosse offerta l'occasione, & che da gl'inesperti venisse il suo consiglio tassato di timidità) venire alla giornata con tale nemico, se non dopo hauer tenuto per molti mesi insieme lo essercito, assuefattolo à tutte le fatiche, & opere militari, & sopra tutto à sostenere l'aspetto del nemico, & a superarlo in leggieri scaramuccie, che non erano tentate se non con occasione di molto vantaggio: & se C sare vso di preuenire il nemico, & di voler estere

effere il primo ad assalire, è da considerare, che egli comandaua ad vn'essercito veterano, del quale haueua con lunga militia fatte molte isperienze. Onde la ragione dell'essempio non procede del pari con chi ha da valersi d'un'essercito nuouo, & quasi tumultuario, & di conditioni tanto diverse. Ma considerisi appresso, quali cagioni hauessero posto l'armi in mano à questi due Prencipi, però che da principij delle guerre si conosce anco meglio la ragione dell'amministrarle, & la buona elettione de' mezi per caminare al suo fine. Dal canto de' Turchi era la guerra offensiua presa con gran fasto, & con gran speranze di vittorie, & di gloria, hauendosi proposto Solimano di vendicar le ingiurie fatte da Ferdinando all'hora Rè di Boemia à Giouanni Rè d'Vngheria, che regnaua sotto la sua tutela, & protettione. Ma,o fosse questala veraintentione, ò pur la simulata per hauer occasione di occupare (come poi fece ) il Regno d'Vngheria, certa cosaera, che non gli poteua venir fatto il suo intento per abbattere le for Le di questi due fratelli Austriani, Carlo, & Ferdinando. Ma Cesare all'incontro distratto, et occupato per l'ordinario, G all'hora ancora in altre guerre, erasi volto à questa per difendere da gli assalti, che erano mi-Nnnn nac-

nacciati, gli Stati del Fratello, & l'honore della sua Casa, ò più tosto di tutta la Germania, anti ristringendosi à più stretto punto, si può dire, che tale contesa di guerra vertina particolarmente intorno alla oppugnatione, & alla difesa della Città di Vienna. Professaua Solimano già cacciato dalle mura di quella Città con poco honore, di voler ritornarui con forze maggiori, & con certa risolutione di ridurla in suo potere, & di stidare à giornata campale l'Imperatore. Carlo all'incontro ridotte le sue forze intorno à quella Città, haueasi proposto di mantenerla, & di far. riuscire vano questo tanto ardore, & questo vanto, che si era dato Solimano. Hora dunque mentre, che si conseruaua Vienna, & teneuasi da lei ogni pericolo lontano, & à Solimano era post o tal freno, & timore dall'armi Imperiali, che nonosaua farsi innanti, ne mandar ad effetto la sua parola alteramente da lui medesimo publicata, non veniuasi dal canto de gl'Imperiali ad hauere senza sangue vinta la causa, che si trattana, & consernatala riputatione loro, & fatto il servitio della Christianità? Se quell'essercito (come sono i successi delle battaglie più di qual si sia altra operatione humanaincerti, & dubbiosi) hauesse riceuuta alcuna notabile sconsitta, quando

quando poteuasirisanare questa piaga? che lungamente an Li conueniua rimanere aperta, & andar sempre più vicerando questo afflitto corpo della Republica Christiana. Ma qual animo si sarebbe per ciò dato à particolari nemici di Cesare d'assalire gli suoi Stati, & di mettere in trauactio, & pericolo le cose proprie, mentre egli con molto ardire, ma con men buono configlio hauesse voluto difendere le cose, ò d'altrui, ò à se immediatamente non pertinenti? Se gli Turchi fussero stati per lo adietro, ò con le forze, ò con la riputatione, come horasifece, ributtati à dietro a' loro confini, sent a hauerne fatto altro acquisto, già non si sarebbono impatroniti di tanti Regni de' Christiani, come hanno fatto; & se i loro sforzi continuassero, così à riuscir uani, venirebbesi ad auuilire la loro militia, & à leuarsegli l'animo di trauagliar altri senza frutto, il che in una potenza così grande, contra la quale in questo stato di cose si conuien d'andare temporeggiando, sarebbe forse il maggiore, & più sicuro rimedio per andarla indebolendo, dando occasione all'introduruisi l'otio & li domestici disordini, onde poi si rendesse più facile l'ortarla, & vincerla con l'arti, & con le forze insieme. Ne vale in contrario lo affermare, come cose certe i trauagli, & li pericoli ventu-Nnnn

ri, & che potessero per nuouo moto di guerra farsi, (come diceuasi) maggiori, cociosiacosache fusse co Sa più conforme alla ragione, che Solimano dopò hauer fatto un sommo sforto in darno con tutti gli Suoi esserciti, & con la presenza della stessa sua persona, fusse per lasciare quieti gli Stati dell' Au stria, & della Germania, come sarebbe per auuentura successo, se il Re Ferdinando si fosse contentato di possedere il suo patrimonio, & il Regno di Bremia, & con la speranza della successione all'Imperio, sent a noler implicarsi in nuoni tranagli per sostentar ostinatamente le sue pretensioni sopra il Regno dell'Ungheria, tirandosi adosso (come hà fatto più volte) la furia dell'armi Turchesche. Talche di quei tanti mali che ui sono seguiti dapoi, & di quegli altri, che soprastanno per esserse tanto aunicinate à noi l'armi de Turchi, si può dar maggior colpa al Re Ferdinando, & à gli suoi Consiglieri, che à l'Imperatore Carlo, & à suoi Capitani; poi che vedendo questi il Re Giouanni, protetto da così gran patrocinio dell' fmperio Ottomano, si che riusciua impossibile il cacciarnelo, per douerne riporre i Tedeschi al possesso; douea moderarsi ogni sdegno, & ambitione, contentandosi d'hauere an Li per vicino un Signor debole Re d'Ungheria, che un potentissimo, et formidabile

midabile Potentato, al quale vbidiuano quattro Impery, & diciotto Regni. Queste cose si ponno da ogni parte andar variamente considerando, come sono varij i giudicij che far si ponno di quelle cose, che non hanno stato fermo, ordinario, & naturale; ma, che per vary accidenti vanno quasi fluttuando, come auviene in questi consegli di cose di guerra; la più certa verità è, che in questo caso rimasero le forze di questi Imperij, le sperante, i timori, & ogni altra consequenza quasi, che giustamente bilanciata, & compartita; in modo, che il poter con fondamento di verità discernere qual fusse per riuscire migliore, & più vtile consiglio, ò il venire alla giornata, ò l'astenersene, era opera più, che di humana prudenla. Nell'uno, et nell'altro essercito raccolto era il fiore della militia delle più bellicose nationi del Leuante, & del Ponente, numero di soldati grandissimo, eccellenti Capitani, Prencipi di gran valore, & di chiarissimo nome, quanto altri di qual si sia delle superiori età, & sotto gli cui auspicij erano state riportate nobilissime vittorie; gran premij, grandi incommodi, gloria immortale, vergogna indelebile, speranze altissime, timore de' supremi mali, erano da ogni parte, secondo i varij successi, d'vna tale giornata proposti. Onde

non è marauiglia se in questa parità d'oggetti, che sirappresentauano à gli occhi, & alla mente, così de gl'Imperiali, come de Turchi, non ne seguisse l'effetto della giornata, alla quale ciascuna parte si hauea preparata, & disposta: nel qual caso, chi vorrà à gl'Imperiali leuare alcuna cosa di lau de per ardire di guerra, conuerrà darne altrettanta per prudenza, & maturità di consiglio, essendo regola approbata dal vniuersale consenso de gli huomini, che oue i partiti sono dubbiosi, & dissi-cili, si conuenga più tosto da pigliarsi à quello che ritira dal fare alcuna cosa, che à quello, che spinge innanzi, essendo le cosò in

nge innanti, essendo tardo, 65 va no dopo il fatto ogni pentimento: Oue stando le cosè intiere resta luogo al prender nuouo consiglio.

IL FINE DE' DISCORSI POLITICI.

## IN VENETIA. M D XCIX.



Appresso Domenico Nicolini.

## T-NC V D RETT D A

to be a Ri confirmation of the spe-



22 finish ( block The at a decent blown 650 / (mal of 636) I finish. Jamosa 1562



